

## TEATRO GENOLOGICO DELLE FAMIGLIE

NOBILI TITOLATE FEVDATARIE ED ANTICHE NOBILI

DEL FIDELISSIMO REGNO DI SICILIA VIVENTI ED ESTINTE

## DEL S DON FILADELFO MVGNOS:

PARTE PRIMA

ALLA CATOLICA, E REAL MAESTA

DI FILIPPO IIII IL GRANDE NAS-RE, E MONARCA DELLE SPAGNE

E DEL REGNO DI SICILIA.







LERMO:

Con Licenza de Superiori.

The state of the s

AND THE STATE OF T

Ministration and management to





# ALLA CATHOLICA:

DEL NOSTRO INVITTISSIMO DON FILIPPO IIII.

Il Grande Rè, e Monarca delle Spagne, e del Fidelissimo Regno di Sicilia



Dunto ne l'emat

CCO, Sacra, e Real Maeffa, che le prefento apiedi es quella Rimerenza fi richiede, queffo mio Theatto genologico di tarte le famiglie Tirolae, Fendatarie, ed antiche Nobili efiin te, e viucui di quefto fuoramofo, e fidella fimo Regno di Sicilia.

Questi iono i parti de Seccolifimie, pricibi Regi Srudi, e della votta Real Pioteraz, chi impandice altrui, fonza piegafi punto nei tenne van citatilla, la posismo raffom iglar vechalmente apprenti bimi Gange, O Nio, i quali bjenche partura (cono constitti minicionio). Stegni, e Refecili son fi forçe in quelli, e nelle loro foci niun mancamento, ne decli natione.

natione.

Ella colfauordella folsombra fpinge, e riftora a colui, ch'è flato atterrito
cell'iniqua fortuna mell'oferra flauza delle moodane miferie: Ella è aguifa della
famota Rouere di Gioue totto l'ombra della quale, fændendo gi'lddij,faccuapo

Diera, e concedeuno gratic alla terra; cofte i autriua con vua fola radice infiniti Tronconi, Rami, e Ramicciuoli, e fempre flaus florida; e verde. La pobliti di Sicilis, chio adefio coli piendore di P. R. M. e fotto la fuz Real A protettione, fipiego negli occhi de Morsali, incocinfiniti obbligo al Sercaiffimi Regi Normanni, Sucul, Aragone fl. of Auftrata gi guidi Signori del Sciliano Regno,

perche,

moglie del Rè di Napoli, Guera moglie di Lancislao Rè di Boemia, Agnesa moglie del Duca di Saffonia, e Luiggia moglie di Ottone Marchefe di Bran deburgo.

Le figlie semine dell'Imperator Alberto surono Caterina moglie di Hennico Imperatore, Agnesa moglie del Rè di Boemia, Elisabetta moglie del Duca di Lorena, Anna moglie d'Harmano Marchefe di Brandeburgo, e Guera mo-

alie di Ludonico Conte di Ortingi.

Procreò l'Imperator Federico in, va figho che si chiamò come egli medesmo Federico, ed Elifabetta, che morirono facialli, ed Anna che fu moglie del Rè di

D'Alberto fuo fratello, che fopra visie a fratelli, e riftorò la famiglia ch'era qua fieffints, ne nacquero molti figliouoli fra i quali Leopoldo, Rodollo, Federico . che monrono fenza prole; Alberto, Agnefa, e Caterina ambedue moglie de Du

chi di Slefia.

Dal predetto Alberto iiii, nemacque Alberto V, c'hebbe per moglie la figlia. dell'Imperator Sigifmondo, perilche dopola morte di quello, fuccelle ne Regni di Boemia, e d'Ungaria, e relfe anche l'Imperio col nome di Alberto II. due anni ,e fi mori in Buda, procreó egli con fua moglie Ladislao, che morì di ve-

Successe à costui nel Ducato di Anfiria il cogino Leopoldo, che sotto puose, gli Suizzen tubelli, non dimeno lafeiò quattro figlionoli Leopoldo, Guglielmo . Federico . ed Elisabetta.

Il predetto Federico procreò Sigismondo, Leopoldo, Elifabetta, Aluigia,

e Margarita-

Segui a Leopoldo Ernesto, che procreò a Federico Imper. Anna moglie del Conte di Bada, Caterina, e Margarita moglie di Federico Duca di Sallonia, Rodolfo Alberto, Leopoldo, ed Ernefto, che s'eftinfero fenza lafciar veruna prole.

Dall'Imperator Federico IV. ne nacque Maffi miliano Imperatore , ch'hebbe per moglie Maria figlia di Carlo Duca di Borgogna; Helenache mori fan-

ciulla e Gunigonda moglie d'Alberto Duca di Bauiera. Dal gran Maffirmiliano ne nacquero Filippo, Francesco, e Margarita moglie di Filiberto Ducadi Sannia.

Hebbe per moglie Pilippo, Giouanna figlia prima del Rè Ferdinando il Catolico, Con la quale procreò l'inuitto Imperator Carlo V. l'Imperator Ferdinado, Maria moglie del Rè di Vagaria, Leonora, che su primicramente moglie

del Rè di Portogallo, e puoi del Rè di Francia, Ifabella moglie del Rè di Datia, e Caterina moglie del Ré di Portogallo fuccellor del predesto.

Dall'Inuitto Imperator Carlo V, ne nacquero la Maesta del Re Filippo II. Ma 212 moglie dell'imperator Maffimiliano II. Don Gionanni e Matgarita moglie primieramente d'Alessandro di Medici primo Duca di Fiorenza, e dopo di Otta uio Farnese primo Duca di Parma. Dall'Imperator Ferdinando primo di questo nome ne nacquero Massimiliano II. Ferrante, Carlo, Isabella Regina di Sarmatia, Caterina, Anna moglie del Duca di Bausera, Maria moglie del Duca di Gle ues; Leonora, Madalena, Barbara, Orfa, Margarita, ed Helena-

Succelle all'Imperio Maffimiliano II, il quale fi casò con Maria figlia dell'Im perator Carlo V. coffui fu amatore e cultore delle lettere e e ville co molta lode. malafeiandoa dietro l'Arci Duchi d'Auftria feguiremo gi'Imperiale percioche dal Maffimiliano II, nenacque, e fuccefse all'Impero Rodolfo II, nei re62, alquale ache l'Imperator Matthianel 1612, procted coffui a Ferdinado II, che pro Schiatta dell'Imperator Carlo Magno. Il fecond o fù Sigisberto c'hebbe il Ducato di Austria, Teodoberto il Ducato di Suenia, e Gonttamo il Contado di Fia dta, mà lafeiado gl'altri duo fratelli feguirò al predetto Sigisberto progenito e della

Sereniffima cafa Auftriaca.

Il predetto Sigisberto d'Auftria procreò Gildeberto, che fir aunelenato della moglie, elasció a Sigisberto secondo, ed Adinolfo, e non puoco guerra liebbero quell steatelli fra di loto; ed il Sigisberto ouer Teodoberto fu vito dal fratello, e dal medelmo fu fatto in Colo nia morire infieme con due fuoi figli, perche il terzo chiamato Sigisbetto scampando dalle mani del Crudele Zio sene suggi in Franconia, ed a Genobaldo fuo antico parente, one dimorò fin alla morte del Zio, che fu veciso dalla madre Brumia, la quale anche fu fulminata dal Cielo, onde la bero d'ogni fospetto il S'gisberto con l'aiuto di Lorario secondo Rè di Francia fino Commino, acquifto lo Stato paterno, ed anche la Signoria de Suizzeri. ch'erano flati da Rè Franchi foggiogati, perilche s'Ititolò egli Rè d'Heluetia Ne nacque da coftui. Oberto che fu dal Padre eletto. Conte d'Auemburgo, que Aue tino hebbefamofa vittoria contra il Signor di quello, perilche si chiamò Auembrush che dopo fu detto Aforuch e fece Intolo Côte. D'Hoberto ne nacque Bebő Conte d'Aforuch, ch'infieme adroparno l'arme contra i longobardi, e fi apparec.

chianano di recupetar l'Austria, fe la morte non troncana i vitali fili ad Hobetto. Successe a Bebon, il figlio Roberto, che non puoco guerra hebbe con gl'Yngati. che fi voleuano occupare l'Auftria, e Goti anche Tetra Tedesca, nel fine poi non

tolo caeciò quei popoli m'à o itenne il diffato Auffriaco dominio. Ne petuenneio da costui Gontramo, e Ramperto.

li Gontramo lasciando il Regno Austriaco al fratello, si possedè moltanni l'Hel

netra che gli segui poscia Lutardo suo figlio,

Procreo coffuia Bezelm, che fu gran Rè, e fegul gli fuoi veffigi il figlio Ripotiero, dal quale ne nacque Beringario, padre di Ottone, il quale anche ad Vuerneco: e tutti questi Re Helucchi surono di victà, e valori primi deloro tempt

Da Vuernero ne nacque Alberto, Che fignoreggiù I Alfatia, ed hebbe due filgli Carlo, che si diede allo spirito, e su Vescouo de Argentina, e Rodoiso Cote di Aforuch, che fail primo diquefta Augusta cafa, che fosse ornato di Diadema.

imperiale.

L'Imperator Rodolfodunque fpinfe l'atme contra Otochiaro Rè di Boemia . il quale hauendo spento il Duca di Austria detto Federico successore del premar rato Ramperto, s'haueua infignorito di quel Ducato. O come vogliano che il Da ca Federico fosse stato vinto, e morto di Belo Rè di Vingaria, il quale su ache supe rato da Otochiaro. Re Boemo, che fu della propria guifa anche egli vinto, e mor to dell'Impetator Rodollo.

Coftui hauedo ricuperato l'Austria, e tutti gl'antichi do minij degli suoi, ne inco roud il figlio primogenito Alberto, c'nebbe per moglie Caterina figlia di Otto] ne Re di Vingaria,e su ornato dell'Imperial settro come il padto, coffuisu veciso in

vna Campagna appresso il Reno da Giouanni figliodi fuo fratello Rodolfo nel 1 208. elafeió gli feguentifigliouoli.

Federico, che fa Poscia Imperatore incompetentia di Ludonico Banaro, Leo. poldo che fu honore della Caualtaria del fuo tempo, Alberro cognominato il Saujo, che fo pravinendo à fratelli reftà come yn Ceppo della famiglia di Auftria-Henrico, & Ottone,

Hebbe l'imperator Rodolfo altrifigli fra i qualioltre il predetto Alberto fit Rodolfo Signor della Suguia, Federico Langtauo d'Affia, e Carlo che mogi Giogenetto, le famine fuiono Matilde moglie del Duca di Bauiera, Clementia moglic

Riccua dunque Voftis Real Macfil queflo piccol dono, piccolo si rifigeiro cula fina grandezza, o riguerta con Occho della fina grandezza, o riguerta con Occho della fina grandezza, o riguerta con Occho della fina grandezza del componere, na balenze la bouna monte del colonante la bouna monte del colonante in o affettuo de promo, e Valfallo; e denerte quello que vigra al dia tece delle finame fotto il nome d'un touto gran Monarte quello goli, attenutiono di Circli, e cefferanno de dolori ettique di fe-daggranno il Coloni, attenutiono Circli, e cefferanno de dolori ettique di fe-vangono feggetti a Captico del giorratti e malendi. E per fine bacto grandif so, et humple elifo Real piclo-picturo del disetturbe del 1641.

Di Voltra Macstà

Suddito, e Serup humiliffimo

D. Filadelfo Mugnos,

## DELLAREGIA

FAMIGLIA NORMANNAL



cramente in Francia da quell'Illuftre, e famolo Capita no Rollone nel Regno di Datia, nato d'un nobile Caualiero Goto, chiamato Guido Sarlo descendente con direttalinea d'Adulio fratel secondo diquel chiarissimo Rè Goto Totila; coffui dung; ambiziofo di gloria militare, non potendo foppostare che la Francia così cheta, e florida viuelle, raccolto yn groffiffimo efercito di Dani, passò in quel

Regno contra il Rè Carlo iij. chiamato il Semplice, i quali accordatifi final mente infieme, gli diede il Rè sua figlia Gilla per moglie con la Prouintia di Normanniamdote.

E affai chiaro per l'Hiftorie, che di Pipino Deca di Lotoringia, e gran. Majordomo del Regno di Francia, e Berrasua moglie figlia di Heraclio Imperatore, oner (come vogliono Sorella d'Odillone Duca di Baniera, figliadi Vherto, ne fia nato l'Imperator Carlo Magno, e da lui Ludouico Pio Imperatore , coffui con la feçonda fua moglie. Giuditta procteò a Carlo Caluo, che fu il serzo Imperato Occidentale; il quale anche con Hidelgra da foa prima moglie procreda Ludouico, che fu pure Rè d'Alemagna. e Duca di Bauicia, e da questo ne nacque Carlo Grasio Rè di Francia, ed Imperatore, nel quale s'estingui la linea di primogenito dell'Imperator Lodouico Pio.

Dal predetto Caclo Caluo Rè, ud Imperatore, e da fua moelie Riccarda. d'Aidenna nenacque Lodouico, che pereffer balbuciente fu chiamato Bal bo, cheft Rè di Francia, e poscia Imperatore, il quale con Adelasia di Borgogna procreò Adelasia chiamata di Francia, la quale su casata con Riccardo Duca di Borgogna, e ne nacque Rodolfo, che fu anche Rè di Francia.

Dopo la morte dell'Imperator Lodouico Balbo, reftò la Reina granida. e partori a Carlo Re di Francia, che per la fouerchio bontà fu cognominato il Semplice, crahásinola turched done, figibodi Rubberto Duesdi Pp. 45%; c Concidagab, pred dupefa nucla Baddonio Ferro Gone di Fandra con altri Principi Franchi reclamandone col Tulcone Arcuestono di Reni, vicino a Cado le olgoridono di estigo, ficialo dobto di Rigina di Golattio il tel logdificarso con suggie preca gono di proprio di

Da quello valoroso Rubberto Duca di Normannia, esua moglic-Gilla ne nacquero Guglicimo Longaspada, che gli successo nell'anni 917. esi casò con Spotta Doncella nobile, e di Regio Sangue; con la quale nei 939

procreò a Riccardo,

Si casò il predetto Riccardo primieramentecon Emma, figlia d'Ugone il Magno, con la quale non fece figliuol veruno, e con la feconda mog ie chia mata Gumaride, procren Riccardo fecondo, Robbertioni, Magerio, ed oltre le femine, alti iduo fighnaurati, Goffredo, e Guglielmo.

Dal Riccardo secondo, eGiudit forella di Goffredo Conte di Bertagua

ne nacque o Riccardo iij. Robberto iiij, e Guglielmo, Il predeno Riccardo iij, fuccesse al padre nel 1126, e mori di veleno, per

ilche glifeguiil frasello Rubberto.

Dal predetto Guglicimo terzo genito di Riccardo il cognominato pel suo moito valore Fortebraccio, ne nacque Tancredo, però Guglielmo succes senel Ducato di Notmannia, e nel Contadodi Taglione al padre.

Nacque Tancredo in vna Villachiamata Atianilla pofis, in vn. Campo fra Cohanza, es Normanis, della quale i padre cra Signore, e prier instina vita due mogli s la prima il Montella, ela seconda Frifilinda, con la, quale procreò dodeci figli Mafcha, quali fueno progeniori di molti Principi, che ficongnuefro in panetta coi primi Regi di Europa, e figno-

reggiaro in Spagna, Italia, Sicilia, e Scotia.

II primo βμίο di Tanceto dianque natoda Moriella, fa Riccatod Scotor a Ilquale fection de Vida Normanon redio nala fuccellione del patenno Satto, procreto egli a Serlone, o despeñalo Italia militando co di patenno Satto, procreto egli a Serlone, o chepatido Italia militando co dell'all'i quale Robberto, e Come Roggero, però comontatendo con busined Come deprederi fina l'anna tropa, non lange poi generale della come della della come della della come della continua Elenta, che fina programmente della finangia monitaria della come dell

no inogno amplementa none.

Nacque da predetto Conte Tancredo, e Moriella Goffiedo, che facceffe nel Contado d'Altauilla, coffui procteò a Gugielmo d'Altauilla, il i quale venne in Italiased in Siclia col Duca Rubberto, e Rogiero Conte fuoi Zi je procreò ad Vyo Roffo, così dettoperla roffez

za della faccia-

Da quefio Vgo ne useque Rubberto cognomiato Scaglione, percioche ai vio di Normanno i poettu il cognome, fecnodo le lova attioni, gilife prinotabili dellore coppi. Coffui diede alla Chiefa Caffinenfe ceri care preno ac villani nel tata, e finitura l'a Roggiero gran Conactibilite di Napoli, Conte d'Auerfa, Signor di Marturana di Pittarella, e d'altra (Jafil).

Procred costui duo sigli Gosfredo Altanilla, il quale internemenella col runatione del Rè Roggiero in Palermonel 1229, fù anche coftui pel padre agnominato Goffredo Scaglione: Si leggedi quefto in una donatione di certi predigalla Chiefa di S. Giouanni di Fiore, infieme con fuo figlio Raullo Sca glione, che fit anche Capitan generale dell'effercito del mede mo Rè-

Henrico figlio i, del Robberto, fegui al fratello negl'effercitii militari .

e fù Duce degl'efferciti Reali.

Da Frififinda acquiftò anche il Conte Tancredo vn'altro Guelielmo,che per la fortez za fu enguominato Fortebraccio i fu il primo, che s'intitolaffe Conte di Cafabria, mori egli nel 1048. fasciò tre figli, Robberto', Tancredo, e Rie cardo e fit con gl'altri fuoi parenti fepolto nella Chiefa maggiore di Venofa, oue fi vede vna Tabbella fatta dal figlio Robberto, che così dice nel

Anno 1098. Ego Comes Rubbertus de Principatu, pro Dei amore, & iustitia, & pro anima Ducis Rubberte , & Vuillelmi patris mei , & alforum parentum meorio moră curpore in Ecclefia V enufinarcaviefeit.cu domino Petro Abbate Saneta Trinita niseiu fdem Ecclefie Venufina, politpefita omni querela, coram Comise Rugerio Catabria , & Sicilia , & eius interueniente confenfa, concordiam firmam, & continuam Dacem feci in eir rebur, & quidgard poffidebam in Asculana Civitate, prafentibus ip-6 Comite Ruggrio, Tangredo fratre meo, V mileimo de Aisanila , Rubberto Borrello, Gusberto de Luciaco , Petro de Moriton, Vuelterio de Aleya , Rubberte Bonofo , Iar-

dano Simuralco , Nigella de Abello. Da queño Conse Robberto di Principato, ne nacque Gnglielmo, che fue cesse nel Contado di Principato al padre costui hebbe guerra col Rè Gugliel mo primo di Sicilia, perilche effendo flato preso co molt'altri nobili su por-

tato prigione nel Palagio Regio di Palermo. V

Procred Tancredo figlio ii del Fortebraccio a Robberto, che premort alpadre, Riccardo, e Guglielmo, che fuceeflero nel Contado di Siragufa. dono la paterna morte, però il Tancredo dotò molti beni alla Chiefa Catredale di quella Cura nel 1104, e nei prinilegio fileggono queste parole latine,

Ego Tancredus, Comitis Vuillelmi fikus, nepos Vaifeardi Rubberti, & Comuis Ru gerif Siraguia Comesciali

Da Riccardo l'altro fratello, in figlio del Fortebraccio, ne nacquero Robber to .e Tancredo, Giudica il nostro Abbate Pirti, che Siragusa habbi peruenuto a Normani per cagione ch'il Guglielmo Fortebraccio militando in Sicilia in compa-

gniadi Georgio Maniace Efarco, ed Imperial Generale, di Pandolfo Pring cipe di Canua, e di Guimaro Principe di Salerno, vecsie ad Arcadio Saraceno Prefetto di Siraguía, ed ottenne per sua portione quella Città, al quale

fuccesse il figlio Tancredo, come di sopra habbiamo detto. Dice ancora, che il Robberto Borrello, prenominato nella fopraferittata.

bella'di Venofa, fia del Real fangue Normanno difcefo, ed anche genitòr di Goffredo Borrello Signor della Valle di Milazzo in Sicilia, il quale diede a Robberto Arcinescono di Mesima nel 6593, del mondo, e del Signore. 1004. certi Terrisfimilmente aS. Lucia di Milazzo, ed a S. Maria di Belncarja, ed altri Terri, con. Filiani, a S. Lucia di Noso nel 1103. e Roggiero Borrello edifico vn Tempio (fecondo il fiilo di Calabria )a fue fpete, e.a. Guglielmo Borrello parimente il Monafferio di S. Stefano del Bosco nel Caffello di Polizzivicino Petralia, della quale n'era Signore Benuafiallo Bor rello vno de Straticoti de Mellina nel saor. Dopo

Dopola morte del Guglièlmo Fortebraccio, fueceffe nel Contudoil Calabra il fratello Dragon; il quale fu gran Canaligno, pe fuecció da Vifone Puglicie fuo Compadre a, d'Agoffonel 1071, mentre si flausorando nella Chiefa di S. Lorezzo, e non lafeto altri figli, fe non che Geltruda, che fu mo ette el Gaiota Ardoico.

- nr

Acoflurinceesse if fratello Ymfredo anche Gauasier valotoso, all'hora.
Signor di Pugliache mosì combattendo contrabarbari, lasciando vna lola fasignosa chiamata Valdellache su mogle edi Gionaoni Gifeo, che si posi sepro-

diPartanna.

Guircutatto figlio del Conte Tancerdo d'Anuilla, non Panende fin sull'a accione è nisuno Capitanccioni torto Noncia Pentice, perfe alla Cente. Bienessento perinde coutrini del Paya pull'ami jourcea grotto effectivo, and del Aronassio viciona le Girle Pengla rotto perfecto con molt. Caradida l'Aronassio viciona le Girle Pengla rotto perfecto con molt. Cardinalizationale podistimi maleri copare. Succeffen el practica to del pendente galardo forniglio, chebbe gra queraza con Hobberto Girletto for Del periche ini en con fiori ruello. Hermanno fine anadrono in Coftantoposi a Stiefer Pencero dell'imperizo, Greco, acidi el moritono.

Robberto, rognominato Guilcardo, aoche figlio del Conte Tancredo d'Altaulla, con e fue aflutie militari, e generofità d'animo, acquiftò fotto il Pontificato di Nicolo il uci 1059 il Ducato di Calabria, e la Puglia conpried di Duca-

Roggiero altro fuofratello, apar men di lui fit eccellente nella militia, ca graue ne congigli, eglino fi congiunfero infleme all'acquitto della noftra Sicilia poprefia all'hora da Barbari, da qualifit triatoegiata lo fiatio di anni 230.

Sofjini tunque il Doca Robletto, efiofizielle Ruggiero, che poil CS tetti Sicilia, da Bratumeno Siascano Almicate di Sicilia, del Bimotta-inflazia, che glificero Afalidode Patri, Nikolò Camuglia, e Giacopino Saccano Causiete Medined, chibitataco al Siascano di aquello hazusa primarilo periole, venagro ia Medina coo 3 con oldati, e con l'anto de Citatalio Grittania, acquifiarono de non cairca quelle, Carlta, ode e poi vocano con unagglor effersito, dopo moite periode hatuglie di puedo in può-acquifiano con de l'acquiso con le la productio de la considera del contra del considera del considera del c

A queffigran liberatori tiene granobligo il noftro Regno Siciliano, non folamente di piantàr qu'iori le loro flatte, e gloriofi nomi, mà foodarui Alta ri « Tempii, per l'apimeloro in ricompensa di si grano beneficio.

Dopo la conquitta di Sicilia, ne fit nueflito con titolo di Duca, il Rubberto Guifcardo dal Pontefice Gregorio, e ciò fi vede chiaramente negli fuoi

printlegii sche dicono. Rae Bubbertus Des gratia, & Santh Petri Apalia , Calabria, & Sicilia Dun.

Pentogii handio u guardo alli remagli del finatio, vosfeche fees titualise. Conte, si tipe fee fina shoniato si i Duce, a feet si ol Jestemo, e I Conte. Roggierola Cartà di Mazzara, per l'amicius, e consigniorit, e chaueta consiègno Pero Verdecond quella prior mostre visite i Duca Robberto San mi Posociti, fempre chimatauso Duce di Sicilia a Robberto (anni diceti Cartinal Barono) che Roggierot chiamno tamone o Falifiato el Duca Robbertin, si quale fogg ogo nel 1 1976. a Gialioji, Prencipe di Silerno fette Promistre di Regon Napolitono, e modaletti and Gercia, fiegli; reciti di veleno da fua moglie Sichelgaita nell'anno 64, della fua erà,

Successe acostus Marco Boemondo, che su vno de primi Principi valorosi del fuo tempo, ed anido di gloria militare, passó coo quel grao Duce Gosfredoall'acquifto di Terra Santa, one fii eletto Prencipi di Antiochia: fi casò coflui co Cofta oza figlia del Rè Filippo di Francia, con la quale procreò Boe moodo ij. che gli fuccesse nel Principato d'Antrochia, e con la seconda moglie chiamata Costanza figlia di Baldonino ij. Re di Gernfalem, feet a Coflanza , cafatacon Raimondo Daca d'Aquirania , che fu poi Prencipe d Actiochia, dopo la morte del Cognato, e gli successe il figlio Boemondo

iii. di questo nome, il quale mori pregioce del Rè d'Egitto.

Procreò va'altro figlio, Robberto Guifcardo della fua feconda moglie, che fi chiamò Ruggiero Burfa, che rifedè in Sicilia, e diede al Conte Roggierofuo Ziola merà della Città di Palermo, per gli feruiggi che o'hebbe nell'acquifto di Cofeoza fu anchegli Priocipe di Salerno, ed hebbe per mo glie Adala figliadi Robberto Frigone Coote di Finodra, enepote del pre desto Re Filippo di Francia, con la quale procreò Guglielmo, e Tancredo; questi d'ani 18, adò a starsi col Zio Boemodo in Antiochianel 1098,e su veciso

vicion il Rodano d'Alapia dall'ilidie de Turchi, e fu dal noftro Tafso celebrato Gaglielmo facceffe ne'beoi paterni in Italia nel 1111, e l'hebbe confirmati da Papa Califto: hebbe per moglie Ganelgrima figlia di Robberto Conte di Airola, dopo la morte della quale fi casò co la figlia dell'Imperator

di Coftantinopoli, oc con laprima, oc con la feconda confegui figliuolo

alcuno mori finalmente io Salerno gel 1127. Procreo anche il Duca Robberto Guifcardo, con la feco oda moglie Sichelegita a Robberto, ch'è fottoferitio 10 vn Primilegio della Catredale di Pa-Jermo nel 1089, fimorinel 1110, e Guidone, che ando col fratello Boumondo, mori anche nella battaglia d'Aleffio Imperator Greco.

Le figlie femine del Guifcardo turono le feguenti.

Adelalia ouer Adelia moglie dell'Imperator Greco.

Almaida moglie di Raimondo ortauo Cote di Barcellona chefurono pro Re genitori de'Rè di Aragona, e Sicilia, come al mo luogho fi vedrà.

Mabilia agnominata Curtalupa, firmogliedi Guglielmodi Grenremes Aragomile cobile Normanno, con le doti di guingeci Galletti in Puglia, e fece a na.

Guglielmo, e Robberto.

Heria, che fumoglie d'Ugooe, Coore Genomalièle Normanoo, dal quale illicitamente fu repudiata, perilche ella fi casò con Rainaldo Conte di María Andegania moglic di Robberto Baffanilla Caustier Normaono Conte di Conversaco, e Signor di Brindisi de quali ne nacque Sibbilla, che tu moglie di Robberto il ed v s 11. Doca de Normanoi, ed acora Re d'Ioghilter ra e Robberto Conte di Loritello, e di Conversano, cognominato di Zame parrone, la quale fi casò con Giuditta forella del Re Ruggiero, che figno. reggio Sciacca,

il Conte Ruggiero, dunqi dopo la morte del Duca Robberto suo frarello fi intirulò Duca di Calabria e Coote di Sicilia a fu virtuofiffimo Principe, crestore di molti Vescousti, Abbatie, e d'altre Prelatie, e Tempitia, Sicilia e oc'Renni di Napoli; hebbe egli per moglic primieramente Giuditta figlia di Guglielmo Ebroico, e forella Vicrimi di Robberto primo Vescouo di Troioz, e Messina, e dopo Eremburga (orella di Robberto Normanno Coote di Santa Eufemia in Calabria, e Signor di Priocipato, con la quale procreò Goffredo, Giordano, e Magerio,

Goffre-

Goffredo fu cicrto dal Conte fuo padre Conte di Ragufa, 6 casò conte Regalla nobile doncella, e procreò Bartolomeo, Silueftro, Goffredo e Rob berto: petò i predetti Bartolomeo, Goffredo e Robberto morirono fenzabaner la ficialo venua profesi.

494.5

Sincifro (coodo genno foccesse ne paterni Stati, risede in Ragusa, e procreò tre sigli, Guglielmo Conte di Marsico, e di Ragusa, Mende, e Cossiste de la Conte di Contersano di Noto, di Selasini, e di Calta on

Golfred

setia.
Procreò cofluitre figli, Silardho Conte di Ragufa, Defideras ache fa
mogine di Bartolomeo di Luci Arrone Normanno, con le dott delli Contradi
di Paterolo, Adetta D. Signora di Butera, e Trimuferi vicino Medina.
fa codui fretto parente dell'imperator literico, Caualiero virtuofo, Materino di Internationale dell'imperator literico, Caualiero virtuofo, Materino di Internationale di Calabra, e procreco Margarita.

Giordano figlio del Coote Ruggiero fit Signor di Noto, di Sclafan, di Cal

tanaffetta, e mori fenza prole in Siragufa nel 1093.

Similmente il fiatello Malgerio morl puoco poi di Giordano. Le figlie femine del Conte Roggiero furono Metilda, che fu moglie di Ranullo Mannac Conte di Moot Scauufo; ed Aueneila, col quale genero Robberto Conte, Adelafa, e Simone.

. Si ribbellò Ramifo dal Rè Roggiero fuo cognato, perilche gli Stati l'hebbe il figlio Robbettochiamato Conte d'Auenella, coftui fi troua faferito in vu pritulegio della Cattedale di Palermo, ed in vuraltto della Chiefa di Patti, que dice.

losunce miles de Partonisco iuffu domini fui Rubberte Auenelle interfuit.

Girea flato dato il Cafale di Partonico dal Rè prederio fuo Zio, e gli fugcesse Rainaldo suo siglio, si leggequesto nel predetto prinilegio della Cite.

fa di Patri, cioè.

Raynoldur Avenellus, concedente uxore mea Fredefenda, fratribufgue meis Rub berto, & Dragone, do Abbati Pastien. Ecclefram, qua els in Cafall meo fub Par timaso, atque Cafale Myret

Adelafa figita di Merilde, ficasò con Riccardo d'Aquila Canalier Normanno conte doti del Contadodi Paterso, Ademo, e Collessoo, genero Adamo, e Merilde, che effendo affatreligiofa, ereffe molti Mona-

fterij, e Tempii in hondrdi Dio, e gli fuoi predetti figli motirono gionenetti Simone fuo fratello fignoreggio moltanoi Butera

Finadaia écouda figiaded : Come Songetero fi matité con Pgone Guerta nobifismo Caustiero Normanous) i quale combatendo valora fore re contra Saracción Caustiero Normanous) i quale combatendo valora fore contra Saracción finada de materia de materia de materia finada de materia de materia finada de materia finada de materia finada de materia finada que Lombardo, con la Squagaria del Percento, e di Policafro i o des evolucios con posteros finadas que foreste de como contrato finada de materia fi

Simons tebbe per moglie a Thomafia Graffeo, figlia di Vgone Signor di Partanna, efuccelle nel Contado di Policafro, protreò coffui a Manfredo Signor del Mazzarino, e Roggiero, che fuccelle al fratello Manfredo. Il qual edopo la motte non Inaucua lafciato con fua moglie Bearrice, figlia

di Odone d'Arcadio, prote veruna.

Hebbe il Come Roggiero va altra figlia chiamata Giletta, la quale inuaghitati del Coore Robberto Zamparrone, fe ne fuggi con quello , che dopo al quanto tempo fe la prefe per mogne, perilche infieme fi pacificarone col Cote, il te il quale gli dicde il Caffello di Saccaper dote?

Quefto Conte Robberto Zamparrone Baffauillafu Caualier Norman no, Conte di Conucriano, e Signor delle Città di Fiorention, e Dragonara, procreo con fua moglie Gilitta ad vn'altro Robberto derto di Baffa. uilla, che successe ne pateroi Stati, ed internence nella Coronatione del Rè Guglielmo 1. di Sicilia, dal quale ottenne il Contadodi Loricello.

Bustila anche figlia del Conte Ruggiero, su moglie d'Alemanno Rè di Vnearia.

Violante, che su moglie di Corrado siglio d'Henrico Imper. cel 1005.

Merilda minoro moglie di Robberto d'Aceto figlio di Guglielmo Norma no. ed io vapriulegio fi legge.

Ego Rubbertus Cames, Vuillelmi de Auceto filius, pro remedio anima mea, & pro anima pralibati patris mei dini recordisto pro falute Comitiffa Matildis vxoris mea . ut illam Deus ab infirmitate corporis liberet dante, & concedente eadem Comitiffa Matilde, ac ettam de voluntate gloriofiff. Comitis Rugerii , & probiffi. ma Comitife Eremburga digniffemeru patris, & matris eius deminorum meeril, Ambrolo Liparitano ven, Abbati dono, &c. Rubbertus Comes de Auseto, Comi tiffa Matildts Roberts Troyn. Epif. Guarina: Roberti Aucensis Comitis fihur.

Hebbe il Conte Ruggiero della fua terza moglie chiamata anche Adela fia Marcheli, o come vogliono Adelanda figlia di Bonifatio Marchefe del Mo ferrato, del predetto Maofredo Marchefe Lombardo figliafira, ed Henrico fo rella Pterina, coo la quale procreò Simone Ruggiero, ed va'altra femina.

Mori il Conte Ruggiero in Meleto di Cafabria nel 2 roz, e lafciò a prederri fuoi figli Simone, e Ruggiero fottola tutela della Conteffa Adelalia lo ro madre, pero Simone mori d'vadecianni, perilchefegui ne paterni Statiil

fratello Ruggiero,

Coffui fu gran Caualiero, percioche col fuo valore, e fapere fisnoreggiò. molte Proujtie nell'tralta e nella Grecia cociofache p la morte di Guglielma nepote del Duca Robberto Guifcardo Ducadi Calabria, di Puglia, e Prin cipe di Salerno, successe in quei Stati, perische si fece chiamare Conte d'Ita lia, e di Sicilia, e nontungo por Re d'Italia, onde moffeil Papa a fcomu. picarlo, ed a paffarui con effercito fopra, ed alla fine s'accordaro infieme, che s ititolaffe folamente Rè di Sicilia, e nella fua coronattone, ch'ei fecc io Palermo nell'anno 1129. v'internennero i gli fequeti Signori Ecclefiaftichi, es Temporali.

Roggiero Arcinescono di Beneue oto, Filippo Arcinescono di Capua. Romoaldo Arcinesconodi Salerno, Pictro Arcinesconodi Palermo, An pelo Arcinefcono di Bari, Verterando Arcinefcono di Trani, Arnolfo Arcinescouodt Cofenza, Giouanni Arcinesconodi S. Senerino, Galterio Arcinescono di Taranto, Giouanni Vescono di Canni, Vgo Vescono di Mestina, Riccardo Vescouo di ai eta, Sigisberto Vescouo Atlnense, Tru flino Vescouo di Mazzara, Pietro Vescouo di Riuelli, Orlando Vescouo Siragulano, Honorio Vescono di Troia, Roggiero Vescono d'Agrigento, Robberto Vescouo d'Auersa, Angerio Vescouo di Catania, Nicolo Vescono di Corrone; e vinternennero puret Vescont di Crentino, di Tropea, de Locri, di Brindifi, e di Cassioo. Similmente gl'Abbati di Monte Cassino. Vafredo Abbate, Stefano Abbate, Defiderio Abbate, Rodolfo Maestro, del Eremo del Crucitiflo, vinteruennero anche Goffredo Loricello Conte di lCatanzaro, Riccardo Duca di Cajeta, Ammiano legato dei Re Corrado, Roggie .

to Pir. Cren.

NAME.

Roggiero Culchebrer Conte d'Arena, Canzolino Cancelliero del medel. ma Re Rossiero, Nicolo fino Protonotaro, Anfelmo Pincrio Conte. Pietro di San Seuctino Conte, Anfrigo Capiccio Conte, Raotifo Conte, Tancredo Filingers . Gugliel mo Culchebret d'Arcoa . Pgone di Chiaramore, Roggiero d'Auenello, Goffredo d'Aliauilla, Vgone Graffco, Fulco Catacefe, Amfredo Bonello, Pietro di Moniocio, e molt'altri.

Lafcio di raccontar le gloriofe attioni di quefto gran Principe, mentre a picoo fono dagl'Historici raccontate.

Si casò egli con la figlia di Pierleone Principe Romano della famiglia Ani cia forella d'Anicleto Antipapa. Dopp la morte della quale passò alle seconde nozze con Avroidadella no

bile famiglia de Conti di Marti, che puoco gli viffe, perilche fi prefe ad Alusta figlia d'Alfonfo vi. "Rè di Caffiglia, e Leone, con la quale procreò Rog viero, Amfulo, Guglielmo, Tancgedo, ed Henrico Principe di Taranto. Hebbe anche per moglie Sibbilla fosella del Duca di Borgogna, che

fù fterilo, dopo la morio della quale, fi prefe a Beatrice forella del Conte-Reseftente con quella procreo Coftaoxa, che su monaça, ed Imperatrice. Procreo anche alcuni figli naturali, cioè Simone, Clementia Contella. di Catanzato, che fi casò priemaramente con Vgone di Mellino Conte di Molife, e dopo con Matteo Bonello Siciliano Signor di Caccamo, e d'altri

Caltelli. Ed viraltra figlia, chefù cafata dalla Reina Matgajita, moglie di Guglielmo primo ad Henrico (no natural fratello co la Côtea di Môte Scapliofo in dote. Final mente egli morinel 1 154 d'età d'anni 50 hauendo pria ciftorato il Mo

pafterio di S. Maria di Roccadia dell'ordine Cifferciense nel Territorio Leon

rino edificato da fuo padre. Per la morte di Roggiero, e d'Amfafo, fuecessenel Regno di Siciliased altri Stati Guglielmo, che per la fua barbara natura fu chiamato il Malo, fi easò nel 1150.co Margarita figlia di Garzia Ramitez Rè di Nauatra co la qua le procsed Roggiero Priocipe di Capua, Rubberto, Henrico, e Guglielmo, il quele per la morte de fratelli fegunta inanzi quella del padre faccelle alla-Corona: però l'attioni male, e l'effrema quaritia, che moftio il Mal Gugliel mo fueono tioppo orribili, elie per cauar denari, tolfe tutta nomi di Città nel Regno, lasciando folamente le Città Vescouali ad effetto ch'elleno se li compratiero con denari.

Restoit Buon Gugiielmo sorto la rutela della Reina Margarita, e su didifferente patura del padre", e quali due eftiemi, quello cotanto victofo intercf sato, e crudele, questo tanto virtuolo, benigno, prodigo, ed humile, perilche quello il Malo,e quetto il Buono,fu rono cognomioari: quefti duoq, co vni nerfol diletto-ricene la corona in Palermoner mano di Romualdo Guarna Arcinescono di Salerno, ch'era stato eletto per la morte dell'Arcinescono Vgone nel 1166, nel mefe di Maggio,e v'interuennero fra gl'altri fua madie Margarita, Riccardo Madrenfe e Roggiero fuo figlio caualieri all'horapo penti, e chiari, Beltrando Granina figlio del Conte di Granina, Riccardo di Saggio ed Veoce di Rupaforte suo parente se su putrito diligentemente co si'nella religione, come nelle feienze, pet le quali s'impiegò nell'opse ple, ed edifice il famofo templo in honor della madre di Dio, e la Città di Mooreale cou la dignità Arcineicouale, e moit altri répirerelle, fi mort nel 1183d'auni 53. c'in sepolto nella detta chiefa Metropolisana di Monreale non hanendo lafciato prole veruna con fua moglie furamutria, figlia dell'Imperator Greco Emanuele.

Per la morse del Rè Buon Guglielmo present dominio del Regno Tancredo figlio naturale del Rè Roggiero, al quale faccesse suo figlio Roggiero ne Regni di Napoli, e Sicilia: costui hebbe per moglie Vranja figlia dell'Imperatoi Greco Coffantino, che non gli procreò fialio verunos Onde ella passò alle seconde nozze coo Filippo Ducadi Sueviafraiello dell'Imperator Henrico. Successea costunil francilo Guelicino ne predenti Regui, da poter del quale

l'acquiflo l'Imperator Herico vi per fua mogue Coffaza figlia del Re Roggiero t Proceed anche il Re Tancredo tre altre figlie femine, cioè Alura moglie di Gualtiero di Brennafratello del Rè Giovanni di Gerufalem Coffanta moglie di Pietro Zio del Coote d'Arba Duce di Veneria, e Mondonia moglie di Gioua

ni Sforza Sanfeuerino de Conri di Triarico.

Henrico vi. Imperatore mosse guerra per le ragion della moglie come habbia derto lal Re Gustielmoch'e chiamato damolti anche Rogsiero, e doco molie barraglieil vinfe, e ricupero sitegni, coffui con fua moglie Coffanza procreò Federico, che successe ne Regni pateroi, e su il secondo linperatore di questo

nome

Coftui hebbe diverse moglie, la primă fu Costanza figlia d'Alfonso Re di Ata gona, con la quale proceco Henrico, la feconda lole figlia di Gio, di Brenna Rè di Gerufalem e ne nacque Corrado la terza Elifaberia fotelladel Red'inghilterra, e procreò Giordano, ed Aguesa, la quarta Rubitma figlia di Ottone Conte di V Volfferoztozen co la quale procerò Federico che fu Principe di Antio chiase progenitor della nobiliffimafamiglia Antrochia i Sicilia, ed i Italia, la quita mogliefit Metildefigha del Pricipe di Antiochia, e generò Elifabetta che fu mo glie di Lodonico Langrane, la festa Biganca figlia di Bonifatio d'Agnone, e La za con la quale procreo Manfredo che fu Rè di Sicilia, e di Napoli.

Coffuicon Peatrice figlia di Amodeo Conte di Sauoia procreò a Coffanza

che fit moglie del Rè Pietro di Aragona e di Sicilia: da chi peruggono le ragio ni della Real Cafa di Austria, perche il predetto Re haucua succession nel Regno di Sicilia così da fua propria parte come per ragion della moglie Coftanza. Habbiamo detto di foprach'Almaida [econda figua'del Duca Robberto Gui feardo Normanno fil moglie di Riimondo vili. Conte di Barcellona col quale genero Raimondo vilij. Conte, e cofini a Raimondo E. Conte, che fi casò con. Vracca, o come vogliono Petranilla figlia di Rampro Rè di Aragona, e procreò

ad Alfonfoxi. Contc. e vi. Re di Aragona, coffui con Sanchia figlia di Alfonfo Re di Caffiglia procreò Pietro xij. e vij. Re i il quale ficaso con Maria figlia dell'Imperator Greco , e procreò Giacomo xiii, Conte ed viii, Rè coftui anche con Terefa figlia di Giottanni Bidaura fita moglie, generò a Piecro giiii. Conie; viiii. Redi Aragona ie primo Rè di Sicilia per la moglie-Coffaza figlia del predetto Rè Manfredore qui fini la fuccession Normanna, e Sucua nel Regnodi Sicilia, e feguì l'Ata gonele progenitrice della Seriniffima cafa Au ffrieca ne predetti Re

ani di Sicilia, e di Napoli.

#### SONEETTO

# DON GIROLAMO SORNOZA

ALL'AVTTORE!

VEL Ré îl altier che veneve ad Ofiri ve Spinis di vuna diffe per l'arfi eterna, s'è bei marmi comdu da Regno esterno, c'è bei marmi comdu da Regno esterno, c'hor quasfi polue e, feparti di berba miri. Má eu Mayarde c'ha più ca geira afpiri Cel racèr dell'àmico », e dat moderno Striteèt le giais, bai fipel efette e verva, Tal farai, th'ogni fecole s'ammeri.
Che se la di ques faffi erette faro Saprès Madi da gran Fabri industril, L'edate Tempe bà il nome lor distrativ, E' lus Tebetto, che da più matro Giudiciò state destamente infrutto. Ambi farte Eternamente illustri.



## TEATRO **GENOLOGICO** DELLE FAMIGLIE

NOBILI, TITOLATE, FEVD AT ARIE; ed Antiche Nobili, del Fidelissimo Regno · di Sicilia.

#### DEL SIGNOR D'FILADELFO MVGNOS

LIBRO L

## DELLA FAMIGLIA ABBATE





ANTICHITA de tempi ela lupahezza deglanni fano fouente obliniar le magnanime, e virtuole attioni dell' hummo, maifimamente quando non fono flate dilucidate. per mezzo di qualche Scrittore,e delle ffampe, Elleno fono le principati progenitrici de cognomi nobili , (otto gli fole doride quali viuono con immortalità le famiglie: e fenza. la real chiarczza di coftoro, malagenol mente fi notranno feorgere l'origine della nobiltà di quelle,

lo hofatto non puocodiligenze, per faper d'onde deriusfie il cognome

#### TEATRO GENOLOGICO

della famiglia Abbate, e dopo alquanta findio qui capitò-necidentalmente nel-

le mani la vita, ed artrom dell'Imperator Federico i, di Filippo Girai, dedica Filip, Cir ta dal medelmo Auttore ad Alcaoio Abbare capplier Milauefe anne racconta, che vincerto Papirio caualier Romano, hauendo rengoriato gli fuoi Stati, Fendi, e Poderi ad vn firofiglio Afcanio, nel 1060, del Signore fene andò in. Monre Caffino, ed jui prefe l'abito del Glorioso Padre & Benedetto, e fi die de incontinente allo fpirito, e di sifatia maniera, che fu da ciascheduno repuiato per Santo, e per la fua tauta bontà fu per forza promofio da padri di quel Mona fterio nella dignità d'Abbate, il cui carico egli con alla gloriolo grido loftenner Mi non piacendo al Sommo Iddio per oeculto giuditio, en'egli continuaffe fot to quelle facre infegne, li raccolle in gionenil età , e feora bauet lafciato vernoa prole il figliuolo Alcanio, perilche non puoche contese fra gli fuoi inddiri per cagion della fuccessipor sustanono, ene coffrinfero al fommo Poatulice ad indurre dinuouo Papirionel suo regimeoto , edanco a prender moglie, giàches egli film sodoli indegno degl'ordini facri, non l'haueua mai procurato, e da que fto quouo marramonio ne confegui tre figli mafchi, che non men del padre. chiata celle virtà valeto. Mà tidottoit vecchio Papirio, col confesso della ma glie impetro dal Papada puo ao il defideraro Clauftro Benedettino, ed jui fanrameote con l'Abbatial dignità fini gli fuoi glorhi. E per questo gli suoi figli essendo stati agoominati i sigli dell'Abbaic con comune cooscaso il cognome Abbate ptelero, e paísò il medelmo octoro polteri, quali fi fortificarono con ricchez ze , e decoro d'anrica nobilià nella famofa Città di Milano; Jue fotto gli stelli Au fpici fin ad effo viuono

Da questa mede sina Prosapia ne nacque Statio Abhare chiarissimo canalier Mi Seruleia laneft, clie milirando fotto i duo Regi Guglielmo Malo, e Buono ne Regni militare di Napoli, e Sicilia, chiaro grido di valorofo, ed esperto Capitano acquisto; Ma anido oltre modo della militar gloria, ottenne dal Rè Buon Guglielmo il del R2 Gugliel. carico di Capitano dell'eringio militare de predetri duo Regni, per foccorreil bueno re Terra Santa oppressada Barbari, que infauor della Cristiaca Religione la

nella zec fciò la vita. ca di Na

poli,

ni.

Alberto Abbate imitando al padre Stario, caminò ne medefinifentieri, e ferut molt'anni al Re Roggiero terzo, figlio dei Re Tincredo, e sititatosi poseia da quello per alcuni accidenti s'impiegò co la militar disciplina a feruiggi dell' Imperator Henrico v., marito dell'Imperarrice Coftanza figlia del Re Roggiero ij, che la recuperation de'duo Regnipretendena: Onde dopo l'acquifto, aleune Terre, e Fendi o'alcanzo, Geoero egiicon Olimpia fua moglie, Henrico, e Coffanzo, che con l'Imperator Federico i, militaropo, efurono da quel lo promoffi in molte dignirà , e reggiment i, percioche Henrico tre volre gouer no la Prouintia di Abruzzo ce Coffanzo due volte la Calabria Vitra, hebbe anche Henrico l'officio di Teforiero imperiale e cel 1229 fù mandato con carico di Vilitaror generale in Sicilia, persiche sene venne egli primieramente in Melina, ed lui casò nel 1230. Guglielmo fuo maggior figliuolo con Lucretia. Aidomo gentil dancella di quella Città; e dindi per ordine Imperiale passò oci la valle. Lalibefana per chetar alcune differenze natefrai Marfalefi , e Trapaneli a che dopo d'hauer raffetate le cofe, maritò duo altri fuoi figlinoli. Alber to, e Federico con due forelle dell'anriea famiglia Ferro, da quali posciane feguirono allai virtuoli canalieri, frai quali il gloriolo S. Alberto Carmelitapo se Palmerio dibbate Barone di moiro valore, Gerardo, Riccardo, e Rinaldo Abbate villero con molie ricchezze, e Feudi, la madre de quali fu della nobile cafa Sardeus: Palmerio fit Signor dell'Ifola della Fauignana, di Carin., e d'altre l'écre; vien ein approuato da un registro ititolato, formularii, conservato Tranzin nella Regia Cancellaria di Napoli, e trattando delli Caffelli di Sictia, cosi dice, Not Ga-1) Castello di Mestina si custodina per Teobaldo di Massi Cauxtiero , quel heleo di di Rametrapec Raimondo di Laide, quel di Monforte per Pietro d'Infermo, Tr. 1635

quel di Milazzo per Bobinaldo de Bobtes, quel de San Marco per Rainal. Caff. che do Fabro , quel di San Ftladelfo per Raimondo di Pognioricardi caual: fun nel goel de Nicolia per Roggier di Maritima caual: quel de Siragufa per Pie semot de tro Ratmoodo canal: quel del Palazzo di Stragufa per Pietro della Valle ca- Regi Sur nal : Il Caftello di Toromena fuperiore per Raimondo di Rofeto caual: quel di Toromena inferiore per Henrico Fera, quel della Scalenta per Simon di Sanfreio, quel di Leontini per Gio: Balfano caual; quel d'Augusta per Gio; di Leontini caual: quel d'Auola per Pietro d'Auola, quel di Modica per Pie tro Giordano, quel d'Artigliata per Berardo d'Artus caual: quel di Calatabiano Infermo per Gio, Raujolo, quel di Cefaludi per Pierro Siriaco caual, quel di Caltanuffetta per Silurnio Ferro equal: quel di Agrigento per Pietro Garifaco, quel Fabroli del Palaggio, e Casteliamare di Palermo per Oroyno locarbona, quel di Coe leone per Biuno di Medio eaual: quel di Vreari per Floccherio di Cantabra ca ual; quel di Carint per Henrico di Fontana, quel di Termine per Gio. Fiamingo, quel di Saccaper Roggiero di Villanetta, quel della Fautenaoa per Palmerio Abbate caital: quel delta Licata per Matteo Sanguidaccio, quel di S. Mauro per Simon di Lodolla, quel di Girace per Gio. Anicio caual quel di Caronia per Gio, di Ponte cauali quel di Calarabellotta per Gio, di Perna e aual; quel di Cammarata per Ramondo Vfriat caual : quel di Marfala-

per Berardo di Ferrorcanal; quel di Mazzara per Anfelmo Girifalco canal. Auuertisco però al Estiore, che i prenarratt Castellani non fiorirono totti fot to vn reggimento, ma parte fotto l'Imperator Federico ij parte fotto Manfre do, eparte sotto i Regt Carlo d'Aogio, e Pictro d'Aragona, e le loro famiglio

parte modernamente fono effinte, e parte vinono nel Regno fin a nostri giorni Garlino. con prospera, edinselice Fortunaper la maluagita de'tempi.

Haue fiorito questa fantigita Abbate sempre chiara, e nobile nel Regoo, principalmentein Meliioa, Palermo, e Trapani; fra gli Sigoori Abbati di Palermo, e Trapant, che tuttriono d'ynceppo, fonoffati celebrati molti Baro. ni. Ecco Riceardo, che fu Barone Bell Feudi della Cudia, e dei Caffello di Villanetta Raida, che poi peruennero a gli Signori del Bosco; Nicolo Abbate di Palermosti samidas Baronedel Feudo, e Castello de Celala, che gli vende a Giouanni Chiaramonte co Coote di Modica per onze mille , che pure Manfredo Chiaramonte suo figlio, Di Lodol pirrenendea Federico di Federico di Saeca gentilhuomo ricco nel 1371, per Anicio. rre mila fioritii ; da poter del quale fe git reucodico Riccardo Abbate figlio del Ni pi rone: colocta anche coftui Barone del Feudo delli Dieti, e d'altri Feudi; Aloitio, Di Peros, ouer Luiggi Abbate fu Signor della Gibellina, e gli fucceffe Traiano fuo figlio Ferronel 1483, hebbe per mogite Laura di Bologoa figlia di Nicolò, ficalmente fuo Gittaleo. fratello Giacomo fit promoffo per le fue virtà all'vificio di Maffro Lationale, c'hebbe anche per moglie. Antonia di Bologna altra figlia del predetto. Nicolò. Regiffe : di Bologna, Dacoftoro ne vennero Rinaldo, che reffe la fua Patria Palermo della Cacon l'officio di Capitano nei 1537, ed altrannifeguenti: Andreotta anche cel delle. con l'ufficio di Giurato nel 1560. Prospero Abbate su promosso ne medel dell'ani mi nel 1575. e nel 1579. e Giacomo nel carico di Capitaco nel 1585-

Fix celebre nella Creta di Mesitna Nicolo Abbate discendente del Gugliel Bosco. mo primo figlio d'Flenrico, che gouero o la fua Patria Melitna eoo l'officio re di Giurato infreme con Iacopino Ardoino, Antonto Caffagoa , Francesco Fedenco Chia-. . . . . . . . . . . . .

Pottiori : Rajmedo. Di gofeto Fels. Sinticio Rallano Anols. Giordano. De Arius Ramolo. Siriaco:

Cantibra

Incarbona

#### TEATROGENGLOCICO

Chiaramonte, Filippo Palici, e Girolamo Papaleone, Don Gabriele acquil fto la Signoria della Terra di Veria fotto il Re Alfonfo nel 1434- Questi fu Bologna, figlio di Filippo Abbatevno de l'auoriti del Re Martino , da chi oltre Reouttri molti beni alcanzò insieme con Manfredo stagno suo genero nel del Soma 1406. l'efficio del Tummilo , e mifura delle vettou glie, di Paler. ches'estraheuano dal Cargatore della Marina di Agr. did zini. gento: e molt altri Signori coftoro partorirono, i defcendenti de quali in alcune Città del Re-Ardoino Calbena goo fin a noftri tempi nobilmente viuo Churanó no. Però fempre quelta famiglia hà portato vna fola Arma cioè Palici. Papalagne vn Capo partito di verde ed argeto nel

Resille.

della Re-Căcel, di d.anni.



fuo Scudo.

## I B R O TAT **DELLA FAMIGLIA** ABBATELLI





I. PRIMO, the venne della Chiariffina Pamiglia Abbatellida Luccain Sicilia fir Duicio Abbatelli la cagion Filip.Cirdició fach'efsedo coftui valorofo di mano, e prudente ne con nella vifigli hebbe luogo dall'Imperator Federicofecondo nel nume tadell'im ro de più cari della fua Imperial Corre ; m'echetate al qua per Fede tole guerre d'Italia, il predetto Imperatore lo mando in Sici. etto in & lia intiente con Odone di Camanna anche caustier d'antto 2.

rità per guida d'una Colonia di Longoburdi; ch'egli hauca solto delle Città Camana; zubbelle per dargli habitatione in Sicilia come in effetto dopo l'arrino difilli, gli dierono per ffaza il Caftello di Sempello, che postra per no poter riparare la spessa vefiatione de Corfari l'abbiidonarono, efecero nocha habitatione nel 1 277, p or quado i p dine del medefino Imperature i Longobardi, nella viuente Città di Corleone: comingio. mà poscia il predetto Dulcio 'Abbatelli ! con ta volontà dell'Imperatore , Onoterio paíso a farla fua flanza nella Città di Palermoyed ini s'impiego ne maggiori affari e grani negotii focttanii all'Imperial Corona , ouc anche fi caso con Reg. del Giulia Ortolerio nobile Gittadion, dalla quale ne confegui Nicolofo. Da Se di Pa coffuine peruene Diotifalni detto corrrottamente Dino, che fu non men del lermo di padre canaliero di molta honda, e virtà i vinendo sempre in molto preggio appo d. anni-Regi Aragonefi , che in molti honnrati carichi ; l'impiegarono, fimilmente il fuo figlio Gionaoni , che per effer cotanto esperimentato nella militar disciplina Benedet oltre la gratia Regia il Picariato d'armidel Valdi Mazzara dal Rè Federico secondo durante fua vita acquiftò; medefimamente il figlio Dionfalui gonernò Gueulo la fua Patria: Palermonel 1329, con carico di Sensiore infleme con Orlando Pontecodi Benedetto, Francesco d'Afflitto, Michael Garofalo, Giouanni Pontccorona, e Giacomo Selnaggio, essendo in detto anno Pretore Guglielano Pontecornna 31.0 .

#### TEATRO SENOLOGICO

Ne nacque da coffui Gionanni che pel 1344 nei regumento del Rè Lodoti co gouerno la Giua di Palermo coprente di Praiore, Dulcio dio Aglio chiamaioanche Dino hebbe carico di Senatore nel 1392. I colleghi fuiono Luiggi Hoffelb. Emanuele. Tomaso Rosselli . Giouanni di Termine . Pictro Bellacera , ed di Termi-Honorio Garofalo.

nc. Bellacera Garafila.

Ne nacquero da coffui Giouanni chiariffimo caualiero che nel 1434 acquifiò la Contea di Cammarata, le Barooie della Pietra, e C.falà, fu Capitano di Palermo cel 1432, e Pretore nel 1433, hebbe anche l'ufficio di Maftro Segreto del Regoonel 1443, encl 1448, il fanco di Presidente del Regno, inseme con Afmundo Adamo Afmundo, ouer Sifmundo, Pietro Speciale, Pietro t aciano, e Calcerano di Coruera: all'hora Maffri, Barionalli, fi) casò coftui con la prima figlia. di Mamfredo Chiaramonte Come di Modica peniche presefero gli fuoi pofterila fuccession di quella Conten.

Speciale Caerano. Corners Churs. monre. Ventumi.

Giougona figlia del predesso Dulção fu mogin di Vgurtio Ventimiglia, procred il predetto Giouannia Federico Abbatelli, o Lhiaraniocie, Signor d'Ca marata, che nel 1482, fu promofio pell'efficio di Vicario Generale, e di Gran Ca merlingo nel 1479, hebbe per moglie Donna Ni di Lina, ed acquisto dal Rè Alfonfonel 145 1. Il titolo di Conte di L'ammerate.

gira. Luna

Successe al predetto Giouanni nella Baronia di Celalà, il secondo figlio chia! mato aoche Giouaoni, il guateta Capitann di Palermonegi'anni 1453. 1492. c 1499.

Montages

Giousona Abbatelli, e Chiaramoapehi mogliedi Gasparo Mont'aperto Ba rone di Reufadali. Mamfredo Abhatelli, e Chiaramonte Manche Pretore di Palermo, coffui

foeceste nelia Baronia di Cestra al prodetto suo finggiorgilo (Giouanni, benche voglione, the fin flate fuo figlio: Federico.

Dal predesto Federico figlio primogeniro del Prefidente, Giotianni, penerque Frangoico, Conte di Cammarata, il quale cel 1477 fu promofio nell'efficio di Pretore, e neli 480. di Gran Camerlingo del Regno, ficaso con Donna N.

Gedonal di Cardona se premorial padres att. ti hyaytun s Suereife a coffuifuo figito Antonio nella Contos di Cammarata , che l'hebbe confirmata dat Re Ferdinando il Carolien ael spor, fu enti Linguerenente nell'vilicio di Mastro Giustinero, e promoffopure nel 1503, in quello di Stratt. coto di Mestina col quale morios sam suo suogo eterno Guglicimo Moncata Conte di Paternd, fi casò egli con Doona Habella Brauciforte dei Conti dei Maz ardin collection at the collection and a collection 1 420 . . + I

Moncett., Brancifor

Procreo il predetto Francescoa Federico Mastro, Postolanodel Regno, il quale à caso con Marganiz fue negote, figlia del predesto Antonio, e perde lo flato perla Fellonia impoffeili nel 1723.

Dal predetto Antonio, Contadi Cammarata ne datquero Margarita Co teffadi Cammarata che fu monite dei predetre. fiedereco Maftro Portolano fuo Zio,dopo la morre del quale passo alle seconde nogre con Dou Bialco Branciforte Barone de l'autifuo cogniorgià vedouo della prima mpelie nel 1536. C ricunció parte dello ntatos direcció ella col predetto Federico ad labella. che ville monacanel Monafterlodi S. Gatennadi Palermo, e Martinelloche mort fanciulto:

Col Don Biasco procreo anche a D. Hercole Cote di Camarata , che dalla Real Muesta di Filippo secondo derbbe titolo di Duca di S. Gioquani se l'babito di S. Giacomo della Spada nel 23 87. fi casò costui la prima volta con Donna Isabella di Aragona prima figlia di Don Carlo Seniore Duca di Terranoua. e dop a

Langa

Valeuar2

edopo con' Donna Agara Lanza Vedoua del Conte di Raccuia,

Don Garzia mori in Fiandra nel 1590.... Don Cefare, e Donna Belladamma, che dopo fi chiamò Suoto Maria nel

Monasterio predetto di Santa Caterina.

Da coftoro dunque ne vennero i Conti di Cammarata, e i Duchi di S. Giouz-I ni della famiglia Branciforte, vioente la cui fet le friege nell'Elogio della medefina

famiglia.

Del prenarrato Giounni Abbatelli figlio del Prefidente Giounni ne naceque otre figliato in aturali, cio d'on Francetco maftro Portolano nel 1480. co Pretoredi Patermo nel 1481, e 1490-li quale ficaso con Donna Minist Occo Toccoide Difioti di Latra, e mori fenza prole la ficando il fuo Patagio alle Monache di San Guodano, e ofocia di S. Domenko, hoggi Monaferio della Petta nel 1509

Habella che ficato con Giliberto Valguarneta Barone del Voderano.

Agata anche con Don Luciano Ventimiglia Signore di Caftronuouo.

Agata anche con Don Luciano veniungia aspore of Carronte-uo.
Dal Manfeldo Abbatelli figlio del predetto Gouanni Perfedente del Regno ne acquero Federico che per la morre del Zio Giouanni come babbiam Veniuni
detto, fuecette nella Baronia di Cefalta, fu carò con Donna M. Barone fia della.
Gibbelliaza e di bebe il carico di Pretore di Palermo nel 1460, mori finalmente

fenza lafeiar profe legitima.

Antonio Confernatore della Città di Palenno, e Pretore nel 1505.

Gio. Luiggi e Donna Agata che morironofenzafigli.
Donna Leonora ch'hebbe per marito a Giouanni Ribafaltes Conferuatore Ribafaltes

del Real Patrimonio.
Dal Federico predetto ne nacque Donna Leonora figlia naturale, e moglico

di Don Antonio Ventimiglia Barone di Raujuanni, Gio. Mamfiedo Barone di Cifalà e di Gibbellina.

Brianna moglie d'Aoionio del Campo, anche ambeduinaturali. Camp

Dal predetto Antonio pure ne nacque Barrolomeo che ficató con Laurala la Farioa: Farina. Il Gio Maunfredo naturale Barone di Gelalà, e di Gibbellina procreo a Fede-

rico, che fuecelle nille Baronie del padre, e trouandofi ne tumbili del Conte Federico, petròli a via nella Citta di Pattul el 1753, laficho dio fulli binti da Donna Elitàbetta Bardi, e Maftro Antonio del Signori di laci, e con lei andaro<sup>6</sup> Bardi, no ad habitare in Catana. Si chiamarono cofino i Von Don Giofeffo chebbe per moglie a Donna Aga-Catelli.

a Caffelli, e fattra Donna Francesca moglie di Don Vicenzo Caffelli Barone del Biscario.

Procreo il predetto D. Giofe fio a D. Alfonfo, che fi casò ciò Donna Ginuanna.
Patero che giugnero fitte figliato fique matchi, cono, temino il primo fid. Premo
Franccio chebbe per moglie Donna Agata Tomainbene, pero deglattri non
n'hò poutto fin lora hasere i nomi, non dimeno giudicamo effer fiati eglino
Tomainatori da patera wiediga:

Dopo la tabellione del Conte Federico Absuzili gil Stati della Contra di Cammatta perference valla R. G. mapriendelogi il Rappitta disso ggio fi gili del Conte Antonioni inigi obravici con quella, e foce di maniera che filla. Con Brancifore filo conggione comparifie dell'amediena R. C. con locutica ti eriti pransite mere i predetto Contado, e poo cefo di liligrar fin che vanne al accordio te che percodicio imperiale Segui, che remonitale el la unite i fe sattoine, gil sul tele percodicio imperiale Segui, che remonitale el la unite i fe sattoine, gil sul Stati Confidente della Contado di Cammatta; que tratti gil fino Fendi vivadentala altri dalla R.

#### TEATRO GENOLOGICO

C. del che ne nacque che dopo il cafameoto che il Blafco fece con la predetta

Margarita Abbatelli, dechiaro spettare a quella.

· Ambedni.coffojo ere irono a Don Girolamo, ilquale hebbe ner moglie a Donna Hippolita di Settimo figliadel Marchefe di Giarratana, e'ne nacqueto Don Hercole che feoni nello Stato parerno Don Cefare. Don Garaia . e. Donna Belladammahoggi Soro Maria edil D.Cefare mori in Fiandra feruendo.

Don Hercole fû primo Duca di San Giovanni, e fi casò con Donna Ifabella Aragons d'Aragonafiglia del Duca Don Carlo il vecchio, con la quale genero Don Gi rolamo secondo che successe no medesmi. Stari, dopo la morte della quale passò Linga Talle fcconde nozze con Donna Agara Lanza, e Branciforie prima conreffadi Brancifor, Raccuia ch'era stata moglie di Don Giosesso Branciforte genitor del viuente

Don Nicolo Placido Branciforte Principe di Leonforte, con la quale procreo Don Otravio Vescono di Cesaludi, e di Catania, Don Antonio Prioci

pe di Scordia, ed altri chiamati nell'arbote de Braociforti.

Ginzal. Il Doo Gitolamo fi casò con Donna Caterina Gineni fielia del Marchese di Giuliana, e Principe di Caffiglione, e procreo Don Francesco Duca di 840 Giouanni, e cautlicro di San Giacomo della Spada Principeaffai virtuofo, co Campor flui con la prima morlie Donna, Antonia Caetano figlia del Marchefe di Sor rino, e Principe del Caffero, hebbe Don Girofamo D. Carerina due Donne Anne, e Donna Maria: e della feconda Donna Antonia Notarbartolo Prin-Noterbar. cipella di Villanoua ne foon nati Don Aonibale che feguirà nel materno Prin cipato, e Don Hercole turti vinenti, fpiega fioalmente la famiglia Abbatelli per arme nel fno Scudo yn Griffo rampante nero in Campo d'Oro-



### DELLA FAMIGLIA

ABBATESSA

Rer. del la Regin. Camma 1407. 1410. Pedilepor

10

Sertimo:

ţe.



ICO LO dell'Abbatessa su Percettore Regio del Rè Federico terzo, e suo figlio Giouanni similmente della Reina Maria; e poscia della Reioa Bianca moglie del Re Martino nell'introiti della Cammara Reginale, coftui hebbe per mogliea Giouanna Pedilepori figua di Gio. Luca gentilhuomo Siraguíano con la quale procreò a Pter Nicolò, che fu padre di Giouzoni che fu Goueroator della Reginal Cammera nel regimento del Rè Alfonfo at

Da coffui ne peruenne Corrado padre d'Andrea che nel tempo dell'Imperator Carlo Quinto gouerno areanni la Città di Bizzani, cfin hora non habbiamo altra cofa ritronato di questa famiglia benehe ve ne fiano alenni viuenti del medeimocognome: il progenitor del quale in Siciliafà il predetto Nicolò sentilhuomo Capuano, come di fopra habbiam detto. Spiego quefta famiglia per arme va campo partito d'oro, e rollo incominciando dalla delfra, finendo di fotto alla finifira.



## **DELLE FAMIGLIE**

ABEL, O VERO ABELLA, ED

ABRUGNALE.



A' Geoologisti Hispani, e raccontata fra le famiglie nobili d'Aragona, Valentia, e Catalogna la famiglia abel , ouer Abella, il primo che ritrouiamo d'habbi patlato di lei in Siciliafu Ferraronio Abel nel 1282, aferuiggi del Re Pierro primo; coffui con fuoi figli Nicolò, Fracesco, e Giouanni in ricompensa di seruiggi, il gouerno dell'isola di Malta, e del-

Gozzoda quel Rèacquiffarono, dal quale furono poscia ri-mossi dal Re Federicosecondo, ed hebbero gli predetti Francesco, e Gioux ni il Feudo di Giacfi, e la Caftellania di San Filippo d'Agiro, e'l Nicolò anche quella di Raginelgi nel Territorio di Calragirone, e la Capitania, della Città di Palermo nel 1260.

Da coftoro ne neruenero cioè dal Nicolò Giovanni e Ferrarone e da Francefeb "Nicolo fecondo ,il quale hebbe la 'Caftellania del Caftello di Spraguia, deta Ten e prefe per moglie Liandradi Apulia, perilche Raimondo fuo figlio, fuccesse nei beni di Ferreridi Apulia fuo Ejomarernoche l'hebbe confirmati dal Re Martinonel 130% · 11 \* st

Giouanni figlio del primo Nicolà fi casò in Melfina con Giulia figlia di Saluit to Abrogasle gentilhammo'di quella Citta: 38541.0 . 0901500 . 09144 Lafamiglia Abrugnule è vna dell'antiche, e nobili di Mefina, il primo che

di lei Pirrobiamo, e Satuitto abrugnale il quale acquifto il Ponte de Agrigento, percioche fu il detto Ponte anticamente de Chiara motani che in quei sumulti Baronali il Re Federico lo concelle a Bartolomeo , ed Odoardo Sagtinpepe caux lieri Mellinefi padre, efiglio, li quali lo conceffero al predetto Saluino abrugua le loro creditore, il quale l'hebbe confirmato nel 7262, coftui mort fenza prole, onde sua moglie Andriana paíso alle fecunde norze con Salustore di Granodi orgio gentifhuomodi quella Città e gli portò in dore detto Ponte; che l'hebbe por confirmato dal Re Martioo nel 1391, ch'ambodui lo doraro ad Angela loro fi Mia cafata con Simonedi Turturetonel'1416. . . . . .

eli fant ä D. Gia. de San ches no

140. del med.Re Rev. del-

la Reginal Cam.1395 1299

Reg. del la Can. del Re in

Abenens. Casobri

ui nel dil carso di detto na. 45 d' Acr.

#### TEATROGENOLOGICO

12 Abrugna .

Bonfiglio nella fua ANT Mel

Humano. Komano. Specifideo Soudifora Palcone. Porco.

La Cassh lad.Re. ginal Ca mar, nel 1414-Coftinga

Adjosi, b

Anattaff.

Leonards

Albanas

Alberick Bus.

Durance Donati

Circila.

Maggi, Marioi.

Benfai. Bonumer

finaf.6 s

Saluitto d'orugnale fu figlio di Criftofaro abrugnale fratello del Saluitto, pre-Turtureto narrato Baron del Ponte, al Saluitto feeu Griffolai o che fu Senaror di Mellina. nel 1452. insieme con Tuccio d'Humano, Nicalò Romano, e Roggiero Spera indeo e nel 1456. con Guglielmo Spadafora, Thomaso Falcone, Pietro Porco , Pietro Starti e Salvo di Collanzo. Ha molt'apoi, che quella famiglia è estinta, onde hauemo lasciato di procurarne più. Ritorniamo alla famiglia Abel della quale ritrogiamo Giouanni e Giulia-

no; coffu fu procuratore degl'effetts che possedena la Reina Beatrice moglie del Re Ferdigando il Giuño della fua Reginal Cammera, e fiori in Siragula: ritronia mo aoche vo altro Giuliano oc'noftri tempi derinato della familia Abella di Malia, che fi congiuofe in matrimonio con la famiglia Alagona in Siragufa, per ilche acquiltò gli Feudi delli Bibioi, del quale n'è nato il viucote Doo Paolo Abela Barone degli Feudi di Cornelio, Mandra della dona, e Monasterio di S. Germano:in Malta fimilmente ne fjorifce il vice Cancelliero della Religioo Ge rosolimitana, facila p arme que fucine difuoco, gli fumi delle quali voo va ret Regi: del to al Cielo, el'altrocafea verfo terra in campo Celefte.

#### DELLA FAMIGLIA ABRIGN ANO, EDALTRE

Gir, Till. nel fao li della viz. Guelfas Cabbelli.

ENNE primieramente la Famiglia Abrigoano della Cit-6 . tà de Rapenna in quella di Napoli,e d'indi nel 1 316.05 molti altri capi di Famiglie Italiane fene passo in Sicilia il pussiggio di coftoro, e la fuga d'altre in mottatre Provincie, ne lerine l'Hiltorico Giouanni Tillio, e conchiude che'l pe fifero morbo de Guelfi, e Gibbellion, e de Bianchi, e Neri, rduste in estreme miseriela Famosa Italia, mà abborrendo

le famiglie quello quotidiano incendio, abbadonapano fungeodo le loro patrie, e per quellaftella cagione vennero in Sicilia i Abrignano, e puoco poi le famielie Ahiofi, ed Ahaffafi,che fiorirono anticamente con decoro nella Città di Mef fina la Benferala Bonamici ela Gennamin Agrigento, la Leopardi, la Pole tana, la Raifi, e la Signorelli nelle Città di Sacca, e Leocata, Elleno furono mere, di Ravennia. Pennero noche di Brefeiale famiglie, Albana Alberici, e Bla fi che continuaronola loro habitatione nella Città di Salem, la Boccacci , la Durante, la Donani, la Federichi nella Città di Catania, la Girella, i Maggi, i Stenorelli. Marini anche, nella Città di Noto, la Monte, la Mazzara e la Rofa, mà più sempainanzinella Cittàdi Siragufarla Sala, la Stellan e daltre nobiliffime. nella Città di Meffina;

onscein Si leggono hauer aoche molt'altre, famiglie Italiano paffato nel principio del reggimento del Re Federico fecondo, fra le quali da Siena, l'Amarichi i Federichi. la Balding ela Beccarini, chebbero laogho nelle Città di Agrigento, Naro e Sacca, la Bellanti, la Carli, la Cacciagnerre nella Cettà di Noto l'Incontri ila Martini ala Minolfi in Leontini, la Palmeri , la Saluis l'Aquini , la Venturi , ed altre fimili in Agrigento, Palermo, Naro, eSacca; di Mantua la Burgarelli

da Fa-

da Frenza, la Mamfredi, e la Pagani, chefiorirono in Caltagirone , e Piazza, la. Orladellitla Scaletti, in Catania, ed in Troina, Da Nonara Cutà di Lombardia venero la Catanca, la Lombardi, la Nibin, la Tornelli che habitatono in Corleone, ed I molt'altre Città della Sicilia. Faceio filentio dell'altre che inficquente mente pallarono, mentre nel ricercarle 'lhò ritrouate effinte, mà titornando a. Siella onell a d'Abrignano, dico che Mauritio fù il fuo Progenitore della Città di Tra pania Perchioche egli effendo flato riconofejuto per le fue virtuofe qualità per mbilissimo, fu notato nella mastra delle nobili famiglie di quella, concorrenzi Beccano a gl'yffieli maggiori,e dignitadi che fruinano gli pobili Cittadini, gia che France sco Abrigoano su Giurato nobile di quella Cattà nel 1428, e poscia Capitano nel 1 427. e nel 1419, certifica la nobiltà di quefta famiglia vna lorantica esppella coffrutta nel Conuento di S. Agostino della medesma Città nel 1427, one si conofce il confiruttore effer flatonobile, ricco, e potente, e più d'ogn'altro hono Minolf rò ne tempi antichi questa famiglia Henrico Abrignano, che oltre l'essere egli flato più, e più volte Capitano della fua patria, que fiorifce nobiltà, fifanche elet to dal Re Gionanni d'Atagona Vicario d'armi del Valdi Mazzara, da queffi ne venne Gjoseffo Abrignano, che per ricompensa degli funi ferniggi hebbe. oel asso.dall'Imperator Carlo Quinto la Baronia delli Salini dell'ifola di S. Giuliano, eda lui fegui. Honofrin ed al predetto anche Christofaro viuente, che nella medefina Città nobilmente, e fendatario viue, fpiega ella per arme un Caffel d'oro con tre Torre foptain campo rollo.

## DELLE FAMIGLIE

ACCASCINA, ACHIONO, AFFYRI,

AGIO, D' AGES, ACETO, ED ACYGNA



ASSO da Pifa in Sicilia la famiglia Aceafcina ne tempi che quella Republica fu dell'Insurto oppressa della feruità, e si fer monella. Città di Palermo, che per le virtuofe malità d'Alfon fo : Accascina con honorato grido crebbe, Questi hebbe per moglie vna figlia di Giliberto Talamanca con la quale geoero Carlo : Vicenzo, e Giouanni che fempre conhonoraticarichi nella loro patria villero. Dal Cario ne nac- la Repu-

que Alfonzo che fir Sepator di Palermo nel 1547. con Francesco d'Afflitto, Gi. Pula nerolaino Scirotm, Luca Cagio, Matonio Geremia, e Pietro di Settimo, e fu glatti di vno de primi Gonernatori della Tauola di Palermo che s'ercife a a. di Febra, Non Piel ro del 1552,e 1553,e prefero posicifo gli Gouernatori a 2. di Maggio di detto po Gale aono, i qualifurono Don Giouan di Bologna, Aluaro Vernagallo, e Torpe Mi HA di Pot zone che verfa fua morte fujeletto il predetto Alfozo Accafema,e fu ache Giurato Bani weinel 1560. infleme con Francesco Matin Perdicaro, Gerardo d'Affirto, Lav 1412; 2 ca Ca.

Magzare.

Aquri. Baldini

Aquini. Burgarel-Mifredi : Pagani. Orlandal

Scaletti Carania Löberg

Reg.del. la Casel Large del R.di det ti anni

Reg. aul. Inff. di Gimata della Ca

diTe.

Pisanel. nel 1. del

#### TEATRO GENOLIOGICO

Regi.del Sen. diP. de d. Sm Affilla! SCIPOLL Chago, German. Seltimo, Bologas

14

Versimal Perdicuro

Rinolta di Nota. Cataldo

Carrette Imperato A filitto. Region Diens Madrienle Optgings Con Гоппа

chez nel

Reg. del .: la Re. că cell, di da anni. S . - 1 fm

Abbate' Pirri nA la fua cra noing for 87. Arorife Di Atri

ca Canio, e Francesco di Gionanni, ed Aodnotta Abbate, e remediò egli coomolta deftrezza le riunite di Notar Casaldo celle quali era restato ferito D', Girolamo del Carretto Baron di Ragalmuto ch'era all'hora Pretore, fegui pure nel medelmo vincio nel 1566, infieme con Emilio Imperatore, Gerardo d'Af. flitto, Gio. Luiggi Regio, Gio. Matten di Diana, ed Alfonzo Madrigale, es nel rega-

Dacuftui ne nacque Carlo Accafeina che fu anche Senatur di Patermo nel 1785 con Ottaulo Opizinga, Girolamo di Cooa, Mariano Toringi, Brandimarte Murín, e Don Vicenzola Rofa, fimi Imente nel 1798. e fun figlin Thu main Accifeinanel 1616. enel 1624. Efra Girnlamn fu canal. Gerofol. nel 1590. fa figlin di Vicenzo Accascina: e molti altri hocorati carichi questa famiglia.

nella fua patria ottenoe.

#### DELLA FAMIGLIA ACHIONO.

F (ori multo tempo la famiglia Achiono in Sicilia, ed io Leontino Città gna 10 Sicilia aferu ggi del Rè Federico (ccondo , e per i terrimrii, e rendite, che ne confegui in ricompenfa di quelli andò ad habitare nella medelma Città, e concorfe ne maggiori vifici, di quella: fimilmente gli fuoi figli Ar; nao, e Perrante, cofforo primieramente furom paggi del Re Pietro fecon: D. Gis. do eposcia eletti Gentilhuomini del Re Ludouico, sinche la vecchi ezza gli fe-

de San. ce ritrare nella patria. D'Arnan ne nacque Giouanni ch'hauendo feguito in quei tempi riuoltofi laprotettione Regian ottenne dal Re Martino il Feudo di Bulgarano nel 1292. med Re. il qualc poi lo duto alla figlia Agnesa maritatama Henrico Statella, ed hoggi lo postiede la famigita Muggos che gli rende punco men di onze sop. l'anno.

## DELLA FAMIGLIA

A Famiglia Aceto similmente si mostraantica, enobile in Sicilia, efra gli futi huomini celebrifonn annonerati il Con te Rubberro, e Guarino d'Aceto maestri giustitieri del Re gnodopo Alaimo Leontino nel 1211, il Conte Rubberto hebbe permoglie Luiggia figlia di Nicolò d'Azorife, il quale ft Vicario di quel dominio: c'haueus in Siciliail Re Ludouico di Napolire Giacomo Acero fe vao de fauoriti de Reggi Federico fecondo, e Pietro fecondo, ed hebbe per mo L'attidi glie la figlia di Gionanni di Atri cavaliero, e di molta firma appo il predetto

Nas. Ber: Re Pietro, con la quale procreo Giousoni, Giacomo, e Pietro che feruirono al Re sure p. Alfonfo nell'occasioni militari dicara : 1 0 .: Soppongoso sleuni che de predetti ne fegulise la famiglia Aceto c'hoggi 1245 ... viue però non os habbiam haudro di ciò notitta veruna...

DELTA

## DELLA FAMIGLIA

#### ACVGNA



RINCIPIO anche la famiglia Acugnain Sicilià per Don Acugna Luiggi d'Acustafiglio di D.Ferdinado d'Acusta Caffigliaco che fu Vicere di Sicilianel 1488. la reffe fin al 1494. morinel fuo regimento, a z. di Decembre nella Città di Ca. la Regia tania, efti fepolto nella Chiefa Catredale di quella, per la. cui morte fu eletto Presidente Gio. Thomaso Moncada Co del Red

te d'Aderno all'hora Mafito giuftitiero Il predetto Don Luiggi dunque fi casò con Ifabella Cruillas figlia di Gio- Monrada vanni Signor di Francofonte della quale non hebbe altro fe non che vna sola. fieliuolachiamata Donna Diana, che fuccesseal Stato di Francosonte, e fica. Cruillas. so con Don Ferrante Moncada coi quale partori Donna Contessa, che su mo. Gravina elie di Don Girolamo Grauina, che fu progenitor degli Sigoori Giattini de Mar chefi diFtancotonte.





## LLA FAMIGI

AFFV-RI



A Famiglia Affuri, ouer Gaffuri venne in Sicilia da Lom- L'atti di bardia nel 1220, nel reggimento del Rè Federico fecondo, Not Gio ilprimo di lei fu Ludousco Affuri gentilhuomo Milanefe. o come vogliono Piaccorino; coftui militando a fauor del Rè Siculo contra i Francefi ne con fegul in ricompenfa degli fuoi azza nei feruiggi ooze 120, di rendita durante fua vita fopra gl'inizoiti della Vniuerfija di Piazza ; perilche andò ini a farla fua per Friffma

petua habitatione, e fi caso con la figlia di Giouanni Damiata, geotilinuomo je Trattuno Barone del Feudo di Ragalbuono, che poscia egli per la morte di Puccio Da den ma miata fuo Cognato fenza figli, fuecesse per la moglie nel medesmo Feudo. Ne murrita nacquero da lui Giouanni, e Luiggi: il primo fi casò con Agata figlia di Riccar di Nicelà dodi Fessima col Feudo di Radusa posto nel territorio di Aidone in dote ; ed il casasar. fecondo con la figlia di Pietro Vilardita;mi hauendofi eglino fra quelle guerre el meglatti nili del Regno refi inobedienti alla corona fui ono dechiarati rubelli, e fe ne an- di N.L. darono ambedulin Milano done Antonio Affuri loro Zio, la qualfamiglia fin. re Spam adello fionice nobilifima in quella Città: ed lui Giouanni fi mori di febre; peril-che la moglie Agata Felfima, fupplicando al Rè Federico terzo orienne il fuo pi 1507 confiscato Feudo di Radusa nel 1371, nel quai rempo ella si haucua cafaro con Alorgoia Guglielmo Albirgini d'Aidone; coffui anche fauorendo contra il Rè la fanion. Chiara-

Affari.

Gia.Til. Carrado

#### TEÁTRO GENOLOGICO

Chiaramontana fu dechiarato, Rubbello, e confiscato inficare il Feudo nel quale Reg. della enli haueua fuccefio dopo la morte della moglie. Agato, Perilene lo concelle pofeia il Re Martinonel 1 392 ad Antonio di Refeiatio, che lo pos ede fin al 1412. cancella. del Reg. nel qual tempo supplicando Antonio di Fessima, che derinana da Giouanni fradi d. ani. tello del primo P.eiro, fia breue l'orienne, e l'hebbe confirmato dal Re Gionan ni se poscia lo doto a Vicenzasua figlia nel casamento ch'ei sece nel 1478, con Fra Festiona cesco Paterno di Catania, che partori con quello a. Biandano, il quale sinuesti

Refentto didetto Fendonel 15 to .... Capobre. nel discor fa del pre

18

do.

Baul.

Il predetto Luiggi Affari col fauore, di Peralfonedi Baur Armigero del Rè ritorno nella real gratia. Questo Perallone era Barone del Castello, e Pietra di Romanel Val Demonae firmando le virinosequalità del predetto Luiggi gli die de la figlia per moglie, giàche la Vitardita fi mori nei tempo del fuo efilio, e con. desso feu quefta feconda egli genero Ludouico e Giouzini, eda coftoro vogliono i viue ti di questa famiglia ne peruenessero susseguenimente Francesco Borone di Tosca na, e Mandrili nel 1592. Hertore, e Luiggi Affari Baronevn iëpo dell'imbaccari, Paterno 3



## DELLA FAMIGLIA

mella Re. cancell.



IR O breueméie délla famiglia Ages, e corrottaméte Liages la quale hebbe principio di Guagliardo Ages canalier Catalano costui passando in Sicilias'impiego a gli seruiggi del RèMartino, per li quali oltre la Regia bene notenza ne confegul da. quello nel 1396, il Cafale di Santo Stefano nel Val di Maz zara con alcun'altri feudi, che glifuceesse il figlio Filippo, che fu padred'Andrea ages Baron di Santo Stefano, coffui fu

Reg. del Pretore della Citià di Palermo nel 1498. Dal quale molti Baroni, e Caualierine feguirono che per effer affai chiari, e quafila lorofamiglia ne noffri di appare effinta, lafcio duq, di feguirne più.



## LIBRO I. DELLA FAMIGLIA ADAMO

D'ALTRE.



ER quanto s'hà poffuto fcorgere per le Genologice biftorio. s'ha tronato la famiglia Adamo chiara, e nobile fra quelle de Longohardi, e pemcipalmente in Milano, ed in Piacenza. Città chiariffime della Lombardia A. mail primo che di lei passo in Sicilianel 1384, at feruiggt del Re Pietro primofir Anne

B. Childerperto Adamo conduttiero di trecento Fanti con gla Angest. tri Capitani infieme ch'al medefmo foldo erano venuti, fra i qualis anouerano il ptedetto Childerperto, e Gregorio Adamo, Ludouico Af- Bafe furi, ouer Gaffuri, che fu Progenitore di molti nobili Cavalieri nella Città di Piazza, de quali hoggi/come vaghono jae viue Don Luiggi Gaffuri Barone. Dellimmaccari; Giulio Aononi, Alberto di Auga, Ambrogio Augeri, Lu-Banco tio Arment, Nicolò Battaglia, Francesco Bassil, Luiggo Beccaria, Anselmo Bulgaro-Benifacqua, Geremia Biaoco, Azzio Bulgarone, Grandonio Bifazzi, Ce- Bifazzi fare Buonuicino, Brascho Braschi, Bernardo Caldarera, Campeggio Calui, Boucono Filippo Carli, Fabiano Caftiglione, Raimondo Caftelli, Lanfrancho Caualie, Briethi re, Giorgio Colombo, Mallimo Corulni, Valerio Corradi, Ruripio Ferra. Caldarera ti, Secondo Calasti, Pergentio Geutili, Carlo Gisulto, Gisulto lo Gisultee, Cali Crescenuo Lambeeti, Siluerio Lampugnani, ed alcun'altri ai quali finita che Cassello fu poscia la Guerra, piacendoli la temperatura dell'atra, ed il recondo vinere m dei Siciliani fecero la loro abitatione chi in Messina, chi in Catania, chi in-Leontino, chi in Saragusa, chi in Piazza, chi in Mineo, e chi in altre Città, e Tee Co re del Regno, one piantarono nobilmente le loro famiglie, parte de i quali fin C ora della medefina guifa vinono: mà Gregorio Adamo figlio del Childerper 10, fi caso in Messina con Linia della nobile, ed antica famiglia de Camugli. G chi Sanatore di quella Città nel 1322, infleme con Melchiore Falcone, Luigi Genti Spina, Sinibaldo Viola, Iacopo Caccinola, e Cieli Granata, e sit anche promos Giusta so ne puù honorati carichi di quella; Antonio fuo figlio fi casò in Carania, e fu vno de Configliers del Re Martino da chine derino C. Giouani Adamo, Baronetta Co Lapogua-

Papal. 1

D. Gia. de San cbez nel Lague del Kê Fede. rica 11. Adamó,

## TEATRO GENOOGICO

falache fu oltre modo per le fpe virrit dal Re Alfonio ftimain, da chi fir promof-Regidel so all officio di Confernatore del Tribunal d. I deil Parrimonio, e nella digni La Regia tà di Promaftro giuftitlero dei Regno, e Paolo Alamo il Maftio Giurato de l cancella. Val di Noto nel 1509, il qual'ufficio è d'affai prehemioenza nel Regno. Viffe riadelle, con molto grido fra Giacomo Adamo Caualier Garafolimitano, però coftui di d.ani, peruenne da Siefano gentilhuomo, e Falconiero del Re Ferdinando, il quale co carico di Regio. Algozirio chiera all'hora come Cap, d'atme di campagna, ven ne in Callagirone, edini ficasò con Francefea Prirelli nobile diquella Città, con la quale procreò Carlo, Giacomo predetto, caualier di Malta, Giougoni, e-

Parelli. Ferdioando. Da Giouaoni ne nacque Fra Arcangelo Cappuccino.

Carlofi casò con vua nobil donna della famiglia Perramuto, e ne acquiftò

Perramit Giacomo, Marieno, Ferrante je Celeftria, in Giuraio coftoi della fua pairia nel 1547. però fuafiglia Celeftria defiderofa di clauftrarii edificò un Monafterio di Reg. del doone in Caltagirone, ed iui ft rinchiufe. Marrino fa Giurato nel 1561. e 1582. Sena. de Ferrante procreda Siefroo che fi casó con vua damma di cafa Modica, e non Caltag. hebbe figli. G scomo con Pinella Landolina fig 14 di Timoteo Baron dell'imdi 4 am. maccari che nii genero Honofrio, e confegui molt anni il predetto vflicio,

Moder. D'Honotrio nenacquero Giacumo, carlo, e Giofetto Maria, Il Giacomo vi-Ladolina. uente ha goduto molti carichia e nell'anno a ligiro 1615, fu Capitano di Fantaria Italiana; il Carlo è Clerico, e Giofesso Maris è della Compagnia di Giesà .

Da Ferrante figlio del primo Stefano, e Perna Palmeri ne nacquero Gio. Gia-Palmeri. como, che fu promofforiegi vincii maggiori della fua parria, nel carico di Capita d'arme per il Regoo, e nell'efficio di Regio Castellano di quella Città, hebbe per moglie a Delitta Manardi Baronessa di Buxtalea nel recritorio Leontino e pro-

creo Andrea, Mario, e Paolo, successe al padre Andrea, e nel detto Feudo nel 1509. d'Andrea , ne nacque D. Giacomo che offeruo il padre. Manurdi Mario predetto l'u molte volte Gurato della fua patria, il milmente il Dott. Ste fanofuo figlio, e pure Francesco, ma Gio. Gracomo, e Ferdinando fifecero Religioù il Paolo ali ro tiglio di Gio. Giacomo Baron di Buyalca fu Capitan di giu-

ftiria , e Maftro Giurato del Val di Noto hebbe per moglie Enrica Sicufio forel la del Patriarca di Coffantinop, e procreò Ferdiogodo, Buonaueniura, e Brigida Maria, che per cagion dell'heredità del Zio ii chiamarono di Siculio. Ferdinando fi casó coo Donna Francesea Auerna, e nenacque D.Ottaujo hoggi Secreto di Siculià; Mefina maritato con Donna Francesca Siculio.

Awerns. Buonauentura Adamo, e Sicufio hebbe per moglica Donna Lucretia Grani-Gravina na, e Mugnôs figlia di Dou Carlo di Grauina, e Donna Lodomia Mugnôs ; Mogoos Intriglioda quali ne nacque Henrico, però egli dopo la morte di fuo padre Paolo fu an-

che Maftro Giurato del Val di Noto. Maria figlia di Paolo predetto si maritò con Calcerano Intrigliolo cattalier Catanefe e ne nacque Donna Francesca moglie di Don O tauto Siensio Se

creso fuo Gugino Carnale. Perramu Brigida l'alira forella hebbe per marito il Dottor Pederico Perramuto. e gli parrori Paolo, Francesco, Bartolomeo, e Carlo-

D'Henrico figlio del Buonauenttira hebbe per moglie a D. Laura Grauina figlia di D. Gio e procereò a D. Lueretia hoggi moglie di D. Vicenzo Grauina. Grazies E molt'altri eaual.ne fon nati di questa nobile famiglia c'hanoo con lode honorato la loro patria,

Fà ella per arme vn Leone d'argento in Capo Rosso passante sopra una batra d' Oro che divide lo Scudo p mezzoje fotto vn capo celeftre con tre stelle d'argeoto messe aguifa di triangolo. DELLA

### CTIBROT DELLA FAMIGLIA AFFLITT O.





NANZI la venuta de famosi Principi Normanni in Italia Filippa silege hauer paflato ricca, e nobile la famiglia Affliito da Ro Cirninel main Napoli, esece primieramente la sua residenza nella Cie la v. dell' tà di Scala della Prouncia di Principato citra per alcuni grof Imp. Fesi Territorii che miacquifto i mà Bartolomeo d'Afflitto im derico ii. piegandost fempre ai feruiggi dell'Imperator Federico is .

passoporcio ad habitare nella Città di Napoli , il quale così Mazzell. per i Sauji Consigli, come per il vajore che moftro nelle militar occasioni, die Gia Pie de chiaro faggio d'effer pobile, e virruofo cavalieros fegui i medefmi velliggi di Crefe. Giorgio d'Afflitto fno figlio che zeinfodel ben publico contradific ai Rè Mam, Elamin, fredo, quando pretendeua imporre alcune ingiuste spositioni sopra il Regno Na Bardeal politano, perilche si difcollò dalla Real Corte, e se n'ando prima a Giagnago e Testro e poi aScala, e pla fua contraditione già detta, non hebbe effetto la vana preten- d'Europ. tion del Re : similmente Pandono fuo figlio che non fù di poco finna appo i editalia duo Re Carli primo, e fecondo di Napoli, che per le fue rare virtu, e nobili L'arri di artioni il predetto Re Carlori, chiamato il Zoppo lo fece annotare fra le nobili Not Pie famiglie del Seggio di Portanuoua, che fin ora ella gode infieme col Seggio di di Luca Nido ed mi nobile, e ricca fiorifce, dilatandofi fotto i medefini aufpici in molte tranfinel Cirrà del Regno Napolitano; sequifió anche quefta famiglia dal Rè Catoli Latti di co Ferdinando la Contea di Triuento, e quella di Loreto, e poi il Ducato di Net Da. Caftel di Sangro, e Borrea, però il primo che di ella passò di Napoli in Sicilia ai meni. Al feruiggi del Re D. Giaime, fu Pandolfo d'Aifliuo che dall'iftefin Re attefoalla Lee. faa viriù militare alcuni proffi feudi n'hebbe, e fi casò in Palermo con la figlia pentrenet di Guglielmo Pontecorona dalli quali ne nacque Fiancesco d'afflitto, che ressela na fua patria con la dignita Scnatoria nel 1329, congiuntamen e con Orlando di Be Bentdetto nedetio, Michele Garofalo, Giouanni, O Vanni Pontecotona, Diotisalur Ab Garofalo atelli, e Giacomo Seluaggio, effendo alfora Pretore il predetto Guglielmo Seluagio Ponte-

### TEATRO GENOLOGICO

Ponteccrosa Ino. Ano è Francisco a aposte del meiche fino fi noché Petror di Pè-Regi, del termo net 1950, che per la fia a vicia militare fit dal Rè Martino tenuto in molro Sra. dal. piegio, così Luiggi, e Troino suoligiga Pietro fit Giarrio nei quodinficace d' anni. Simone Mada, ed Andrea di Monteco nel 1415 con Giousanii Bonamico Bardolmen Carbone, Giousan Bellecare, Mamfredo Murie, e Domesto del

anni, Simone Mada; ed Andrea'd Monaco, etc. 1415. Con Giotanni Boontmicoto Bartolomeo Carbone, Giotanna Bellacera, Mamfedo Muta, Domenico di Mida. Gregorio, io questo medefino regimento fu soche Capitaco Nicolò Attonio di Monaco. Affilto cauller di molta reputatione, egrido, e fegui anche nell' vificio di Capitaco et angl'anoi 1518, 1526, 1531. e Pietro d'Affilto reflepure con l'Vificio di Capit.

Carbone, tano nel 1535.

20 . .

Bilites a Noo lafeiremo di natrare con brenità la ferie di quella famiglia, percioche dal Mura, Gregorio Dal Baldafar parimente ne nacque Pietro prenarrato Cap. di Paletmo nel

1535. e Nicolò Antonio ij, che fu auche come habbiam detto Capitano, e Pretore

di Palermo.

Procreò il Pietro ij, a Baldaffarij, e Caterina Amenia, il Baldafiar dunque pro creò Nicolò Antonio ij, Francesco re Gerardo cauatier di grido.

Il predetto Nicolò Antonio il acquifiò da fua moglie Pietro i il quale fi casò con la figlia del Baroo della Ficarra e procreò coo quella Vicenzo, ed altre cin

que figlie funiocche visero tutte clauftrate, Ottaulato, e Gitolamo.

Ne peruennero dal predetto Picerzo, e D. Francesca Bardi, e Mastro Antonio

fua moglie, Pietroiiii, Aonibale, Fra Cefare caualier Gerofolimitano, Horatio, Scipione, ed altre diece femine.

Pietro iiii ii casò con D. Leonorala Granfiglia del Baron di Carini, con la quale generò Vicenzo ii Marco Antonio, ed Antibale fecondo.

Dai Vicenzo secondo, e D. Itabella Morso ne necque ro Don Marchese primo Principe di Belmonte che moti senza prole, e Don Aluaro viuente, che succes

se al fratello sel Principato. Dal Gerardo predetto figlio del predetto Baldasiaro ne nacque Troiano i Quale si caso con una Signora di casa Galletti, e procreo a Gerardo, Thomaso,

Galbeiti Qualen Cato Con via Signora di cala Galletti, e procreto a Gerardo, Thomato, value e quel vittudifation Artemicouo Regino che vitle, e more i con fama di Stanti-Cettaso di Ul Gerardo hibbe per moglie una Signora della famiglia della Valle, e n'acci quilà Dan Vittuno, il quale di cató con Donan Mini Bellacera che gli generò il viutete Don Gerardo Melchiore cafato con D. Glouana Cettano, e Mora.

da quali ne nacque D. Vicenao fanciulto. Fà questa famiglia per arme un campo celestre sparso di campanelle

d'Oro sopra delle quali vna targa d'Oro con vna palma verde , e duo Pauoni del loro colore vno alla destra, el altro alla simifta.



## COLUMB R. O L'TIES DELLA FAMIGLIA AGLIATA.







拳击器 I Scorge per le biftotie affai anticha e chiara in Europa lafa miglia Aglizta ; pereioche se noi tratriamo in Italia il Morigia fin lantiche, e nobili famiglie Romane la pone, e d'indi a Milano , oue fia i fuoi finomini illuftri celebra a Satt. Datio Agliata che fiori negl'annidel Signote 521. celebrato dal Martirologio Romano fotto i 24 di Gennaio del me-是里里里 defmo anno.

San Gregorio Papa nel secondo libro dei suoi Dialoghi fa anche menrione di quefta famigliaje fra gli Scrittori fimilmente Benedetto Borgoino nel fuo Isolario la fà celebre , e Signora dell'Ifola di Candia nel tempo dell'im Rabbes. peratur Coffantino Magno, eviene il predetto confirmato da Rublerto Pifa to Pira. nelli col domitro di Leone Ruffo Agliata. L'accoppia ne Greei Giouanni Ca ropilate , mentre et scripe di Anthe Agliata caualiero valoroso , che fiori nel 975, quefti militò fotto il Capitan Bardascleto, il quale fauorito dell'ar : Fra Lore mi , pretendeua di togliere a Bafilio, e Coftantino l'Imperio de Greci.

Racconta il medelme, che Theodoro agliata fu chianifimo Cipitano dell' ia-Imperator Dingene flomano, che guerreggio contra Coffantino figlio dell'Im perator Michiele, che pietendeus integratucites l'ano 170, nel paterno dominio, Aleffan-. Il Greco Pachimerico anche pella fua historia Imperiale de Greci scriue, dro Cani che nel tempo dell'imperator Michiele Paleologo già nel 1274, passo contra-Coffantinopoli va groffo Efercito di Birbari per ininatla intieme con l'impeno; onde per feacciarlifà mandato dal predetto Imperatore con grofto efercito Leone Agliata chiarifsimo Capitano dei funi tempi segli secondo il Pifanelli fit figlio di Thelefio caualier di pregio che fit Efaco di Rauenna nel 1202. e cafo in questo regimento a Bellifatio suo figlio primogenito con Agapita.

Abbate, il quale fu Progenitore della famiglia Agliata Milanese, e Pifana. To-

di Pilla.

fificano

fificano il prederto Flaminio Rossi nel Teatro della nobiltà d'Europa, e Luig : gi Simonerti nel discorso dell'atiche famiglie Milanest da costoro ne semuirono Galeazzo, e Tiburtio Agliata, i qualt per la morte di Girolamo Abaguzani, e Lutio La nelli vecifi da loro fene andarono da Milano in Pifa, ch'all'ora fiorina fra le prime Republiche d'Italia, e dindiin Sicilia, perilebe chiaramente fi vede quan to fia frato graode, zorico, e nobile il principio di questa famiglia, non lascirò di raccordare quello scrinedilei Giosesso Boonfiglio nelle sue historie siciliane, la quale da vo certo Giouanfil. Francese hauer haunto principio in Pifa raccon ta, e oco fi anuede del enidente errore dando chiaro fegoo della poca cognitione ch'habbia hauuto dell'historie genologiche, ella dunque fatta ricchiffima, e potente in Pifa coocorfe ne magniori vincii di quella Republica la quale elsen do stata poscia declinata, particularmente per la granzotta ch'ella hebbe da'Ge

Pi/anelli

oouelie per l'oppressione dei Signori Visconti Ducht dl Milano, i Cittadini abba donandola, chi in Sicilia, chi in Francia, e chi nei Regni di Napoli si riconeraroco; mà Polidoro Agliata abborrendo la feruitu dei Visconti per riporla nell'aotica libertà, fpinfe il Popolo a tagliare a pezzi quei foldati, che'l Co te Albertco lasciati per Presidio per il Visconte haucua, che su cagione poi di molta ruina a Pifa. Il primo, che di let pafed in Siciliaper fa medelma canfa fu Filippone, 6 co -

me vogliono Filippazzo Agitata oci 1300, il quale portando feco molre ric chezze pecuntarie s'eleffe per fua habitatione perpetua la felicistima Cittàdi Palermo, ed ini Iafciò duo figli chiamati Giouanoi, e Nicolò, che furono progenuori dei Signori Principi di Villafranca , Baroni della Rocella, e der

Signori Baroni di Solanto ad ello vinenti.

Non hò possuro rirrouare chi di questi dno figlinoli di Filippazzo fossi il pet mogenito, folamente dal vulgo ho inteso che sia flaro il Gionano, progenitor dei Baroni di Solano, perilche feguiremo il noftro rema fenza pregiudicara veruno

fopra la loro primogeoitura.

Dal predetto Nicolò figlio del già detto Filippazzo ne nacquero Gerardo, Francesco, e Gionanni. Dal Gerardo ne fegui Mariano marito di Leonora di Settimo, che mori oel 1464, e Giouanni marito di Domitilla Giouanna Torri fano, che mori anche in Parigi nel medefmo anno, ed Andicotta. Dal Maria Torrison no primogenito di Geraido, ne feguirono Antonio primo Barone di Villafranca, coftui redificò fopra i foodamentifatti per Calcergoo Villafranca fuo Zio la Terra chiamata hoggi Villafranca nel 1499 fu anche Signor di Buonfornello, di Pirato, di Pusadi, di Taia, della Chriftia, e d'akri feudi, fiori egit fotto il Rè Ferdmando con molto pregio, ed nebbe per moglie Leonora d'iLuna, e Peralta forelladi Don Carlo Conte di Calatabellotta; ma per non hauer lasciato figlinoli successe a lui Andreotta suo fratello nelle Baronie tii Villasra-. ca, Buonfornello, e cell'altre di fopra narrate nel 1513. Quefto Andreotta fil Aintami. peritiffimo nelle Leggi, eficasò con Apollonia Aintamichrifto. E Gerardo ter zo figlio del Mariano, si parimente Cigiro della Catredale di Palermo, e poscia Ve scouo di Malia. Ne oacque anche da quello Giulia moglie di Don Carlo di Luna, e Peralta Conte di Calatabellorra, che passò poscia alle seconde nozze Биколь con Don Carlo di Aragona Barone d'Auola, e di Terranoua, che git partori An tonia Stepora della Terra di Giultana. Francesco firaffat caro al Re Giouanni, c fi congiunfe in matrimonio con la figlia di Pietro Sabbea Barone di Gala monaci , e di G.o. Marino, Gio. e Pietro fra relli fucceffero infleme al prenarrato loro fra tello Antonionei feudi, e Baronie di Troccoli hoggi Villafranca, ora il Pietro hebbe a

che la Côtea di Calatabellotta p fuccessione p certo tepo; e Mariano l'altro fratello

Luni.

chusto, .

Sabea Marino

riufel cataliero di molto grido.

Dal predetto Andreotta Baron di Pillafranca ne nacquero Antonino che fegui al padre, ed hebbe per moglie Contessa Branciforte, sorella d'Ariole Conte del Brancifor Mazzarigo, Elifaberta d'Aodrea « Campo mostie del Saro di Mustamuli, fra Gio. 10 dodres. Battiffa caual, di Malta, Mariano che fi casò co Elifahetta Caprona no Crapona Ba Campo ronella della Roccella, e successe in quella Baronia; Francesco morl nelle guerro di Caprona Granata in feruiggio del Rè Catolico , Ginlia Graffeo moglie di D. Mario Graffeo Griffeo Baron di Partauna che pariori Leonora moglie di Don Luigi di Bologna, Pie tro Dottor di Lege che fù Pretor di Palermo, e Giudice della R. G. C. hebbe pee moglic Bernardina Farsone Gontildonna Mefrinesa, Guglielmo gentilhnomo del Re Ferdinando il Catolico, che morriofieme con il fratello nelle guerre di

Granata e Gerardo che si casò con Gerarda Scirosta. Scirotta D'Antonio nij. Baron di Villafranca ne nacquero Giofeffo, che dopo la pateroa morte fegui nella medesma Baronia, ed acquiftò anche quella della Sa

la di Paruta, per il cafamento che fece co D. Flammetta Paruta forella, e donata. Parusi ria di Gethino Paruta figli di quel Roggieto Paruta, che dal Re Alfonfo fu due volte promosfo ocila dignità Viceregia del Regno di Sicilia, Gerardo il Emi Ila moglie di Don Girojamo Lanza Barone della Ficcarra, ed Apollonia Bon Lanza. ainto moglie de Don Gasparo Bonatuto Barone della Motta-

Dal predetto Gioleffo Rivon di Villafranca e della Sala no nacque Don Francefco primo Principe di Villafranca canalier di vistuofo grido, il quale acquisto quei carichi maggiori, che dai grandi nel Regno si possono desidoraro su ama tor de virtuosi , e possessor dibelle lettere, bebbe per moglio Donos Francesca-Grauina figha del Marchele di Prancofonte, dalla quule acquitto Don Girolamo, chefu buon caualiero, Dan Gioletto Principe prefette di Villafranca, Duca della Sala, e Signot di molt'altre Baronie, e Donna Emilia vinente Prindi- Grales pella di Palagonia, e Marchela di Feancofonte per il mariro Don Ignatio Grauina Principe di Palagonia

Dal predetto Principe Doo Giofesso casato con Donna Gionanna Lanza sorella del Principe della Trabia, Signora di molto fapero, de quali ne fon nati fin

hora tra mafchi, e femine tredici figli che fono i feguenti. Don Francesco Duca della Sala di Parura, Don Lorenzo, Don Ottanio. Don Datio, Don Carlo, Don Girolamo, Donna Elifabetta, Donna France

fca , Donna Anna, Donna Maria, e Donna Emilia.

Alcum di coftoro fono effinti, mà i vinenti virtuofamente fi nutriscono

educandos ne viriuos, e nobili arrioni delloro genitori.

Non lafeiro di feguir l'altro ramo dei Baroni della Roccella ancora vinen te che peruence da Mariano fecondo figlio di Andreotta Dottor di Legge, e Baton di Villafranca del quale ne nacquero Fta Girolamo canaliero di Malta, che fu ticenuto nel 1557, fu Prior di Vugaria nel 1602, Baglio di Peno

sa nel 1605. Ammiraglio in detto aono, ed anche Prior di Lombardia. Ge rardo Baron della Roccella, c'hebbe nonpuocohonorati carichi pel flegno, efi casò con l'abella Agliata. Andrea fit Gran Caualiero, ed hebbe per moglie a Sigifmouda figlia di

Giacomo Abbate, Donga, oner Aldonza moglie di Don Francesco Valdina Abbate Baron della Rocca, Colonno che fti quinto Baron di Villafeanca, e Topana. Valdinal moglie di Francesco Gambacurta,

Da Gerardo fudetto quario Baron della Roccelia ne nacquero Ludouico Baron della Roccella , e Villafranca , Mariano , e Giulia moglie di Pietro Ventimiglia Ba-

ron di Gratteri,

Ludo.

Ludouico già detto procreò ad Antonio che successe nelle Baronie al padre : Mariano, e Scipione Gemelli, e Gerardo secondo. Aodrea figlio di Mariano fecendo, fece a Vespeliano, Fra Scipione canalier di Malta riceunto nel 1599. Mauritio, Tributio, Bellifario, Quiotilio, Aodriano, Flaminio, Mauritio fecondo, Pabritio, ed Ifabella.

Galletti.

Da Vespesiano Baton della Roccella ne nacquero Andrea che segui al padre, hebbe per mortie a Donna Antonia Joppolo e dopo a Doona Caterina Galletti figlia del Conte di Gagliano coffui fu Senaror di Paleimo nel 1622. pro Maftro Secreto nel tóxt. Capitan d'aime nella numerarione dell'anime del Regoo nel 1626, e Capitan d'arme di Fantario della Città di Paletmo. causliero di molte virtà, ebontà. Datio, due Sigifmonde, Girolama, ed tfiecnia.

Dal predetto Andrea hoggi viuente ne son nati Datio, Vespesiano Biasco Maria Girolamo Maria, vu altro Biasco Maria, Simumoda, e Celidonia Ma-

ria. Fàper arme voitamente questa famiglia nel suo Scudo coronato tre Pale

nere in Campo d'Oro.

E seguendo il costro ordine , diciamo che da Giouzooi altro siglinolo del prenariato Filippazzo Agliata ne oacque Giacomo, Dal quale anche Rainero che procreò Gerardo, il quale dal Re Alfonso su promosso nell'officio di Pio

Abbsteili conoraró del Reguo nel 1450, e comprò da Donna Leonora (bhatelli il fendo di Pietra d'Amico, che poi lo permuio per la Baronia di Caffellamare Luata

del Golfo con Don Carlo di Luna Conte di Calatabellorra. Acoftui successe d figlio Mariano, al quale il fratello Rainero.

Dal predetto Rainero ne nacquero Giacomo, Francesco, Sigismondo, e

Gerardo. Francesco fu Coofigliero Regio, e Gerardo acquistó la Baronia di Solanto, Spudafora che gli la portò in doie fua moglie Margarita figlia di Giouano Anionio Spada-

fora.

Giacomo figlio primogenito fuccesse nella predetta Baronia di Castellamare, fu eletto nel 1006, Maftro Rationale del Tribunale del Regio Patrimonio, nel 1510. Straticoto della Città di Messina, e nel 1514, hebbe la vice di Maftro giuffitiero del Regno, e'i carico di Vicario generale: veone coffui in tanta ffima della Reina Gioganna che l'eleffe Gonernator delle fuecinque Crità della Cammeranel 1518, col carico di nuono di Vicario generale nel 1520, e nel 1522, gonernò il Regno con titolo di Prefidente infie i Pignatelli me con Don Camillo Prgnatelli Duca di Montelione.

Si casò egli con Antonia la Gruafiglia del Baroo di Carini con la Baro-Groa pia della Terra di Vicari in dote, e procreò Brigida, che fu moglie de Anto-Ventimi nio Agliata e Spadafora Baron di Solaoto, e dopo di Guglielmo Ventimiglia Signor di Cimma, generò ella coo l'vitimo Maria che tu madre del chia-Elia. rifimo Marchefe di Girace D. Gionanni.

Violante fi casò con Don Francesco del Bofco Baron di Baida e gli portò

Boko. fra l'altre core la Baronia della Terra di Vicari.

Dal Gerardo predetto Baron di Solaoto de nacque Gio. Antonio che si marirò con la Cugina figlia feconda del predetto Giacomo Agliata, per la quale aconi flò ia Baronia di Caffellamare. Ne nacquero da predetti Ludonico che fuccesse nelle predette Baronie di Ca

ftellamare, ed: Sojanto, e Gerardo che fu Pretor di Palermo nel 1775, e nel 2481.

Il Ludouico Barone di Solanto procreò a Giouanni, che fegui nella medefma Baronia, Mariano, Giulio, Francesco, e Gerardo,

Dal Gerardo fratello di Ludonico ne nacquero Vicenzo, Benedetto, Fran-

cesco, Giosesso, e Giacomo.

Procreò il Giofeffo già dettò ad Agoftino, Lanza moglie di Don Diego Balto . e Bologna . Gerardo . ed Antonino. Ballo.

Dal D. Giacomo ne nacquero Gerardo, e Vicenzo , che feguirono il virtuofo parerno fentiero, perche il Don Giacomo oltre d'effer ftato diuerfe volte Senatore della patria-

fù anche promoffo ne maggiori vflici di quella, finalmenie queffachia ristima famigirahàpof

scduto i principali cari chi del Regno e vius

a'noftri tempi con foledore.



## DELLA FAMIGLIA

C'AGNELLO.



IORI nel prischi rempi la famiglia Agnello nobile, e chiara in Leontini confeguendo tutti quei honori, che godenanoal

loras nobili di quella Città. Sileggefra i fuoi buomini illustri il padre Fra Thomaso Agnello dell'ordine tle Padri Predicatori il quale mentre reg gena con titolo di Priore il fuo Connento Dominicano in-

Napoli vefti di quel sacro habito e d infernò in tutte le scienze infieme al Dottor Angelico San Tomafo d'Aquino; non lunge poi p le fue rare virtu fu promoffo dal Pontefice Vrbano Quarto alla diguità Patriarchale di Gerufalem, e poscia in quella dell'Archinesconato pri ma di Co fenza e poi nel 1264, della Gittà di Messina ed essendo appo el Ecclesiasti ci in molta beneuolenza fece promouere nella dignità Archinefconale della detta Città di Cofenza al Padre Fra Reginaldo Agnello suo nepote delme desmo ordine, che per la fua dottrina, e fanrità, dopo la morte dell'Archive fcouo Thomafo fuo Zio hebbe quella della medelma Cirtà di Melfina, efti afaun to anche alla predetta dignità Patriarchale di Gierufalem dal Pontefice Clemente jy.nel 4268.nödimeno questafamiglianella detta. Città di Lenrini è già estinta; per-

Reg.ants chi del Se mat di La m'wi

215

Nella leg eenda di S. Tb. d Aquino.

Abb. D. ReccoPie rinell Be. de Care di Mell

### TEATRO GENOLOGICO

che efection flux elli d. IR Cairo d'Angiò dicinata Rubelinfen andò d'indi in Geousa ed in Pifs, cambiando fino hien die hi Sillà basura scen quei de Cécnouefi, e Piòni; e quini fondò is famiglia Agnelio; i polteri della qua-Robbert le ancie fice patienonia Manua, edin Nigoli fono il Re Afinofa, over elle Visuali della Georgia del Pioni della guardia della d

26.

doli per cagion di matrimonijiu mofte Città del Regno hannolui lafciato nobilmente iloro pofteri alcuni de quali fin adeilo viueno . Fà ella per arme quattro Pali d'Oro in campo celeftre, e foptà di quelli

un Aguello bianco.



The second secon

COLCOLARM DOLLART

# DELLA FAMIGLIA

AGRIGENTO, OVER

GIRGENTL





EGLI attice reg. della R. Cancel, no puochi gentithuomini chiari nelle lettere nell'arml, ed in altri fupremi earichi foir, e të por habbiam ritronato della famig d'Agrigento; Mà perche fo noi loro posteri estinti, diremo solo di Rinaldo nobile Agrig. il quale come si legge in vna copia di privili incartata nella proua che fece fra Gio. lo Porto di Girgenti caual, di Maltaricenuto nel 1498, nel quarto de Mont aperti, il processo della quale

mifu accomodato del Baron del Summatino Gafpare lo Porto, coceffo dal Re Mat. perto. tino a Rinaldo d'Agrigento, dato in Siragufa nel \$297. vien chiamato il predetto Rinaldo nobile, e fuo famigliare, e gli concede il Caftello d'Agrigento per hauergli tolto dell'oppreffione de Chiaramontani con Henrico Montaperto la Città predet ta d'Agrigento, d'oude veggiamo chiaramente effet flato il Rinaldo Castellano d'Aprigento; e finalmente per ya capitolo di contratto matrimoniale fatto fra Gerardo d'Agrigento, e Brigida Gaerano figlia di Pierso Cassano caualier Priano negl'atti di Castano Not. Antonio di Bagnarea di Siena habitante ja Pila nel \$428, translitato all'attidi Not. Branco di Granata di Medina nel 1442, fi feorge il predetto Gerardo effer figlio del predetto Rinaldo d'Agrigento, el modelmo Pietro Caetano nel fuo teftam. fipulato negl'attidi Not. Nicolò d'Aprea di Palermo 1450, lascia alla detta Brigina fua finlia unze 100, e così dice.

Item inflitus in meam baredem particularem Brigidam filiam meam uxorem domini Gerardi de Agrigentis in emcijs centum Araganensiam , e quelche fegue. Da questo Gerardo duno, ne nacque Rinaldo, e Pietro, il quale si casò con Lucia

Buonaecolti figlia di Luiggi nella Città di Piazza, ed ini fece la fua refidenza. Dona soltre chia rezza di ciò un testamento del predetto Luiggi Buon accolti fatto neglatti di Notar Pietro Ballaro di Mineo nel 1498, edin un capitolo [ così dice: ] Isom dielus tellator legat, & inflituit in etus haredem particularem Oliniam eint filiam

weerem magnifici Petri de Agrigento filij Gerardi, in unciji fe Jaginta in moneta tantum. ALDIO

## TEATRO GENOLOGICO

Ed in vu aftro Capitolo di fotto dice. Item delius Testator legavit , & legat Aloifio de Agrigento filio Petri , & Olivie eiur

de Priui. nepoti vinctas decem tantum pro recognitione.

Perilche habbiamo cericzze che dal predetto Pietro ne pacque Aloilio d'Agri

inud ar.

della Die

COSLI

Giff iri

Busine.

Giunia Triolo.

Aguglia

tono,

lici

Sibta

lo Cagno

pento, cosi chiamato per l'Ano fuo materno. di Piaz Da questo Aloisio non habbiamo rittouato certezza chi ne detittaffe bensi affai za fano profilmo a lui veggiamo Giouan Filijopo, che fu Ginrato pobile dellafua ind, ann patria Piazza nel 1505, infieme con Gio. Mattee Baibarino, Anionio Colóper la fua ba , e Gionanni de Trafiglio, procreò il Gio: Filippo a Thimotco, Francesco Corte. Вибино Bernardo, Elifabeita moglie di Don Giofello Calafeibetta Baron di Rabuginia Colombi

e Gio Filippo poftumo ; i quali toftennero i maggiori vifici della toro pairia. Traffetro Le concurrenti famiglie nobili della Città di Piazza ne tempi antichi erapo Calif. iber le feguenti cioè la Buoozecolti, la Crifcimanno de Baroni di Camitrici, l'Agri-Baonicgenio, detta corruttamente Gizgentis la Calafeiberta, la Barbarina ch'è congiunta con la Vilardia de Bironi delli falti de molini, la Maletta che deriuo da quel Mă-Nel Reg. fredo Conte di Petinggo, la San Filippo, la Catalana, la Gaffuri , la Trigona.

de confi la Saol'Angelo, la Cagno, la Buono, la Givnta, la Triola de Baroni di Giraco, els dell ä l'Aguglia, la Zebedeo, l'Aidone, la Colomba, la Torricella, la Spinello, la lam-

no 1553. bertono, Amore la faci, ela Starrabbaspero sicune decofforo nó giugono a 100, anti-Cufcimi Il Gio: Filippo d'Agrigento postumo fu Giurato di Piazza nel 1543. insieme con Vicenzo di Jace, Gio Filippodi Buono, ed Anibrogio di Catania, enel Viterdita

36 letta 1544, parimenic. Sea Filip. Dal Thimpteo quer Tumio ne nacque Francesco che su Secretario del Regno, e su affai ftimato dell'Eccellenza del Conte di Castro all'hora Vicere di Si Citalino.

cilia, e Pietro chefu guireconfulto, e confegui i maggiori vffici di Piazza. Trigon Procreo il predetto Francesco a Vicenzo Giurista hoggi Presidente del Tri-Sint Ange bunal del R. P. Caterina moglie di Don Francesco Sabea, Pietro Angelo pa

dre della Compagniadi Giesù ed altre cinque femme che son monache ne Monafterii di Pileemo. Però più d'ogn'altro haue ingrandito questa famiglia le viriù del Signor Vicenzo, il quale è flato chiarifsimo nella facultà legale, perilche è flato pmoffo della

Zebedeo Catolica Macffànegi vífici di Giudice primieramente della R. C. P. di Palermo Aidona e della R. G. C. ed vitimamente di Maftro Rationale, e Presidente del Imbunal ToniceIdel Real Patrimonio, il quale non con puoco lode stà esfercendo, Is-Soinello-

Haue procreato egli con D. Paola Sabea, Pietro, Maria, Francesco, ed Au-Ismber .. na vinenti.

Dal Gio: Filippo Postumo ne nacquero Giosesso, e Giacomo Barone di Rab-V-nore" bnoini Gabriele, c Pictro.

Surabba-Il Giacomo procreò al Dottor Michel Angelo Barone di Rabbagini viuente Catania ... Gafraro anche Dostore, Susanna moglie di Franccico Torricella, Carlo, Raffae-

Spiegafigalmente quella famiglia per Arme vn Caffeld'argentocon tre Tor ridi fopra in Campo Azzurro con Onde Marine fotto.

> ., . . on a Marcon



est.

# COLSI BIR O. Ly . T.

# **DELLA FAMIGLIA**

ALAGONA.



ELEBRANO i Cronifft Hifpani per vna delle più antiche. ed illuftri del Regno d'Aragonala famiglia Aisgona. Fù ella cognominata dal nome di vua fua Terra chiamata Alagona po fla nel medelmo Regno, e co i Trionfi della Militia ch'ofsee ud contra i Mori di Spagna, nel fupremo Cielo delle glorie militari perucane.

Il progenitor di queffa, e d'altre famiglie chefi dirano al loro fire Anluogho: fu Ermilao Principe di Agen, vno devioni canalieri Francefiche ven son Beunero all'acquifto della Spagna. Mà lafciando a dietro i fuecessori di coftui, e ter nella tanti famos Blaschi, ed Artali che di questa famiglia siorirono, diremo breue Cronze. mente di quel famofo Blafeo che feruqudo coi fuoi fudditi valor ofamente all' della Soa lnuitto Re Don Giaime d'Aragona padre del Re Don Pietro primo Re di Sici gna. lia nella guerra chebbe col Conte Monforte di Tolofa, e coi Mori nell'acquiflo di Majorica, non n'hebbe remuneratione veruoa, perilche miratofi dal Zurita. Real feiniggio fene andoco i fuoi al fuo Stato, ed ini vdendo ch'il Re manda- aei suoi ua vna groisa fommadidenari con moltegioie alla Reina, con ducento caualie unnali, e ri fuoi vafsalii dentro un celato passo fi puofe, ed aguatando i real carriaggi gli nite deltolfei denari, e quanto di fopra portauzoo, mandando a dire al Re ch'era lui Re Don obligato di pagar prima i feruiggi personali , e dopo sodisfar gl'appetitti della Rei Pierre il na ; Massegnatoff diquefte attioni il Remofse contra di Bilico graue guerra che per l'interpolition di molti Baroni piaccuolmente fi diffacco e caso il figlio grande.

Artale con la figita del Rè Pietro, già detto. Hebbe anche il prenagrato Blasco vn altro figlio chiamato del medesmo no me , coltuiriusel non men del padre eccellente nella militia e grave ne i configli, defiderofo egli di gloris paso all'acquifto di Sicilia col Rè Pietro, e fene ritor no col Re Don Giaime net Regni d'Aragona , dal quale post ja su mandato al go uerno della Protincia di Calabria coi popoli della quale non pochi tratagli fo;

.14

fienne, ene fu ficolmente da quelli accufato al Reloro, perifche fii chiamato in-Aragona, one fi diffefe legitimamente le fue ragioni , nondimeno, sdegnadoli oltre modo col Re, fene vennein Sicilia, e perfuafe all'infante Don Federico, c'hauena la vice del Regno a riteueroe la forona, grache da i medesmi Siciliani, ch'aborringoo il Francese gouerno, n'era giornalmeore costretio, ed offer no di sal muifa ,ch'il predetto lofante Don Federico s'ioduffe a far quanto celli voleua; il che effendo flam vdito dal Re Dor Giaime lo chiamò alla fua-Real Corte, maegli perfuadendafili castigo fi contento che fosse dichiarato m bello, ed hauesse confiscati i beni, che in Aragona, possedeua, e da quindi io

Fazzello wella fec. duca.

poi si diede tutto ai feruiggi militari del Re D. Federico detto secondo di Sici lia cojquali diuenne ricco di Stati, ed vno de ipiù potenti Bajoni dei Regno, ingrandendo la sua famiglia sin al colmo delle grandezzo, col dominio della Terradi lace, e fuoi Caftellis di Miftretta, e fuoi Cafalra e d'altra famofi feudi. A quefto Blafco feguirono Artale, e Mamfredo fuoi figli, di Artale fra gl'altri ne nacque Blasco Balio della Reina Maria, che col suo valore nel tempo delle Regnicule robbellioni fignoreggiò la fua parita Catania, Europo i Signori Alagoni chia mati dai Regi Siciliani fempre con titolo di coofaoguiori, e ciò fi fcorge inmolti priudeggij di concessioni, ed in vu registro di molt del 1365. 1366. fog.61. filegono i feguenti di quefta guifa.

Titol, che Nobili Martheo de Montecateno Comiti Augusta confanguineo familiari, & fideli No Fire.

dauano i Regianti

Nobili Iaimo de Alagona Capitanio Ciuitatis Syragutarum confanguineo familiari, ebi nelli er fideli noltro. primit, e Nobili Mattheo de Alagona Capi. Ciuitatis Leontinorum confanguines Confiliario fami

lett a Ba liari , & fid. noffro. roni del

Nobili Henrico de Vigintimilifs Baroni Buftemi Confliario familiari . er fid. nostro. Nobile Perrono de luenio de Terminibus militi Regni Sicilia Proton at. Confiltario fa-Regno .

miliari , er fid, noffet, Nobili Troifio de Montolio Baroni Buccherii Confiliario familiari , & fil. noffro.

Nobili Henrico Ribeo de Meffana Comiti Aldonis Confinario Jamiliari, et fideli no Fire. Nobili Vinciguerra de Aragona Miliri Regni Sichia Cancellario confanguinea Confil-

familiori , & fid. toffro.

Nobili Bernardo Spotafora de Meffana Militi Confiliario famil, et fid, nolivo. "- Nobli Francisco de Figuttimilije Comiti, Comitatum Fracis, et Collifants ac Regui Sicilia majore Cameratio Confil, famil, et fid noffro.

Nobili Corrado Lancea Confliarro familiari, et fid. noffro.

Nobili Ioanni de Claramonte Comiti Claramontis, et Terra Biama Domino Confil. familiari , et fid. wolf roe

Nobili Emanueli de Aurea Confil. familiari , & fid.noffro.

Nobili . & Verter abili Fratri loame de Santo Stefano Priori Meffana Confil. familiari . er fideli noliro.

Nobili Benuenata Graffee Baroni Parsanne ona cum fecijo Regni Sicilia Magistro Rougnali Confil familiari et fideli naffre.

Nobili loapni de Medulana familiori, et fideli nofire. . 5.

Nobili Guglielmo de Peralta Comiti Calotabelletta domino confanguinco Confiliario fa miliari er fideli noffro.

Nobili Mattheo de Peralea conjang confi. famil. & fid. nostro. Nobili Rugerio de Scandolfo firiba quillationis fue gentis Confil familiari , & fideli

nelfro, Negile Nobill Blajce de Alagova confanguineo Cowsiario familiari, & fideli nostro. Gerardo: Bonjoli von cum focije Regni Suntie Magultro Rationali Confiliario fami. fiari, & fidelinestro.

Questi fono i i itoli che danano gl'antichi Regi Aragoneli nelle lettere, e primilen che concedenano a principali Baroni del Regno. D'onde fi puo fcorgere le famiglie nobiti cherano all'hora conginuse in parentela col fangue reale, i foc ceffori delle quali fino adello viueno. Mà ritornando al propolito della famislia Alagona diciamo ch'ella ville con affai dominio di Terre, e Gaffelli in Sicilia, percioche Mamíredo Alagona figlio del predesso Blafco poffedeua molti Gastelli in Sicilia, mà per sapersi più minutamente diremo che dal Blasco primo ne nacque Artale, e Mamfredo; d'Artale ne nacque Blasco, che su Balio della Rei na Maria, e non men dei padre, ed Auo iu conofeinto p valorofo, e prudente.; egli figooreggio Catapia nel tempo delle Baronali Rubbellion; ma inanzi che haueffe hauuto il dominio di laci, e fuor Cattelli di Miftretta, e fuor Cafali, ... d'altri feudi fempre ville in pregio, e fra i primi del Regno, le cui attioni, e d'al tei caualieri della medefina famiglia fono da Girolamo Surita , Fazzelli e d'al tre feritioria pieno taccontate, Mamfredo denque forto il Re Federico, fignoresolo Caffronouo, Pizzini, ed il Biuario di Lentini nella qual Cistà egli la sua refidenza faceua. Artale possedè auche Salem Terra grossa, hoggi C ittà , San Filippo d'Agiro, Bindicari le marine di Noto se molt'altri feudi. Giaime d'A. Lagona fu Signot della Terra d'Auola e del Porto e Ponte di Siragufa. Matteo hebbe la Terra d'Afgro, Federico fuSignot di Gangi, e de rfeudi di Maglanici, Mazziotta Blafco e Giousoni dopo che futono mesi in grana del Re Mar tino per la paterna rubbellione in ticompenía degli Stati conficati acquiftarono cioè Blascotutti i beni feudali del padre suor di Monsorte. Arrale per li Caftelli di faci hebbe il Contado di Malta, ifeudidi Bibino grande, e Palazzolo,

Silegge che il Blafco Bailo della Reina Maria possedè grossissimi Stati, e feudi, hebbe egli per moglie Battosomea Montaperro che gli genero i predetti Mazziotta: Blasco e Giouanni, che sirono auche col padre dal predettin Rè

dichiaratirabbelli,

and the state of t

pod pod a decision de un deserva il quae motta di indicato ped di discato del Della Richoro del Receipe del ped di discato del Della Richoro del Receipe di ped di ped del ped

fono fei Palle nere in campo di argento. .....

Ma il feudo de Bibini graudi in ricupratio da Gio. di Alagona che gli fucceffe

## TEAT RO GENOLOGICO

il fiolio Arrale, Coftui fi casò con Coftanza figlia di Andrea Staiti caualler Me finele, alla quale dono egli il predetto feudo per gl'atti di Notar Nicolo Flo-Capabrei uinel tras rella della medefma Città nel 1440, e dopo ella lo lafelò a suo figlio Mazziotta, al quale anche fuo figlio Artale nel 1476, fuccesse, tate did. Procreò il predetto Artale a Don Girolamo, il quale anche a Don Artale che feudra.

s'inucifidi detto feudonel 1519. Da coftui ne nacque Don Girolamo che fegul Seitt nelle medefine Baronie, e procreò a Don Giofesto padre di Donna Maria hog

gi moglie di Don Vicenzo Alagona.

Don Francesco Alagona s'inveffi del feudo del Prioto nel 1518-

Donna Leonora Alagonaunche della Terra di Palazolonel 1523.

E Donna Coftanza del feudo di Cafale Riccardo nel 1535. Faquefta famiglia per arme va Aquila nera imperiale nel perio della quale va campo diargento con fer Palle nere che fi guardano l'una con l'alira, come foora s'hà detto.



# DELLA FAMIGLIA

AIV TAMICHRISTO!

Rubberte Pasanelli nelle fa miglie di Pifs . Del Tigno

Gilleri. nelVogha

Впочапач

Opiziazhi

Brazio.

Serrimo

nocrai

Kao.

Mafebiani-

32

EI primi anni del dominio del Re Alfonfo paísò dalla famo ia Republica di Pifain Sicilia lafamiglia Aiutamichrifto, e fi termo nella Città di Palermo: appare ache c'habbiano vennto in questi tempi è puoco innge l'una dell'altra nell'ifteffa Città la Caetano la del Tignofi, la Galletti, la del Voglia, la Buonanno, e l'Opizinghi di nuovo, la Gambacorta con alcoualtre pobiliffime che fi diranno a loro luozno.

Lefamiglie Mattiani, Bracco, Manzoni, e di Sertimo vennero pute nobilmente da Pifa, e fecero la loro refidenza in Palermo.

Gimbicut Però la famiglia Maschiani, la Raonesi, la Picciolo, la Buonconti, la Boerii, la Mafriani. Vecchiani, la Graffolini, la Vutticella, la Mayolino, la Tefta, la Rao, la Chinenini chi in Palermo, chi in Messina, chi in Trapani, chi in Mazzara, e chi in Manzoot. altre Città del Regno fi fermaroro, ed ini ricche, e con fplendore di nobiltà vis-

sero. Rhonkli Sono (peonato a rispondere ad alcune puoco considerate obietioni e banno ם בכים'ם fatto, e preponino certi fciocchi critici, con dir ch'erano Mercadanti, erano fan Bughcon, cheri; ed effercirando per confequenza tali vifici, è come meglio professioni ano Vecchiani puonno effernobili. Graffolini.

A coftoro razionenolmente fi risponde che anticamente la maggior parte del Valuedita Malokao Tella le Pronincie del Mondo con queff'effercitio vinenano.

Si legge, i Fenici effer flati i primi negotianti di comprar, e vendere che tanto vuol dire , quanto Mercadanti , e folearono con quefto miftero rutti i mari d'Alia. Cinchini . d'Africa, e di Europa; fimilmente i Caldei, e poscia i Greci, e non lunge i Latini, e

dero i Galli ad Hipani, finche fi comprefe fra gl'ifolani, e fubfegnememe ore frale Republiche, col quarellerettio fi cominciarono a fortificar le Cutà, vnirfi i Cittadini, e farli ricchi, e pozegti per mare, e per terra; pe fotto altra forma potenano mantenere, ed ampliare le loto Republiche, Per questa via le Republiche di Pila, di Genoua, di Fiorenza, di Locca, e di Veneggia giunfeto al colmo delle grandezze, edelle porenzeche non folamente acquiftarono groffi Stati, e Propiocie, mà competirono con le prime corone d'Enropa; e quefte tre Republiche chongi viuennio fialia cioè. Veneggia . Genoua . e Lucca con que fl'effercipo fi gouernano, e s'jogradifcont, altrimente fariano effinte e nondimeno tutta la nobiltà d'Europa proctita d'effera feritta fra le nobili famiglie di effe Republiche, le grandezze delle quali non consistono in altro seponche recere Vaffellinei mars per comprare, e veodere mbba nelle Città, e lnoghi del Modo, lo sindien che puoche famiglie nobili vi fiann in Italia, ed in altri Regni d'Europa che non habbiaco haunt' origine di Mercadanti nobili, io ne direi puocomen di mille, c'hoggi fiorisconn fra le prime della noftra tratia, maperco uenienza le lascio adarbitrio de giuditiofi, Baldaff.

- Fu filmato talmente nobile quest'effetcitio mercantile quanto molti Regi l' di Menabbracciatono tanzi i Rè di Spagna antichi reputauano nobilifilmi i mercadanti, doza nel e eli notauano fra il numero de Configlieti , che nell'Hifpano Idioma i chiama que libre no (riccos homes ) oclia nostra Sicilia similmento erann di molta stima, e fra i dell'astro. primi nobili del Regnocraco collocati, e chiarifconoció diverfiatti Regified or- di Spar. dioationine capitoli del Regon. Cedanodung, i Critici al filentio, ed attendano

alla confideratione delle parole inanzi che gl'escano di bocca.

· Per le fue molte ricchezze fifece oel Regno chiara, e potente la famiglia Ain- Res deltamichtifto ed acquifto Millmeti. Il primodi lei in Sichlia fu Guglielmo che s'in La Revia uefti della predetta Terradi Misilmeri nel 1485: ofuo fratello Francesco del feudo Cancell. dell'Abbito posto nel territorio di San Filippo.

Al Guglielmo faccesse il figlio Ruggiero che comprò la Terra di Calata-

fimidel Conted: Modicand 1500; Viffero con moira firma Pietro, Nicolò, ed Antonin Ajutamichrifto, il Pie Rev. del trofil Giurato di Palermonel 1520, insieme con Girolamo Bunnanno, Antonio Senat. di

di Bologoz, Francesco Ranzano, Nicolò Gallent, ed Ambrogio Sanchez. Il Palata Nicolofu Giuram nel 1924 con Criftofaro Caffrone, Gio, Tomafo Ingalbes, ann. Vicenzo di Bologna, Sigitmondo Rifignano, ed Antonio di Termine, Edifico quefta famiglia quel gran Palagionella Contrada della Fieranec. Machini

chia elle fin hora ritiene il nome di Aiutamichristo hoggi possesso dal Sig. Duca "di Mont'alto, e fu honotato dell'allogin che vifece l'imperaint Carlo V. quandn venne in Palermn mei 1535. molt honoratiedi ald and and

ficii, edaltre cose degne di memoria si fcorgono Eduni oils di quefta famigha, la quale spiego per : in transil a 12.0 45 1000

concerns of a subsection of

Contracting the second of the

... Core advoor. 2000 pp. 20 Charles a

And A.C. and

Giorgio

Giglio

ne l'biff.

di Sard.

A.

# TEATRO GENOLOGICO

## DELLA FAMIGLIA ALBAMONTE.



O effattamente per l'hiftorie ticercato il progenitor della famiglia Albamonte fe fosse stato in Sicilia veramente forastie ro, ouer (come vogliono) nostro Siciliano, nondimeno vefligio veruoo ne pet l'uno, ne per l'altro bo rittouato ima ben si antica, e nobile net tempi del Vespro Siciliano, que fi vedeche la Città di Naro fra gl'altti Gouernatori s'eleffe a Leo ne Albamonte, e negl'anni del Rè Federico iii. vi fiori Gio nanni Albamonte che per il fuo valore, e coffanza in tutte le fue attioni fà dai

Siciliani agnomato Fermo, e ne confegui per questo da quel tie la Baronia del Reg. del. la Motta, che fu fimilmente per lui di Fermo chiamata. A coffui successe Mutio suofiglio, che non men del padre sà nella militia lo da la Rigia Courtelle rta, ed hebbe confirmana la Beronia dal Re Martino, e fimilmente fuo figlio Gio

uanni, che si mori in Sardegna militando a facot del medesmo Re senz'hauer la ficiato figliuolo veruno; perilche nella Aironia della Motta . ed maltri fuor effet tigli faccelle Gio. Giacomo fuo nenote figlio del fratello Guglielmo fecondone nito del predesto Mutio circa il tasti

Il predetto Goglielmo fu valoro fili mo Capirano e militò gioriosamente in ferui gio del Re Alfondo pilche n'ottome i vilicio di maftro di Capo nell'Esercito reale cotra Franceli, e fiorte poscia le guerre hebbe il carico di Gouernatore della Pro wincia di Catagaro, e poi della Pugha; oue honorata fama di gra giuditiero lascio. Il figlio Gio. Giacomo duno; coine habbiam detto, colegui i bent del Zio, è gla

fuecelle Giouani suo figlio, che per effer flato affai proto a potre le mapi all'armi. ed accendere la guerra, ili agnomato Minaguerta, il quale s'inuciti anche nel

1477. del feudo de Spadatio

Coffui geocro Antonio, e Guglielmo, mail Guglielmo anziofo della militare gloria, ed imitado i veftigedell Aug fi diede ai feruiggi del Re Catolico Ferdinado, a forto il fuo grà Capit. Cofaluo Ferrate di Cordona, che militana in Italia contra Franceli per l'acquillo de Regni di Napoli: s'impiego egli jo quello efercitio con molto valore, perilche fu dal Cordona con occhio di fegnalato canaliero mita-

Bare.che to, e lo cieffe per vgo de' dodici cavalieri che furono in quel famulo battimento interuen, fra dodicicanalier Italiani, ed altritanti Francefinella Cerignola. . nelbatn. L Silengano gl'Italiani effere i feguenti cioè Guglielmo Albamôte di Paler.Fran fottolace celco Salamone di Term Matiano d'Abignate di Saroo, Gio. Capoccio di Roma, ngn. fra Marco di Mapoli di Traina Giousnidi Roma Napolit. Ludonico d'Abeneuole di Italiani , Capua, Hettore Romano di Mess Bart plomeo Fafullo di Letini, Romanello Roe France macelli Cosetino, Riccio di Palma Aquilano, Marcle di Faliano, e Fieramofea de

Capua. Di tutti cofforo i Siciliani, etemo grido di valotoli, ed esperti caualieri la Lett, di fciaro, particolarmere il Gugliel, Albamote; e molti della fua famiglia a fuo ese Manuel pio buoniffima riufcita nel mifter militare fecero le lodi de quali fin a noftretempe le Brng fiorifcono. AlGio. Minaguerrà fucceffe il figlio Gio. Antonio, che s'inuelte degli aids a Statinel 1502, maegli poco viffe, pilche nel 1516, glifuce effe il figlio Gracomo che Gio, Fra generò D. Gio, che mon ache giouinetto, e gli fuccesse il figliuolo D. Giacomo sej. Sie- nel 155t, che fu l'vit, della linea mafenlina del Baron della Motta di Fermo; ma molti honorati, e virtuoli cavalieti villero di fila famiglia difeedeti da feeddi genimerino. tide predetti Baroni, le reliquie de quali fin'at noftri giotni fi fcorgono. Spiego questa famiglia p arme va Scudo dinifo in quattro parti; nella destra puattro

fafce d'argento in campo verde : nella finifira vna Stella d'oro in campo roffo . . della medefina guifiti duo quatti di forto, in laoghi differeti.

## C ! DO I DL! I .B .R .O . I. ~ DELLA FAMIGLIA



EL tempo del nostro Inuitto Re Affonso, e circa gl'anni del Rubbergo Mondo 1430 pallaronoda Pifa molte nobili famiglie in Sicilia, Pranelle frale quali la famiglia Alberti vna delle pricipali di queita Cit melle fata, e con effa lei le famiglie Baccofi, Lanfraduchi, Graui, Sa miglie di la,della Coruara, la Coculai, la Potcari, la Squarcialupi, l'An Pija. fagalli da Vernagalli da Moscha, la Rontmoi, la Cafalei de Baccosi l'Herefi; la Visconti, la Malcondimi, la Conte, la Collego-Lanfred n

li , le quali tutte viffero nobili in questo Regno , come fin hora le loro reliquie ne chi. fancio veta teftimonianza. Elleno in quella antica Republica hebbero nobiliffimo principio dell'aorida, e chiara famiglia de Perieri, Ma l'Alberti hauendo Della Cor prefo per fua franza la nobile Città di Messona continuò io quella co maggiori ca- una richis, che da quel Senato a'nobili fono concessi, e perquesto fentiero tutti Ge Coculai. tilhuomioid ella hanno virtuolamente caminato. Hoggi della famiglia Alberti ne Porcin. vine il Sig. Marchefe di Pintodattolo, benche egli sia di quella di Fioreza nuoname te venutaio Sicilia.

Si legge aoche che molti rampolit di lei paffarono in Pal, ed in alcun'altre Cit Vernagalii

tà del Reeno, que con chiarezza di nobiltà banno viguto-Viffe anche di que fla famiglia con folendore Aotonio Alberti che fotto il reggimento di D. Arnaldo Albertioi Vescouo di Patti, e Presidente del Regno Siciliano hebbe tre volte il canco di Vicario generalo, e fi casò con Linia nepote del

medefino Vescouo. Ritrouismo che questa famiglia Albertini veone da Napoli in Sicilia sotto il Rè Gio. percioche effendofno Real Cappellano l'Atnaldo Albertini fu madato con la carica d'importanti negotij in Sicilia:e flim andolo Iche il Rè Ferdinando il Catoli co fuo figlio atte dendo alle virtuofe fire qualità lo nominò Vefcono della Città di Patti, mà vinendoegli cooodordi Sannti fu dalcoliglio così fotto il medelino fuo Tea. Rè, come dell'imperator Carlo v. eletto due volte Presidente di Sicilia , e gouerno certameote con molta lode; refle anche come vogitono il Tribunal del S. Off, repadellaSantiffima Inquifitione.

Con

Conto.

Flaminio Rolli nel

### THATRO GENOLOGICO

Con coffui dungue ventr. Antorio e Liniera Atherini fuoi nepoti che. policia egli casò Libietta como habbiam detto con Antonio Alberti, rd all' Autonia la promoffe in molt vfiica, ed haporati carichi del Regno, cafandalo anche con Pietra fiella di Simone di Marchefe, dilla quale Antonio n'acqui

fic Arnaldo e Filippo.

136

Strata

Gio. Vef-

rou.di No

ceria nelle buffo, del fastempo

L'Arnaldo viffe fempre appreffoil padre con l'habito di S. Pietro, però Fi lippo effendo flato dal Vescouo sue Zio al coltuo, ed alla esation de feudi, e degli introits del Vefcouato, che puffedeua nel ser quatia della Cutà di Mineo, si ca Buccejo, sò ineffa Città con Agrippina Buccerio, la cui famiglia era althora una delle nobili di quella Città come alfuoloppho si vede e p'acquiftò in dote la Baro nia della Nichiara, ed inilafciòla fua poftentà a che fiu hora viue. Mà ritornando alla famiglia Alberti diciamo che fempte ha foregato l'antica fua arma. la qual'è vo Anello con quattro Catene d'Oro che cominciano dal fuo buco fino ai quattro Angoli dello feudo se campo azzurro, aggiungendoui la famiglia Alberti di Fiorenza progenitrice de'Marchesi di Pristodattolo di Messina l'in

fegna di l'inrenza ch'e vn Giglio roffo in campo d' spo di più. Mad. D. La famiglia Alberti de vinigiri Marchesi di Pifitodatio lo vici di Fiorenzanel Vic. Ber le riuolte della famiglia Medici formCarlo villocirca l'anno 1494, il primo de gini neldi lei fu Alberta Alberta c'habith primieramente sa Bologna, e dopo in Foli-Gorfo del gno Città della Marca d'Ancona, et la ambedue fondo la fua famiglia Alber Montefio

in fra gl'altti figli ch'ei procreo in Foligno vitu Pietro che nel 1328, fene venne rentimof. in Sicilia, ed in Mellina oue it caso, e procreo Simone, e Bernardina, Simone 347. nel nel 1588. acquiftò la Baronia e Terra di Pintodattolo in Calabria.

tratt: del Neuscquero da coftui D. Giofeffo, Don Stefano, ed altre tre figlie femifarme f. no, successe nel paterno flato il predetto Don Gmfeffo, c,hebbeda Sua Mae ftà il titolo di Marchefe,e gli fegui il viuente Marchese Don Lorenzo Alberti, Gio, Tar Don Stefano anche dopo d'hauer cercato molti paeu d'Italia, comprò nel Recagnosta gnodi Napoli la Tetra di Pagliara, e d'indi fene paffò in Palermo, on egli mell bill. confuoi politeri s'apparentarono co le famiglie Scagione, Gambacurta, e Lue del Mon, chefe, della medefma guifa fecero quei di Samone in Melfina con quelle di Gre F. Leadre gario, Saccano, Starti, di Gionani, Bardasli, Grifafi, Manculo, ed Auerni. Alberti Fra gi huomini illuftu della famiglia Albertto'Italia fileggono. Il Ponte-

wells fue fice innocentio vi detto nel fecolo Stefano d'Alberti, Ardomo Aberti Iralia ellu Prete Card col titolo di S. Gio. e Paolo. Sielano Al-

berti Diacono Card. col titolo di Santa Maria. ed Alberto Alberti Cardinale di Sant'

Euffachio nel 1430-



Paga nel I antiche famigl.d

Albertini.

Eccapet -

Banding Bercetlo :

## OPIDCLOMA RAPAR DELLA FAMIGLIA



CRIV E Stefano Anchorano nella guerra dei Guelfi, e Italia. Gibelling-che perle predette peftilentiguerre ogni gior- Famie no no jo fialis fegunano, forono cagione che fi parisfero da Roma, e da mol ralire Città, molie nobilifamiglie, così

per Prancia, come per Sicilia. Da Roma a leggono liaper paffato in Sicilia le feguenti famiglie nobill cioc. L'Albertini , la Bendine sile quali fiorifcono fin bora. in Milano ed in Fioreoza, queste nel loto atrino prefe-

ro per flanza la Catà di Palermo, ed ini villeto prosperamente, e con nobilià. Similmente la Barcellona in Agrigento, la Bellhuomo chefù affai chiara, e

ricca feudataria in Seagula. La Boccabella, e la Biondo futono in preggio in Capraco Marfala, ed in Palermo, la Capizocca, e la Cafetelli fondarono nobilimente nel Cafetelli de Citradi Caltagitone, e Bizzinii loro Ceppi. la Cafale, la Cathone, e la Cichi anche in Palermo. Le famiglie Gibo, Galli, Galletti, e Giandi nella Città Cithi. di Messina, que iloro successori con molto decoro vissero, della medesma gui cibo. fala famiglie Gratiano, la Giulio, la Grilone, e la Lauri nella Città di Sacca. Salli La Mattheo altrimente lo Scandatisto nella Città di Catania o della quale, Grandi víci Nicolò che pei i faoi feruiggi alcanzo dal Re. Martino nel 1393: il feudo di Graino Mojbano nel territorio di Bizzini. La famiglia Manzini in Siraguia che par Gulio Moidano nei territorio di di di la Madaleni, la Medici di Fiorenza, la Palaxini, la Leoni, Land. grandi , e pobili in Lentini viffero, e tuttele predette reffero con fomma lode Mineo. le Città chabitarono.

Della medefina guifa passò da Roma in Sicilia la famiglia Alcsito i primi Messo della quale furono Partenio, e Guidone Aleilio fratelli, che pet liloro valore. Minteni e virtù militare molti grossi Territogij nelle contrade della Città di Mesima Palazoi. e Caftrogiouanni dal Re Federico fecondo confeguirono ; Onde aunenne che Torrella. Partenjo il cato in Caffrogiougonicon la figlia di Guglielmo Torrella, ricchif Rigolafimo Berone Gatalano; c'hauena venuto anche col. Re Pietro nel 1281. con la do Caropepi. te del feudo di Passapiombo, con la quale, genero Mattheo, il quale è chiamato Minjand fra i Baroni di quella Città nel ferni ggio militar del Re Ludouico nel 1242, i lo

qualifuroso.

COLUMB.

ualiturono. Guglielmo Torrella caualiero, Riccardo di Rifgulia caualiero, Henrico Rif Dellimbre gulla capaliero, Matteo d'Alessio caualiero, Nicolò Petrufo, Margatita Caro cara pepi, Biccardo Manganello gli heredi di Simon di Leto, Guglielmo Pitico fta, Simone dell'Immaccari, Beringario de Suilar canaltero, Raimondo di Mo forte cavaliero; Mà l'altro fratello Guidone hauendofi congjunto in matrimonio Reg. delcon la famiglia Campolo di Mellina molto ricco, e chiaro diuenne, ed ini la fua la Carellaria di famiglia piantò.

Dal Matten d'Alessio con nobile succession ne peruenne Antonio d'Alessio, danni. chesi maritò nella Città di Piazza, e generò ini Francesco Barone del feudo di Bugidiano, ch'era di Rainero Modica ; A costui successe il siglio Giacomo, Musica che colconfenfo di Pietro Modica fuo figlio, dotò detta feudo a Francesca fue. figlis, cafatatoi prenaresto Antonio d'Alesso, nel 2435 che gli partori il gui

### TEATRO GENOLOGICO

detto Francesco, primo Barone di Bugidiano della sua famiglia, e sene inuesti nel-1470.e eli fucceffe pofcia il fielto Antonio nel 1500.

Opesi ili mori seza hauer lasciato figliuolo verano perilche peruanne il feudo al fearello Giuliano, che per ltauerfi dato all'arte militare rifiuto detto feudo a'fratel li Gio. Michele .e Gio, Battiffa d'Aleffio , che fene inueftirono nel 1 500 in freme col feudo di Caffani che l'haueua anche comprato il predetto France (co

dall'Univerfità di Piazza. A costoro successe Nicolò che s'innesti anche nel 1002, della Baronia di Sisto nella quale gli inccelle nel 1539 il figlio Michele, ed a coffui nel 1599. Gio. Vicezo

fuo figlio Baron di Sifto.

Fiori de fucceffori di Guidone d'Aleffio in Melfina Gio, Matteo che gouer-Buonfiglio no con la dignità Senatoria nei 15 50. la fua patr la Meffina infieme con Girola-Reg. del mo Romano, Pietro Benedatto, Francesco Maria Campolo, Bernando Ric-Senat. di cio se Lilippo Mollica se Gio, fo Capitano di Catania nel 1522, e l'atello del Gui-Meffina done. Antonio virtuofo, e valoroso gentilhuomo hauendo ferunto affertuofanote al Re Marttoo ne confegui in ricompenía de fuoi feruissi onze 600, fopra i

Romano. beni di Carcino Benmintende, e Filippo Chiaramonte che poffedeuano nelle Benedereo Campolo. Città di Trapani, e Mont Erice, per effer flati dechiarati all'hors rubbolli. Riccio. Dal predetto Gio. Marteo Giurato di Messina ne pernenero molti caualieri fra mollica.

Benmate i quali Fra Alessadro d'Alessio caualier Gerosolimitano nel 1558. Fieri ancile questa famiglia ne tempi antichi nella Città di Marfala, e fra i fuot Chiaramó huomini chiari di lettere se celebrato Antonio d'Alessio, che per le spe virtù fu dal Re Martino promoffo all'officio di Giudice della G. C. nel 1209.

Reg. della Fà ella perarme tre Rofe roffe in campo d'Oro: Rev. Can

te, cell di d. anne.

de.

38



# DELLA FAMIGLIA

ALESSAND RANO!

Benedette Talconet Lapslog . de Regi Augioipi Fellema. Nat.Pic. dello vet . ti di Cat. 1318... Vilardita.



L'DO Alessandrano Gentilhuomo Sanoiardo veune in Sicilia a'feruiggi della Reina Leonora montie del Rè Federic? fecondo con l'officio di gentilhunmo di Cammera, col quale haucua la cura di tutto le cose necessarie pel gouerno della Reina, per la qual capione fi casò in Catania con la figlia di Pretro di Fessima caualiero, e Baron di Radula, che n'acquisto Ximenes, ed Honosito, che datisi ambedui costoro nel la legal fcienza eccellenti dottori rinfcirono, Ximenes ville con molte ricchezze

ed hebbe per moglie la figlia di Bernardo Vilardita Baron dell'immaccari di Piazza, ed Honofrio con la figlia di Christofare Romano caualier Messincse in. matrimonio fi congiunfe, e ferui di Confultore al Re Maitmo, che poi perfuoi ferniggi ne ottenne il territorio di Nuzzalino nel raso, ch'era di Guglielmo Ra mondo

rmondo Moncada fituato nel cerritorio di Mazzara.

Ne nacquero da coffui Aldo, Luiggi e Ximeoes ch'in multa reputatio. Regidella me appo la Real Corte del Rè Alfonfo dimoraro. Aldonel 1410. fu Capitano Reg. Can della Città di Catania e poscia Senatore, ed Hopospio suo figlio totto il Rè cell. di di Giopanni fu Vicario d'armi del Val Demona, fimilmente fuo figlio Nimenes anno. che fotto l'Imperator Carlo V. mantenne la Città di Catania nella real deuo tione ne confegul perció dalla Imperial Corona moltidoni e particolarmé te un Primilegio d'essentioni di tutte le Gabelle della medesma. Ci ita dato nel 8 520. e Beenardo fuo figlio bebbe l'afficio della. Miraglia di laci, e la Gabella. della decima del mufto di Catagia, e per il cicompro della Città di laci Birdi. da poterdi Salustur Bardi, e Mifro Antopio egli oltremodo s'impiego e Moscada sborzarono il prezzo. Girnlamn, e Gio. Battifta Guerrieri padre, e figlio, e Gio. manni d'Aleftio Cataneft nel 1 c 20. 2 pe confeguirono ol'effetti di quelle Città : successe anche il Beroardo nel tenimento delle Terri di Ruzzullo, il quale fu primi eramête di Guglielmo Raimodo Mocadase por il Rè Martico p feruiggi lo diede ad Honofrio Aleffandrano Vicemiraglia di Catania nel 1297, e per vitimo dal predetto ne pervennero. D. Alessandro Alessandrano, D. Cefare Alessan drano Bat uni dell'Amiccise molt'altri caualicei. l'arme di lei fono vu' Aquila co due ceffe, e fotto alcun'onde marine nel fuo Scudo.

DELLA FAMIGLIA ALFONSO.



la cuitoma in quei tempiera delle buone remunecation iche da'Regi fi faceffero-

CC EN N Ail Doglippe nel fuo Amfiteatro hauer principio la famiglia Alfonfo in Lisbona Citcà di Portogalio, metre eglittatta di Martino Alfonfo, che fiori nel 1 183. della qua le profupponiame haner derinato Rodorico Alfonfo canalice di qualna coffui vennem Sicilia fotto il Re Ferdinando primo col carico di maggior Configliero dell'Infante D. Giodalquale oltre gl'altri doni ottenne onze ca. d'oro ogn'aco,

Hebbe egli va fratello chiamato Pietro Alfonso che ferul di Maggiordoma del Grand'Almirante di Caffiglia-Haucua

Reg. della Ree Can

W.1415

fa 107.

& C4 ! 5.

In fire.de

Conf. fog.

65.6.05.

1416.nel

## TEATRO GENOLOGICO

Haueua paffato con lunge in Sicília Ferdinando Alfonfo causlier dell'abito Rev. del di S. Giacomo della Spada, il quale hebbe dal Rè Alfonfo il carico di Muleo ch' la Cante è quel tanto che not chiamiamo Guardarobba delle cofe pretiofe del Rè, e fit pa 1443 f. rimente nellafua vecchiezza rimunerato di onze 30, di rendita annuali durante 160.

fina vita. Veggiamo Ynes Alfoofola quale fa moglie di Ferdinando Vafquea Mastro Se

40.1

creto del Regno di Sicilia, cennata nel Registro dell'anno 1415, 1416, e nella Vafoues. detta rimembranza 8. fo. 76. Sigeria Dal predetto Ferdinando po nacque Francesco, e da costui Antonio, ch'am-Call glio . biduo furono Regij Cavalieri, come appare nel reftamento del medermo France

feo transuntato in Not. Simon Carnefecchi di Palermo ano. di Settembre 1616 .. In Nat . Però Anionio fi casò nella Città di Trapaoi eo Piolante figlia di Matteo Sigerio; Vito Pa ed hebbe concessa dal Rè Ferdinando il Catolica potesta di potere dificare von Salina ne mare di Trapani nel 1904, per la qual hebbe l'Ifola della Calcara : e fimr. ange milmente va Fano nel Porto della medefma Città co'dritti che fi pagauago a gl' da Nat. Nie Gig altri del Regno fuanche eletto Prefetto tre volte di quella Città, come ne Reg. della Cancell, 1496, 1496, fo. 30 t. 1506, fo. 409 e 1510, 1511, fo. 766.e Giurato 144 37.

nel 1500, come in Caucell, detranno fo.47.

Asmie Hebbe Anton'o da fua moglie Francesco, ed Agostioo. Francesco sicasò co 1508. Trant.in Benuenura Caftighone difcendente de Signoti Caftiglioni di Milano , che gli ge nero Antonio Dottor di legge. Alefito c'hebbe per moglie Biancaffore figlia di Not.Gio. Nicoló Riccioli; e fu P. efecto della medefma Città come nel Reg. della Cancella Barbera 1574. 1574. fo 542. Agostino fu Barone di Calaci, e generò a Nicolò casato con 1597. Laura Ingalbes, e fi mori fenan lafeiar prole m. feolita.

Dal predetto Aleslio ne naeque Olimpia che su moglie di Cesare, di Toscano Riccioli .

di Ferro, figlio di Berardo xiti, che partori Toscono padre di Fra Don Cefare , e Fra Friro. Ingalbes, D. Blafco di Ferro caualieri Gerofol, ed a Fra Vicenzo di Ferro pur caualiero Ge Vento. Sabra. ensolunitano. Il Prenarrato Vicenzo d'Alfepso figlio di Francesco hebbe per moglie Sibbilla Caruino,

figlia di Simon Penio, e fù Giurato della fua patria come nel Reg, della Cancella-Rrg.din. tia 1605. 1606. della Că Da coftoro de oucquero Francesco e Rennenuta Aisonfo, il Francesco fica cellar. 4. 10 con D. Paola Sabea, e Ventimiglia Baronella d'Altauilla , però fi morì fenza fo. 153. hauer lafciato figlicolt, ed ella passò alle seconde nozze con Giouanoi Coruino Ba

ton di Baida, e gli generò D. Biafco Petocipe di Mezzoiufo viuente. Mà la già 1535. detta Beoucouta ficongiunfein matrimonio co D. Berardo di Perro xvi i di quefto Rre. dtl la Cant. nome , Baron di Frume grande che fimori pure fenza figlinoli.

Piori frai caualieri della famiglia Alfoofo Guglielmo Baron dei Graniti , r542.f. ouer di Manciaeacchi che fu armato caualieroper mano dell'Imperator Carlo V. 163. nel 1525. Non taccrò la virtù di Rois Alfonfo, la quale fu così gradita all'Im-Regatel.

perator Carlo V, che nel 13 40, eli diede il fendo dell'Amorofa. la Cane. 1549.f.

Spiega finalmente questa famiglia perarmonel suo Scudo una fascia d'oro in campo Azzurro, con tre Stelle d'oro due difopta, ed vna difotto. 596+



# DELLA FAMIGLIA



A famiplia Ala hebbe principio primieramente in Catania fot to il Re Federico ii. da Guarnnecio Ala Secretario del Re già detto; da coftui ne peruene Federico, ePietro che furono pri mieramente pagi dei Rè Pietro ii, e dopo gentilhuomini della Reina Margarita. Dal Federico ne nacque Guarnuccio che fu Barone de feudi di Canicattini, Rachalucci, li baruni, e la fontana della Mottilla, che dopo la fua morte Agata fua moglie p

eapion didnte fi giudicò Canicattini, che poscia lo doto ad Allegrentia fua figlia. culara con Giouanni Caffelli, e Pretro figlio del grà detto Guarnuccio ti casò in Melina e fu progenitor della nobile famiglia Ala da qual'è flata ricca d'affai ca malieri di pregio, e più d'ogn'altrofiori nel 1584. Fra Giofesso d'Ala canalier Gerofolimitano, l'Ang di coffui fu Galtan d'Ala, che fu Signor de feudi di Spalla. Bigini, Muftrari, e Priolo, cafato con Agata foreila di Thomaso Vefenuo di Siragufa. Fà ella per atme en ala bianca in campo 222urro.

nella videt RêFe derico fe condo. Rre.del la cane. Caftelli. Rrg. della cance. de d. ani. Lib.della cancel di

Malta.

Di Cie.

Sanchez

### 遊戲

## DELLA FAMIGLIA ALBERICI, ED ALVIANI.



CRIVE Ancorano che nel tempo del Rè Pietro fecondo vennero di Ornieto in Sicilia le famiglie Alberici, ed Aluiani, e fi fermarono nella Città d'Agrigento, e quiui i loto pofferi con fplendote villero; però degl' Aluianine fiogirono Andrea, Leonardo, e Girolamo familiari dei Re Federico III. D' Andrea ne nacqueto Giouanni che con De fia ta fua moglie ottene dal Re Martino il feudo di Meluentri, e Luca ache molti grof fi poderiate quali feguirono i loro fuccessori per alcun tempo, però non haue puoco tempo la loro effintione.

## DELLA FAMIGLIA

ALDOBRNDINI .



IOR I fra i nobili della Città di Palermo ne tempi antichi la famiglia Aldobrandini ; tanire i fuoi antichi principii in Italia, e gl'huomini Gie Till. illufti c'haue hauuro , mentre molti famosi historici n'hanno pieno le Lid AL. carte, il primo che di lei in Sicilia venne fu Euflachio Aldohrandini p Pecoli.

la graue inimicitia che contrasse con Giouanni Pepoli potente caualiero nella lo ro Gittà di Bologna; perilche fi diede a i feruiggi del Rè Federico ij, con la rimuneration de quali, e con le ricchezze ch'egli feco pottò chiatiflimo equaliero dinenne.

Questi

4 thunito. Travian Nos. d'A prea nel

1455. Reg. del Senat di Palded an ni

Re. della canc.did. anni. Maura Paccard la subbertea Valgarrae

Arbeczine. Transun so pred. Re. della rāc di d. anno.

Flamin.

Kot fi nel

Teat. di

Europa.

Căcreg.

1406.

377.

Oneffi dunguli casa in Palermo con Giulia figlia di Rinaldo d'Albanito nobile Palermitano, coffut fu Aud d'ug'altto Rinaldo che fu Pretore di Palermo nel 1402. Da coffei eoli dung, o'acquifto Giouanni che s'induffe a feruit il Rè Pietro il e fimilmente a Regi Ludouico je Federico fratelli , perilche ne confegui dal predetto Rènel raya, gl'introiti della pescaria di Paletmo.

A coftui focceffe il figlipuloche per effer poftumo fi chiamo come il padre Gionanni se fegui celle fue attionii vestigi pateroi, ereste con l'visicio di Senatore la (na patria pel case, infieme con Antonio la Matina, Henrico Vaccarelli, Ni colo di Rubberro, Antonio Valguarnera, e Nicolo Sunguinoo, el Pretore, di quell'anno fu Olivio Sorule che là anche nel 1457, fimilmente i funi politeti furooo impiegan in moltihonorati canchi per il Regno, e fempre nobiloi ente vif

seto. Fit congiuntacoo questa famiglia, lafamiglia Alborgino che vincha all hora in Palermo forto Carlo Alborgino, coffui s'hapeua cafaro con Liniella figlia. d'Euftachio Aldobrandini perfauor del quale hacea haunto dal Re Federico ij. la Caffellania di Caltagirone, peroude ando ad habitar in quella Getà , ed ini generò Federico e Roggiero. Dal Federico fudetto ne nacque Roggiero il Sangu'gno'

che compro da Cofmerio di Marino il feudo di Buxalca nel territono di Len tina nel 1410, e fir anche genitor di Carlo, Federico, e Giacomo che fiorirono po bilmente nella loro patria



# DELLA FAMIGLIA

ALESSANDRO.

ANNOVERATA la famiglia Alessaodro nelle famiglie nobili di Segio di Nido della Città di Napoli, edini da Fio renza paísó oue aneora pobile je riccaviue .

Il primo che di lei venne in Sicilia, fu Guglielmo Alessan dri ouer d'Aleffandro nel felice respimeom del Rè Alfonfo. ed otteoor da quello il feudo chiamato della Giarretta, cgli fece per quefto habitatione nella Città di Catania, e fù aferit

to infieme nella maftra nobile di quella. A coffus feguil figlio Giouanni ch'effendo ffati i fuoi feruigi dal Rè Ferdinadoil Catol graditi ne colegul da quello gl'introiti del Cargator porto, e pote di Caranta net 1 496, che l'hebbe poscia confirmati il figlio Guglielmo si posteri del quate se pre nobilmente, e riechicosi in quella Citrà come in altre del Regno hanno vinoto. Faceua ella per at me un caual bucefalo corren te.



# DELLA FAMIGLIA

ALIFI, ALIFIA, O GALIFI!





L progenitor della nobife, edantica famiglia Allfia, ouer Galifi in Sicilia fecondo habbiamo ritronato in Giacomo Bo fadro fupplitore dell'heftorie di Goffrido Monaco de'Principi Normanni,fü Baldonino Alifi canalier greeo ! Coffui hauen' JuoScoli don diffaceato dell' voi dienza dell' Imperator Paleologo percagion d'alcuoi accidenti fene passo a i ferningi del Rè Rog. grero di Sicilia, ch'era di quello capital nemico, e sotto la fua militar disciplina (chici progreffi vi feces M1 defiofod) continuarli prefe per fua habitatione la Città di Metina, ed ini nobilmente la fua famiglia fondo.

Ne hacquero da coffui Benerio, Rubberto, e Guglielmo, i quali anche con fple dore fotto i Reggi Guglielmo primo e fecondo villero; vno di coftoro che fu il Guolielmoff caso in Patermo e quius diede one ine alla fua famiolia e gl'altri duo fratelli feguirono la loro posterità in Messitia. Testifica ciò voa concessio o fatta dal Re Gunlielmo primo a Rubberto Arcinefeoundi Melline d'una cafa fituata in quella Città, ch'era flata primigramente della Conteffa loietta Zia del medel moRe, enell'inftrumento datonel 1159, fi leggono i confini di quellai quali dico Giof. Bu no a canto la cafa di Rubbèrto "Abija, V) en il medefino corroborato con la deferi figli mila tione d'vua tabella fiffa nella. Chiefa della Città predetta. di Meffina.

Il-Benerio Alifi timpendoli, impiesato a l'eruigni dell'imperator Henrico vi ne Mellina alcanzò in ricompensal' vificio di Baglio i o fendo della Gittà di Messina', il quale vilicio è affai principale in Mellina, ed ha giuriditione fopra le riprefaglie, e tiene Cubone. la fue Corie che la chiamano Meridiano, el hebbe con ampio Prinilegio dato nel 1 loc. e 1 ve di il quale fu tranfantato regnando Alfonfo il Magganimo, e Giudico ... di Meffina Antonio Carbone, e Marco Pirrone nell'anno 1418. 475, di Nonem- Mon bre ad inflance di Rainerio d'Alifi fiello d'Andres per gl'atti-di Notar Giovanni Ardi di Marco con l'approvatione di fei Not, i quali furono Giovanni dell'Agata, Cle & mente di Mangiore Bartolomou d'Arcongo, Luigi Calalama, Tuccto Rollello, ed Balled Antonio Bafilico.

Baco lib.

Dal Benerio , o Rainerio ( come vogtiono, ) ne nacque fra gl'altri Andrea e'hebbe conrmato il medelma vilicio dell'imperator Federico i, ed il figlio laco-Filippo petro, finilmente dai Re Pietro j, Queffi anche genero ad Andrea che fu ge Cira nel la w.del. rilhuomo di Cammera del Rè Pietro i, e Balulo del Rè Ludouico, la cuifmadre. fu della nobile famiglia Frangipane Romana, . . . . . Hap.Fe

Ne nacque da questo vn'altro Jacopetto che pee ticompensa de suoi seruiger der.ts. hebbe dal Rè Federico iii. nel 1 264 confirmato il propno vificio e fimilmente. il figlio Andrea dal Rè Alfonso con aggingerci dodeci Alabardieri per custo-Nel pri-

unleg. del dia della fua perfona.

Nicolò altro figlio di Benerio rinfel eccellente giuriffa, e fu vuo de Configliera Re Mar tiatter, del Rè Rubberto di Napoli infleme con Estrolomeo di Capua d'onde appenne d'altri. che ne fu poscia rimunerato coll'esticio di Gran Cancelliero del Regno, e con alcupe Terre in Terra di Bari la cui posterità sin adesso in Bari vine.

Generò questo Nicolo, Andrea, Francesco, però il Francesco assumendoss

Mellibr. l'abito clericale per le fue filterali viriti, e santilà di vita fu primieramente da Papa Vrbano VI. promoffonella dignità di Chierico di Cammera, e d'indi/fecodellaRe.

Can del

do D. Ferranie la Marra Inell'anno 1 380, della purpura Cardinalitia veftito , nel? la quale con lode morilanns 4. Il predetto Nicolò Alifia Cancelliero del Regno de Napoli fu colui, il quale e.v.Ind. 1365. chetò la continua guerra che viucua fra i Regi di Sicilia de Napoli ne reggimenri del Re Federico i erzo, e della Reina Giouanne, e casó il predetto Re Fede-1366.f. tico con Antonia Ducheffa d'Adria parente della medefina Reina nel 1274- 2

62 : 17. di Gennaro.

App. per Hebbe concello anticamente questa famiglia Alifia la Zecca di Messina, el viglattidel ficto di Secreto della medelina Città pel 1506. Senat. di

Fiori anche di lei Guifcardo Alifta, ouer Galifi nell'Idioma Siciliano, coffui fu fi Mellina gliodi Barrolomeo figlio d'Andrea già detto, e ville con l'abito di Satt Giacomo

1513. della Spada. Car.Re.

Nacque da costui Bartolomeo che concorse come il padre nella dignità de Se-1531.f. natori nobili della fua patria, efti eletto anche Capitano d'yna Gafea di Sicilia, 363 . . e pnoco pol comando la fquadra enn carsco di Generale, e fotio l'Imperator Car Rifignano lo V. fi troub og battimento di Africa, e viffe col medefino abiro di S. Giacomo.

Da coffurne naestue Giacomo Maria che fi casò nella Città di Palermo co Lau Neglati ra Rifignano, e Bologna, che 'ne nacquero, Bartolomeo, e Scipione, però egli can-

della C. fegul come fuoi pagenti il predesto abito della Spada di S. Giacomo. del Sena. Dal Bartolomeo ne nacquero Carlo , Baldaffato, Scipione , e Fracesco vinete. di Melli.

Il Francesco hebite per moglie D. Anna Ventimiglia, e Bologna Baronesta de 1539 -Ranciditi, o Ragaludi, ene fono nati D. Carlo, D. Bartolomeo, D. Antonio, e Don Baldaffero viscoti.

Ventimil-Finalmonte dal detto Bartolomeo caustiero di S. Giacomone nacquero Gui? gha. fcardo, e Brademante.

Dal Guifcardo ne pacquero Ferdinando, Ottauio, Oratio, Bartolomeo, Claudia ed Olimnia.

Proto/ Bullimo ... Dal Ferdinando ne nacquero Bartolomeo, Guifcardo edalere figlie femine, e dal predetto Barrolomeo se D. Anna Maria Ventimiglia ne nacque D. Franceica moglie di Andrea lo Proto, genirori di D. Anna Maria monise di Giouanni di

Reg.din. Ballamo figlio di Carlo, uell, del : Fra i Baglindt quella cafa ritroniamo a Giofeffo Alifia che procreò a Gio, Gaf-

laRe care, pare padre d'vn alijo Gioseffor 40 1919 .6. .. DaScipique fratello del predetto primo Giofesso nenacquero Gio. Giosesso, ed

altre 4 . . . .

altre tre figlie femine, e dal Gio. Giosesso Scipone vinente, i quali sempre sono ffati promoffi ne primi carichi, ed vffici della loro patria.

Fà ella perarme va Elefante nero incapo d'oro che guarda i raggi della Luna.

356

# ELLA FAMIGLIA

M



NNOVERA Flaminio Rolli nel fuo Teatro d'Europa. e d'Italia la famiglia Alimena fra le più amiche, e nobili delle Città di Cofenza, e Mont'alro delle Propincie Naco litane e vuole ch'ella da Greci derinaffe, e'i progenitor pri mieramente di lei in Cofenzaf dice egli Jehe folle flato vo cee to Euflachio caualier Greeo figlio d'Alimena Balia dell' Imperator Basilio secondo siglio di Romano, col quale ella non puoco prevalie , eft cagió ch Euftachio vegificio Italia con carico d'iffarco de le prederte Pronincie mà coftui prendendo per fianza la Cirrà di Cofenza ca-

po della Calabria citra edificò ini vicino vna Terra che dal materno nome la chiamò Alimena, e la diede con imperial licenza a Filippo fuo figlio dono il ri torno ch'ei foco in Grecia, i facceffori del quale poi prefero per cognome il no me della loro Terra, cioè dell'Alimena. Quella Terra fu ruinava nella guerra che secero i Normanni contra i Saraceni, fopra la

Cron. di e v'edificarono fopra il Cafale di Altalia Gio. Corrado ed Altiliodel Alime nafratelli, mentre squeenauano la fuderta Provincia fotto il Re Guglielmo il Cufenza Buono. Pero Gio Corrado, el figlio Gio. Filippo fignoreggiarono per alcun tempo Montalto, d'onde augenne che vivofiaffe la famiglia dell'Alimena che fin hora wine pobilmente.

Questo Gio. Filippo fu prograntor di chiariffimi gentilhuomini che con fupremi carichi viffero ne R coni di Napoli percioche Francesco dell' dlimena so vno de gentilhuomini della real Cammera del Re Carlod Angio. Gio. Andrea fimil mente fu Macileo di Saladel Re. Rubberto, Gio. Battifia gouerno forto la Reina Giouannala Provincia di Terta d'Otranto. Da coffui ne peruenne quel Simone affettuofo amico di S.Frangesco di Paola, al qual afferifcono il Santo hauer scritto molte amorenoli lettere. Dalquale fi dice hauerne deriuato Horatio dell' Alimena che fà il primo che d'indi passo in Sicilia e fu genitor d'Antonio viuente, hoggi Marchefe dell'Alimena.



FILTO

Manfor. Contul . 469

# TEATRO GENOLIOGICO DELLA FAMIGLI

ALTARIPA:

Corr. Pa panege Bigedelle fame, no bili Laza bards.

di.



E i primi anni del reggimento del Rè Alfonfo senne da Pia cenza in Sicilia la famiglia Altaripa, vogliono per cagion della grave contela c'hebbe con la famiglia. Scribani percipche Alderico Altaripa a fauor de Nicellia vecife Liujo Scribani. Onde bandito della patria fene paiso in Sicilia, ed habitò la Città di Marfala, que ficaso con Alberta Capranzano. e fu ini progenitor d'affai virtuofi gentifinomini de quali voono che ne der uelle fulleguentimente D. Pietro Altaripa Baron de'fendi di

Riefi, e di Ce volla le suc arme sono tre monti verdi, e sotto onde marine.

## DELLA EAMIGLIA ALTAVILLA.

Reg. del la Zessa di Napo. L.B. . .

IORI con chiarcaza nei templ de Regi Angioini, ed Arges neti in Sicilialafamiglia Altauilla; ne può far giuditio colui c'hanra letto i libri, e riuoltato i Regiftri, percioche Rubber. to d'Altauillath Configliero del Re Carlo d'Anglo, che vede do il reggimento andarfempre alla peggio lafciò il fuo ufficio. e fi rifiro nellafaa patria Bizzini, ma per le fue virtu litterale fir egli non puoco ftimato dal Re Pietro fecondo, ede annoue esto net feruigio militare del Rè Ludsuicofra i Baroni della predetta Città di Bizziol, Bartolomeo d'Altavilla liglio di coffui fil filmero vao de famoli teggifi

del fuo tembo, e fiori col caricò di Giudice della G.C. nel regettiebto del Rè Federico terzo da chi anche ottenne neli 375, le Baronie di Canicattini , Racu lacif delli Baroni, Fratemortilla, ed altre, le qualtpoi fin a certo tempo per ca ut nella descritti. di d feu-

gion di matrimoniali congiuntioni in altre famiglie furono traiferite; a cofini feguirone Corrado Hebrico, e Guiberto, che feruito ou rono al Re Alfonfo, elasciarono infieme ricchi

it .... . . . . . . . . e nobili iloro fetceffori: På ella pet ed dusc h outpites ... atme volarbore Ciprello tra

"I bontanoli orango fenerale de tenuro den care i lea en es " un a. chethal and other adirect suspendents and a femous d'Antonio vincente, a



# I BIRIO

# DELLA FAMIGLI

## ALZANELLO:



sucto in perentela con la famiglia Altauilla; fu enli Scalco del Re Pietro il fotto il quale viffe con molte ricchezze, Luca suo figlio ferui come paggioal Re Federico iij.e poi di Corte giano al Re Martino; Ma per hanerli cafaro con la forella di Vbertino Imperatore fece la fua habitatione nella Citta di Pa lermo, ed mitu afcritto fra i nobili di quella ; genero egli a Thomaso, il quale da suo Zio Vbertino nel 1 390, hebbe donatione di molti be ni, ed anche dal medesmo Re Martino va grosso tenimento di Terri nel terri iorio della Citrà di Girgenti chiamato di Calatifaldini, e Racalmuni.

ILIPPO Alzanello gentilhuomo di vieruofe qualità fu co

Queflogià detto tenimento di Terri, o Feudo chiamato anche Calatafudemi: entt. did. Pietra e Ragalmari furono dei Signori Chiaramontani, e per la loro rubbellione il Re Martinolo concesse prima a Guglielmo Raimondo Moncada, e poi nel 1397. a Thomaso Alzanello, il quale haucodo hanuto concesso il feudo di Ci- ie. falarenunciò il predetto feudo in poter del medefino Rè, e fi tratenne Cefalà, e Moncida: il Rè concelle desto feudo a Giacomo d'Arizzi nel 1401, il quale anche lo vendè al predetto d'Alzanello, che gli fuccelle suopepote N. Orioles, ed acostui Mã Orioles. fredo suo figlio, che lo eocesse a Pierro Marret, che pure lo vende a Roggiero di Salamone, mà posse lo ricasto col feudo des Comitini. l'arme diquesta famiglia furono una rota che moftra di girare.



## **DELLA FAMIGLIA** ALE MANNO.



AIMONDO d'Alemanna, ouer d'Alemagna caualier Cara D. Gro. de lanovenne in Sicilia col Re Pietro d'Aragona , e per i fuoi Sanchez seruiggi hebbe dal Re Giacomo dopo la morte di Alaimo nellav.di Leontino la Terra di Buccherio, Da coffui ne nacque Fe. d.RePie. derico, Guerao, ed Aluaro, ch'appresso i Regi Federico ij. tro, e Re e Pietroij, in molto pregio viffero. Dal Guerao ne naeque Martino Raimondo che col figlio Guerao s'aderi coi Signori Moncadi , e portaropola Reina Mariain Catalogna, per maritarlacon Martino Duca di Mo Benedet-

l'albo col quale estornò folamente Guerao che fu il progenitor della fua famiglia to Falco Alemanna in Sicilia. Federico, ed Aluaro altri figli di Raimondo passarono ne'Regni di Napoli degl'An

con la Reina Violante che fu moglie del Rè Rubberto, ed iui fondaronoanche guim. le loro famiglie nobilmente, già l'accenna Flaminio Rossi nel suo Teatro, e d'in di della medelma guila, e fotto feliciprogreffi in Milano, in Bologna, in Fioreza, ed in

nella def.

Chicama

nell Apol.

48

ed in altre Città d'Italia, però fra gl'Alemanni Siciliani fioritono fotto il Re Al-Car. del. fo 150 Pandolfo, Luigi Giorgio, ed Henrico che fu canaliero di S. Gio. nel

la Ref di 1434 e Vicenzo nepote di Luigis'i nueffi del feudo di Pirago nel 1503. Dal Pandolfo ne nacquero Luigi, ed Hettore che prefe anche l'abito Geto Malsa.

folimitano nel 1435, e da Luigi , Guerao detto corruttamente Gueas che fi vefti Redella auche cavaliero nel 1441, e da Giorgio Raimondochefù padre di Brunoro anca di des che caualier Gerofolimitanonel 1458.

Hebbe questo Raimondo altriduo figliuoli , cioè Hettore, e Corrado. to annof.

512. Dal Corrado ne feguì Antonio che militando a fauor del fuo Re Ferdinando il Catolico, in ricompensa n'ottenne il feudo delle Saline della Paparotta col suo Binarionel 1502.

Dal Giorgio anche ne nacque Padolfo che fu padre di Gregorio che genero Do menico canal. Hofpitalario nel 1471 e Fetrante, e dal ptedetto Corrado fratello di Hetrore ne nacquero Palamide anche cauallero nel 1468 e Gio, fimilmente nel rasz, e molt'aite nobilifiimi caualieri questa famigh a in Sicilia partori. Fà ella perarme vu Leopardo cofio corrente in campo d'argento.

# 111

# DELLA FAMIGLIA

ALQISIO.

I scotge non puoco antica, e nobile la famiglia Aloisso nella Città di Meifina; Federico d'Aloifio per la fuanobiltà , e potenza hebbeil luogho fra glalini Rettori della Cittafudetta di portar la briglia. nell'entrata trionfante che fece il Re Pietro nel 1282, e fuo figlio Gio. de Giel. viffe affai caro al Rè Federico ij. dal qual'egli per rimuneratione de i fuoi ferniggi Briffelo n'alcanzo onze 50 di redita ogn'ano topra le gabelle di Mellina, ed altro tato ne co

nellafua fegui il figlio Federico dal Re Pietro fecondo fopra la gabella delli panni, e'l framell' ill. tello Giacomo anche del medelmo Rè altre onzo 50. da reputta fopra gl'i ntroiti Redella delle marine di Girgenti, e poco poi altre onze e 50. di rendita dal Re Federico cancel.di vetan foota gl'introtti dell' Vnineristà della già detta Città di Messina, e della Cit d. anni. 12 di Leocata in feudo, da coffoto affal gentilhuo mini di grido ne peruennero. fra i quali i Baroni della baronia di Mangalanti derivati da Federico d'Aloifio figliozzo del Re Federico fecondo che fu Signor di Mirto, Crapifufo, Belmonte. Mirriei, Fazana, Crapiiulo, e Fraganoni, e di coftoto ne fiora Paolo d'Aloifio. che s'inuefti della baronia nel 1530 e i funi poffeti nobilmente viflero. Fà ella p atme i Pali d'Aragonaabbracciati d'un Leon d'otoche flàtetto coi bracci appt-

## DELLA FAMIGLIA

A'L V:

Carr.ps. predesso. He della ch. d 4. anne.

ti.

ASPARE d'Alà, ouer Alò fu il primo che venne da Lumbardia, in Sicilia fotto il Re Pietro i, dal quale honorati carichi militari ottenne; da coftui peruenne Matteo gentilhuomo del Palagio Regio del Re Matino, che cori per i ferniggi de'fuoi predecessori come di fe medesmo confegui dal predetto. Rè nel 1401 tutti i beni feudali, ed Allodiali ch'erato di Filippo Galipo rubbella, che possederono i suoi posteri fin a i tempi del Guipo; Rè Ferdiando il Catolico.



# DELLA FAMIGLIA

AMIDEL OVER AMODEO





VE volie haue paliato d'italia in Saith la nobile famiglia Ami. Pusha dei dott nella colta lingua Amodevaja prima volta veno fe colta partire dei detta nella colta lingua Amodeva della guerra Guella, Gio Tille Gibellina el 12 an. el regimento dell'ingerares Fede ils nulla cico, forto la guida di Corrado Amidei, haucado primadi gene de morato tra mini in Milano col fraello d'amoto che in il finello.

Iníció cutaro con Vriella abbate, ed egli rádolo dell'impe Galely, erator Federica venucia Sicilia, e finantirio in Melinacon Linia Popide on Folip, ribile donzella. Serice il predetto la cegion del fino pultaggio della feguenta guifa.

Biondelmonte Baoudelmonte nobile Fiorentino nel 1218, hueca pro. Imp. Fe-

"Brondelmonte Bondelmonte nobile Fiorentino nel 1118, hatea pro. lup fermello nore per moglie Anjoichts Amidic figila di Gionanni nobile Cit dav.; tadino e Confolte, niè palleggiando u ad per la Città a cavallo fit chiama Gis-Fil to è Lamina. Donati donas vedous ricchifimas, egi diffe, boble gionane. Lad. to in irallegro della notas fipoli de he in prefo, beache ella son fit degat. Gio-Tre della rato bila , e mi dolgo Chaucandoi quella mia figlioch per te ferbrata agazare.

ne refto non puoco dolente.

@usto il causliero vidde la fanciallach'era venntagià cō la madre paredogli che-pared
di rara bellezzafoffe, e conofecto ne la nobilia, ne la dote di lei spreggaradamerica.

G to della

la conofecto de la della

G0031-

reo del la fede ch'all'altra foofa hauea data, sutto accefo d'amore, affai farei io ingrato rispose se bauendola voi guardata per me i situtalle io cosa si bella, e facendo alle parole feguire gl'efferii incommenti ne fece le nozze, e la foosò. No puoco gl' Amidei fi rifentirono di questa ingiu: ia, e pieni di fonerchio sdegno ro fto con gl'Vberti, e con altri loro parenti contraffero, e tiattarono della vendet ra , la quale fù fra puochi gioroleffeguira con la morre di Buondelmonte, che meotre ne viene d'oltre l'Arno il didi Pasqua sopra vu canal bianco sicuro su da molti congiurari a piè del Ponte vecchio tagliato a pezzi. Ho ra percioche queste erano le principali l'amiglie di Fiorcuza sene dinise ad vu tratto tutta la nobilità seguendone vna parte i Buondelmonri, vn'altra gl'Amidei, e gl'Uberti, e furono e questi, e quelli da molt'altre famiglie populari in questa guerra feguate; la quate guerra dentro la Città fteffa di Fiorenza durd inoli'anni, combationdofi i Palagi, ele Torri del continuo con molto fangue l'un l'altro. finche in capo forfe trentatre anni gl'Vberti con l'altre famiglie che roglie do la parte dell'Imperatore furono chiamati Gibellini, ed i Buondelmouri. e suoi seguaci Guelfi, e per questeroume molti dell'yna, e l'altra parte sug gendo fene venueso in Sicilia, frai quali'il predetto Corrado Amideo che come habbiam deito fi caso in Mestina, e genero Raimondo che fi caso in Randazzo con la figlia di Pictro Damiano Spadafora, e ne nacquero Nicolò Baron di Malerra, coffui casò fua figlia Margarita con Benedetto d'An tiochia col feudo di Malestain dote, c Francesco Amodeo ch'è chiamato nel feruiggio militat del Re Ludouico nel aumero de Baroni di Randazzo, e per efferegli perito nelle leggi fu molte volte promofio nell'efficio di Giudice della R.G.C. Giouanni, ed Autonio,

Manu feritto di Antonio Stilcone di Mant

Il Gionanni hebbe dal Re Mamfredola Castellania di Trapani; ed mi pre fe per moglie Ifabella de Milite, e n'acquiftò Nicolò, Raimondo, e Palmerio che villero in molto pregio appo il Re Federico fecondo. Dal Raimondo ne nacque Franceico, e dal Palmerio Nicolo, ed Henrico, Il Buonfiglio nella fuaantica Mellina raggionando degl'Arcinefconi di quella Città nel numero Erice. di quelli fotto Iacopo Porco, chefu nel 1410, vi mette Andrea d'Aorodei Ar cinescono . e Cardinale , e non hó pointo cauare fiobora di quali Amodei fof De Milite se egil. Il Nicolo hebbe dal Rè Federico terzo del 1371. la Baronia di Pietra.

longa nell'Ifola di Malta.

Reg.del Da coflui ne nacque to Henrico fecondo, Francesco, e Palmerio. Henrila canc. co generò a Francesco che fuccesse nelle Baronie della Tonnara del Palaggio di desti di Trapani, e del feudo chiamato di Monterollo, e della Salina nel 1465.

anni. Dal primo Francesco ne nacque Giuliano, edal Palmerio Henrico ili. c. Reg. del Giouanni ne peruennero.

Sraa. di Trap, 4

Il predetro Henrico terzo hebbeiltitolodi regio caualiero, e gouerno la fua parria con carico di giuffitiero, ouer Capitano nel 146r, e fu preferito d. anni. nell'vilicio di Secreto d'effa Città di Trapani a Pietro Gatofalo nobile concorrente nel 1458 essendo all'hora Baglijo , il quale viticio è hoggi chiamato Pre fetto , ed e di molta diguità nel ciu le gouerno , che l'anno adieiro 1457, n'eraegiistato promosso. .

Dal predetto Heurico ne nacquero Palmerio, e Giuliano, auche regia canali eri. Il Giuliano confegui dal Re Gionanni l'officio di Scereto della maniera che l'hanea suo padre Henrico, el'essicio d'Ancoragio del porto, e marine di Trapani nel 1458, ed addicandosi al serniggio reale seini molti aoni al fuo Re, edalla parria con l'ufficit di Baglio, ouer Prefetto, di Capitano c Giurato.

Segui a loi il tratello Palmerio e hebbe confirmati imedelmi vilici di Secreto.

e dell'Ancuragio nel 1478, e più volte di Capitano, Prefetto, e di Giurato dellamedefma Città, ed in molt'altri honorau carichi norl. Dal Giulia oo oe nacque Heorico che generó a Gio. Vito padre di Brandano,

e Fracesco padre di Gio. Maria viuete . Giurato della sua Città di Trapani essendo flato per adietro on o puoche volte Capitaco, e Prefetto della flella Città.

Il Brandano generò ad Ottaujo che fu anche padre di D. Brandano, D. Fraccico Sacerdoti, e Don. Pietro,

Dal predetto Gio, Matia, e D. Celia Mungiardica ce funo cati i viucoti D. Fran Mangar-

cefcu,o D.Ottanio canalieri di virtuofe qualità, eneco non puoco fpleodore nella dinu loro patria fiorifcono. /1-Noo tacirò io ciòla nobile famiglia Mongiardina il progenitor della quale Di Gloi

fu Luigi georiihuomo del Re Federico iii, dal quale egi hebbe il carico di Capi de Santan della militia di Frapani, oue cafandofi coola figlia di Corrado di Florio ge chez milnerò a Giouanni che fii Giurato della fua patria oci 1415, infieme con Saluator la vit. di Sieri, Glougoni di Simoce, e Pietto Florio. Da coffui ce nacquero Luigi. e det. B. Mazziotta, Dal Loigi anche Giouanni, e Mazziotta pure Giorato nel 1495, dal Mazziorta ne oacque Francesco che segui oel medesimo visicio nel s 545-e da co flui ne peruenneto Don Francesco Giurato losieme con Ottaulo Amodeo, Florio-Gio. Aotobio Fificaro e Gaspare Riccioli e multialtri canalieri, no osimeoo simon (piega per arme la onbile famiglia Amideo di Trapani vo Leon rampa ote la me. Fifeito rà d'iosù rollo in campo d'argeoto la metà di giù d'argento to campo rollo.

# DELLA FAMIGLIA

AMIDEL, ED HVOMODEL





'HAVE già accennato nella retroferitta famiglia Amodeo il primu paffaggio, e la cagioce perch'ella veoce la prima volta in Sicilia in quelta presente descrittione si dirà aoche il secondo , perciò che Puccio, oner Giacopuccio Amidei sdegnato delle tante rouine che al fpello vedena ne'fuoi Cittadioi, e patria fua Fioreoza efsendo superiorii Guelfi a'Gibellini, per la protettione che di loro bauca prefo Catlo d' da gió Re, di Nap firitito col figlio Laodo, ouer Orlado da Fioreza in Sicos, ne fiado

### TEATRO GENOLOGICO

52 juificuri nel tepo del Re Pie tro j.nel 1283, fene venero in Sicilia e fi fermatono in Paler oue punco poi Pacrio fi mori, e Lado prefe p moglie la ligha di Roggiero di Mastr'Angilose n'acquistò Puccio, che nel 1220 si casò cò la figlia di Pirotta di Cal Corr. Da. tagirone figlio di Gattiero, uno de principali baroni i e de quattro congiurati che nella gu. di Guela internennero nel Vespro Siciliano, con a dote di sua gran parte della baronia di e Gibri. Vallelonga rhe pofcia il reftoegli fe lo rompro, D'ambedui roftorone nacquero Lando, Luca, e Giouanni. Il Lando fuccessenella baronia, e ficasocon Leo-Intnora di Cefareo, che ne nacquero Puccio, Parifi, e Giouanni, il Puccio fegul nella baronia, e fil ftimato per vuo de primi canalieri del fuo tempo, percioche qua Cefitto do giunfeil Re Martinoa Trapani, ferifica molti Baroni del Regno, fra i quall Peraka. Argona , fi legge a Nicotò Peralia, ed a sua madre Leonora d'Aragona all'hora moglica Ventina. i legge a Nicotò Peralia, ed a Guglielmo, e Francesco Ventimiglia, a Ludoni gis, histiper co di Mont'aperio, Matteo del Carretto, Gerardo d'Angulatia quer Angle-

fola, Autonio di Giovanni, Mamfredo dell'Abita, Andrea di Monetto, An-Alekou tonio di Bonito, Federico di Federico, andrea la Rofa, e Puccio d'Amodeo. Governon, Da coffui ne nacque Alefijo, e d'Alefijo Paccio it, che generò D. Autonio

padre di D Hettore vitimo Barone di Vallelonga, D. Franceico, e D. Girolamo fratelli di D. Antonio, e del D. Francesco ne nacque D. Alestio.

Monetro. Mà feguitandoa Parisi figlio is, del secondo Lando regio canaliero, percio-Banito. Federico. che egli il rasò ron D. Caterina Ventimiglia con la dote della buonia del Falconieri, ed hebbe del padre per decoro del matrimonio il territorio di Capace r'ha-Venumi uea haunto coi fratelli infiente da Fiore di Crfareo loro Zia tel 1411, con la quale olia. generò rgli Gio. Francesco Baron di Talconieri, Giouanni, Antonio, e Fia Tho Nosles. mafo caualier Gerofolimitanq nel 1464. ed Aloifio , pred della feronda moelie. Balagas.

rhiamata Giouanna di Noales n'acquifto Gio. Francesco in

Dal Gio. Francefro primo Baron del Falconieri ne nacque Vitginia che fil moglie di Giliberto di Bojogna Baron, della Sambuca che fuccesse ne paterni brni. Da Gjo. Francescoff, ne nacque Parisi, e da costul Mariano, c Luca. Dal Ma. rano ne peruennero D. Thomaio, e D. Vicenzo, e dal Luca, Parifi viuente Regio

lunghotenente del Thesorieto generale. Il Gio. figlio ferondo del Pariti menacata- Giouanni Vescotto di Mazzara, An

ionio celebiato dal Fazello, e D. Francesco che militatono in seruigio dell'Impe

eatight.

Madle

tator Carlo V. eft Capitano d'ypa Galea di Sicilia. Reg. del Fiori que fla nob. fam igliar o molti honorati cfrichi in Sicilia; percioche il Puc-Sin. diP. cio ferondo figlio di Lando fil Senator di Palermonel 1320, insieme con Ande d.ano. drea di Faltiglia, Mattro di Maida, Pietro Roomiludi, Perrone Bancheri, e Gia romo Ranzano, e Senator di Maidafà il primo Pretore di Paletmo che cominciò in detto anno, e Franceiro Huomodei nel 1381. fu Pretore, coffuifa figlio fecon

dodel ferondo Puccio. Ed in santità fiori anche la Brasa Elifabetta Huomodet Reomila. che fà infignità di Dio cou moiti miracoli dichiarati nel fuo epitafio. Bauchert

Lando Amideifiglio di Puccio fu quello che lasciò il proprio cognome Ami Rangano. dei, e tolfe Huomodei per fopit la rimembranza della peftilente guerra di Guelfi e Gibeilingcagionata da Buondelmonte, ed Amideis alieno egli dunque daquefiz intere fi, attrie all'effercitis fpirituali, ed al disino feruiggio, tenunciando l'an tico cospone fifege chiamat Fluomodei, e così feguirono tutti i fuoi posteri, benehe alcuni percapriccio s'hanno meso anche Amodeo , perilche non puoca confusione haue recato al mio tranagliato intelletto nel voler frparare quella con la famiglia Amodeo di Trapani. Spiega ella finalmente per arme va Srudo partito , vna merà bianca, el'altra metà nera nella parte bianca, vn'ala nera, e nella a parte ocra y n'alabianca attaccate infieme. DELLA

## LIBROLT DELLA FAMIGLIA

A M A T O

Con alcun'altre di passo venute di Spagna in Sicilia:



Zur. nc. fuei an

De Hoil: De Ceftel

glicimo (qo figlio celebrato fra il numero de Baroni del ferniggio milita re del Rè Torolta

HIARAMENTE per le Cronjche Hispane il feorge d'hauer guso.
passato da Catalogna in Sicilia la nobile famiglia. Amato col Rocco ; Re Pierso d'Aragonanel 1282, ecco Raimondo Montaner fort, nelle fannglie di Catalogna; ouer caualieri di nobili famiglie De Melachiamate per lui ( Cafas folares ) che ne racconta gli segué mui-

Arnao d'Eril figlio del Conte de Pallas Ponz de Ribelas, Gul De Ours len del Casteinou, (costui liebbe del Rè Pietro la Castellania di Castrogiousni) salo-Calceran de Pinot, V go Mataplana, Pedro de Berga, Pedro de Anglefola la cui Sullyr. famiglia fiori affai chiara in Sicilia. Beringuer de Anglefola, Pedro de lofas, Ra Di Termi mon de Montegudo, Pedro de Roccafort, Ramon Durfort, Pedro de Mala- no. nay, Ramondo de Aleman, Guillen de Ceruellon, Pedro de Queralta, it cui Ciner. valor moi to ben conobero i Siciliani e fu Signor di Biuona, Guillen de Anglefo Onorres, la, Arnao de Suilar, fi casó in Caltrogiouanni, ene nacque Beringario de Suilar Monier. che possedè molte baronie, lofre de Rocabert, Oliver de Termens, over di Ter- gun. mini in lingua Aragonela, coffnificil progenitor della nobile famiglia di Termine, di Sicilia come ai fuo lnoglio fi vede. Ramondo de Caner, Gispert se Pe- DeSantidio Barberache piantaro no anche lafamiglia Barbera nobilmente in Sicilia, Ber- cen. nardo Oliveres, Bernardo Montesquin, Guillen y Arnao de Claramonte, Guil De Sabter Ien de Sanuicent, Guillen de San Martino, Ramodo de Belloc, Bernardo de Balloc Centellas, la enifamiglia paísò anche di nuono sotto il Re Marrino, e fignoreg- Centellas gio Collefano, edaltre Terre, e viffe con molto felendore, Guillen de Pala- Paleflos. flos, Beringuer de Sant'Eugenia, Bernatdo Amato de Cardona progenitor del Bestita la presente famiglia. Galceran de Anglesola, Pedro de Brul, Pedro de Sancie De Brul, mente, Guillen de Bellera, Aleman de Toralla, che pure habitò in Cathrogio. De sacte uanni, ed hebbe del Rè Federico fecondo molti feudi a quali gli fuccelle Gu

Ludo.

FotoG. Ludquico, Ramon di Tolofa fimilmente in Astigento, Rossier de Befota, Guil B: forar leo de Ports Dalmao de Ribas , Ramon Dezcalas, Pedro de Bosco; Mayortra Post. domo della Reina Coftanza, ceppo della chiarifs, famig. Bofco. Pedro de Fonolle t, De Rib:s De Salar Pedro de Puguerde , Pedro Arnao de Bostonaz, Ramon de Villauoua, laime Bafco. de Peraragliata coftui fondò la fun famiglian ffai ricca, e chiara nella Città di Ter Sanalle to medi Sacca. Beringuer , e Giliberto de Craillasche furono batoni di Franco Paggerde De Bono fonte, e d'aliri Caftelli. Guerao Dofco, Eficuan Nuñez, Iaime Dublitas, Cal maz. cetan de Villafrança c'hebbe io Narota baronia di Burfredia, e fu fondator del la De Villa-Terra di Villairanca hoggi Principato de Signor Aglisti, Guitten d'Arnao de-. 13 De Cruite

tar.

Perstatua Ofegat, Gil de Enueges, Ramon de Molina, Beltran de Belpucce, Bernae do de Mompeon. No taciro va altra descrittione chefà D. Gionan de Sanchez Catalano nella-Doft no vita del Rè Pietro mentre racconta il passa ggio de Baroni che vennero con quello da Catalogna in Sicilia.

Nugace. Doblitay. Vgo Conde d'Ampurias , D. Dalmao de Rocabett, D. Bernardo de Centellas De VIII v Amarichi, v D. Gilibert de Ceptellas fus bijos, D. Ramon de Moncada Scalor Conca. de Fraga, y Don Gullien Ramon de Moncada ceñor de Albalate, Don-Oferat. Enugger, Pedro de Moncada , Don Guillen de Peralta che fu Signor di Calata-De Molti Di Bel -

tsi re.

bellotta , ed'altri Caftelli , Ramon de Vilamur, Arnafdo Corfacci , Bernar do y Vgo Serralonga, Jazbert de Castelnouo, Guerao de Ceruia, Vgo y Pons Santapau. Berlinguer de Prriols, Guillen de Cattaia, Arnaldo de Viladaman, blomped Ramon de Cabrera che fu Signor di Monte roffo, e seguirono i fuoi pofteri nel Contato di Modica dopo i Chiaramontani , Guerao de Ceruellon fe Caffellaco Fam. no d'Agrigento D. Gullico de Cartellas che fit eletto caualiero del Rè Pietro, ed heb bili che be il tilolo di Conie di Catanzaro, e la Caffellania di Lentini dopo la morie di peffara Giouanni Balfano, ed iui prantò la fua famiglia nobile, e ricca, Luca di Guidni nodaCa cos e Riccardo Fimeita che furopo Rettori di Paletmonel 1282. Betinguer de Entenza. Aleman de Ceruellon. Berinettes de Puchiert. Gullien de Angle fo in Sici-1 12. Bernardo, y Calceran, y Ramonde no de Anglefola che fignore ggiatono Mili iello, Palagonia, el Castello di Mineo, Ramon de Corbera chetà Castel-Re Pier. Iago del Caftelamare di Palermo: mà estinguendo i la famiglia di coltui, passo di nuono fotto il Re Alfonfo, che partori i Baroni dei Mifitindino, Marco di Sant Eu genia laime de Befora, Nicolofo d'Oriolerio, che souerno Palermo con Nicolo to de Abdemonia, Oximen de Ferrafeo, Bartolotto de Milite, c Riceardo Pi metta caualieri Catalani nel 1282. Oximen de Eschilo, che fu Baolio della me deima Citià nel 1418. Ruggier de Plaia, nel 1419. Giurato nel 1223 e Presore nel 1325. Queste due famiglie de Plais, e de Milite goderono i maggior vifici dellapredetta Citià; fimilmonte Alparo de Chefi, e'lfiglio Gambino che fit Presote nel 1345, anche Rinaldo de Albaniso, e'l figlio chiamato del medelmo nome fu Pretore nel 1402. Gullien de Caulers. Arnaldo de Foxache fu Caftellan di Bizini; Ramon Folch rifede in Trapani, Ramon Ruceler, v Calceran de Pinos . Ramon Borgh . Bernardo . v Pagan de Amato . Guillen Ramon de Iofas , Pedro, Bernardo, y Arnao de Bofco . Beringner de Monceois, R amon de Sfar che fu Signot della Valle d Enna; Mà la famiglia viuente de Sfar incomin cio da Gilberto, onet Gisberto de Sfar che passò in Sicilia sotto il Re Alfonso. Guillen de Almanara, Ramon de Aleman già detto di fopra Guerao de Aguil lon. laime de Peramola Bernardo Manleon Pedro de Mentar . Bernardo de Afpes, Guillen de Sannicent, Arcatt de Mur, Gombal de Bencuente Baton di Scordia, Ramiro Arbea Baron dell'Armicci , e Bullagarano Ruiz, Luiz de-Andrada, Pedro de Brullo, e molt'altri caualieri. .. Equelli ..

Equelli di Aragonafurono i feguenti.

D. Oximen d'Vrrea, va'altro Oximen d'Vrrea venne in Sicilia Vicerè nel reg gimento del Rè. Alfonfo, D. Pedro Cornel, D. Blasco d'Alagona chesene ando Fam. no in Aragona, e ritoroù pofcia aj ferniggi del Rè Federicoij. D. Guillen de Rui bil Aras. jeh Gaftellan di Terranoua, D. Pedro Iordan de Pegna baron di Calatabiano, che ven Martin de Leeth, Lopez Ximenez de Agon, y Ximentz Garzede Agon., nere col Garzia de Lazano, Lopes de Pomar, Don Luyz Muños Caftellan della Città di Re Pier. Leocata, D. Fernan, y D. Ramon Munos fus hijos, Rodorique Sanchez, y Pedro in Sietl. de Pomar, Ruy Gonzales, Ximeno Gonzalo de Vera, Garzia y Matreo de Ve

ra, Diego Garzia de Vera, Gaizilopez de Teriacona, Ximeo Peres de Terracona, Pedro Momez, Martin Xamenez de Agon, Blafco Mazza la cui famiglia fioriaffai nobile, e chiara nella Città di Melfina, Gil de Atrofillo, e Guillen de luari posteri de quali sionirono nobilmente in Trapani, Guillen de Castelnou, Lopez Guillen de Ortiza. Azpar de Osfera Señor de Belludia speriiche habito in Siraguia, Pedro Martinez fu Caftellan di Mazzara, Fortuño de Abe; Gar 21 Perez Laira, Gonzalo de Vergua che fà Signor del l'Occhiula, Galton de Ca ftellet , che fu Castellan della Terra di Ragusa , Pedro Iordan de Anolca, Ca fiellan di Noto : Blasco Duerta su Castellan d'Asaro : juan de Martinez Castel lan di Patti, luao Ferez Caffellan di Gefaludi, Pedro Azeman, Aznar de Rada, fü Caffellan di Butera, Ruy X:menez de Luna, Hijo de Donlope Ximen de Luna , la qual famiglia anche paíso in Sicilia col Rè Martino efù Sigoora del Stato di Binona , ed'altie Terre.

Molt'altri capalieri Aragoneli, Catalani, Palentiani, e Caftigliani col R è Pietroin Sicilia veonero, parte de quali per i Fendi, e Caffelli c'hebbeio, fi fermarono in Sicilia, e quiui pia ntarono nobilmente le loro famiglie, che per effer qua ti estinte lascio di trattarne apieno, sene scorgono a nostri tempi alcuni rapolli, che per corrattion de cognomi non ho rrouato se sono derinati da medesmi, certamente pronunciandosi gl'antedetti cogoomi nella nostra Siciliana lingua fa parere dinerfamente il cognome spagnuolo come esaminandosi si puo vedere.

Horrisornando al propolito della famiglia Amato diciamo c'hebbe origine in Sicilia da prenarrati Bernardo, e Pagano d'Amaro, i quali per ricompenía de loro ferningi hebbero dal Re Pierro alcuni feudi, perilche nel 1282, e per la parentela che teneuano con Guglielmo Peralta prefero per habitarione la Terra. Capatro. di Calatabellorta, es'impiegarono anche a fernite il Re Federico secondo, per onde Pagatto Amato ottenne da quel Re ¡ Feudi di Cullifi, Xitinda , e Villa nuoua oel territorio della già detta Terra di Calatabellotta nel 1296, che gli feudo. fucceffe il figlio Giofeffo e hanea haunto da fua moglie. Laura. Montiliana.

Il Giosesso fi caso con Anronia Parill, e genero con quella Bernardo, Ama Montilia to, ed Orlando.

Bernardo fucceffe ne Feudi, e l'hébbbe confirmati dal Re Ludonico nel Paris; 1343, ed è voo de Baroni notați nel ferniggio militare del medesmo Re nel 1242 il quale dice ne Baroni di Calarabellotta Amato d'Amato, Gioleffo d'Amato, e gli heredidi Bernardo d'amato.

Questo Bernardo danque genero Amato, e Giouani, dall'Amato ne nacquero litaredel Bernardo, e Thomafo, e da Giouanni baron di Zafuti, Mazziotta Amaio, coffui Relado mori fenzafigli, e gli fuecesse perciò il cugino Bernardo che su padre di Giosesso, uica. the genero ad Orlando.

Il predetto Orlando per chetare le pretentioni di Margatira fua Zia figlia del predesto Giouanni c'hauea fopra i feudi fe la prefe per monliese fene inuefti nel 1453.

Seru. mi

Feuds.

Capebr. nel pred.

Barelo, Cagiraura. Reg din ueftien. nella can cellaria. Capobr. nella pre

detta ga bella. Attideno car Luca Busceria 1400 Teffs.dt

Bernse . T'rimar . neel arti di N.Fil. Marco 1457-Tell.ne

gl atti di N.Fran. Corr. del 1457-Assi di N. Pit. la Dr 1455

Tef.di d. Guefat. grattidi N. Luca Lupo di Milazzo

R. di d. z no cance. Fa.Amato di Napoh Ela. roth Th.della nob. d'Ita ha, e di

Ne nacquero dacostoro Pellegrino, Cesare, e Gioriante che su moglie di Nico lo Burgto, bebbe ella per dote due groffe tenute di Terre ne feudi già detti, Cullici e Xilinda, nelle quali fuccesse Pictro Burgio suo figlio nel t soy, che le doto a fua figlia Margatita moglie di Pietro Antonio Tagliania che fene i pueffi nel 1516. Pellegrino Amato dopo la morte d Orlando fuo padre fegol nei feudifudetti,

e fuo fratello Cefare ne i feudi di Pillanuoua,e nella cabella della Rantaria di Paler. Ouesta gabella in seudo sit di Cecco Tauliania dopo la morte dei quale il Rè Pie tro secondo la concesse a Sion di Lorenzo figlio di Rubberto suo Gtudice della G. Corte pel 1327, a coffui fuccesse Humana sua figlia moglie di Ludonico Emanuele di Palermo, mà hauendofi la fuccession di quello estinta, ne prese il dominio Giofeilo Amato predetto, come discoodente di Margarita figlia feconda del

Sion di Lorenzo, e gli fuccesse Orlando suo figlio, che la lasciò dopo la morte al prenarrato Cefare fuo secondo figlio.

Il prederto Thomaso figlio fecos to d'Amato d'Amato che fu figlio del già det to Bernardo (ccondo, s'impiego ai seruiggi del Rè Martino dal quale fu eletto Augocatoficale della Città di Messina, come si vede per Printegio ne registra del Senato di Mesimanel 1407, e si casò iui con Giulia figlia di Girolamo Gueret gentilhuomo di guella Città con la guale generò Bergardo, e Cirolamo, il Ber pardo hebbe per oroglie Autitia Trimarchi figlia di Francesco , e nel 1441. fu Giudice della R.C. Straticotiale de Girolamonella Città di Parti con Agnesa Al zancilo, e nel regultro della Cancellaria di detto anno 1445, appare che coltui ef sendo Giurato di quella. Città nel 1445, andò Ambasciatore al Rè Altonio contra Henrico Rom 100, che a haura comprato l'officio di Capitano col meto e misto

impero di quella Città, mà comparendo egli l'ottenne con pagar onze 20. di più per la fua. Cirtà ced hebbe da fua moglie quattro figliuchi. Bernardo, Thomafo. Gregorio, e Filippo. Dal predetto Bernatdo Dott, di legge ne nacquero Thomaso Amato, Mazziotta che fu Capitan di Catania nel 1485, come per registro della cancell. di det.

to anno, e Giofesto, dal Thomaso seguirono Bernardo, Filippo, e Girolamo. Dal Bernardo ne nacquero Thomaso, Anionio, Giosesso, Da Thomaso ne nacque Fi lippo, padre di Titomafo genitor di Bernardo, che fu padre di D. Filippo hossi Prin cipe di Galati. Buofiglio cel lib.7.fol. 52.la mette fra le prime della Città di Mest. e molti gentilhuomini che gouernarono la Città di Patti nella cancell. fi vegono-Da N. Amatone peruenne Bartolomeo Barone del feudo della Maffaria, che fene joueftinel 1491 e Thomaso Meichiore del feudo di Zaffini nel 1510. C DS

Giulio d'Amato figlio di coftui fù Capitao di Trapaninel 1586. Spiera per arme nel 100 Scudo vna barra d'oto che feende dalla deftra alla finifira, e fopra vn Leon d'oro che feende verso vna Stella crinita, ed vn'altra Stel la d'oro fotto.

Nella Ron cancell, della Zecca di Napoli, enel regiffro del ra 20. fi tittoua Rog merod Amato giustinario in Sicilia nel reggimento dell'Imperator Federico itoltrati fiume Salfo, enel 1269. e 1273.4ccommodò alla R.C. onze 129. parime fa. 105 . te Gouanni d'Amatofa elettoai feruiggi dell'Imperatrice Coftanza cel medelmo anno, e Mariaco d'Amatoferul acebe al Rè Carlo j. Giacomo d'Amatofu Castellano di Capua nei 1290 Antonello d'Amato hebbe dalla Reina dio renunenti di cafe, ed altre terre di lauoro nel 1410, non lunge nofcia la comenda del feudo di Sclaui. e Gracomo l'officio di M. Rat della Reginal Camera in detto anno, molt altri capalieridi questa famiglia ne Regni di Napoli fiorirono raccordati ne registri del predetto vificio della Zecca. Europa.

#### OLIBRO I DELLA FAMIGLIA

AMARI.





ISSE pobilmente la famiglia Amari nella Città di Trape fra le fue persone virrunte vien celebraro Leonardo Ama ri ventilhuomoallai diligente che ferul molt'anni con l'offi cio di Provifore del Regio Palagio al Rè Federico rergo; Filippo fuo figlio fimilmente con quello di paggio ai preder genro. ro Re Federico, e di gentilbuomo di Camera alla Reina Maria. Coffui per la rabbellione di Guelielmo Scurto della me Resift di

desma Cistà di Trapani hebbe concesso in sodisfation de suoi feruiggi il terri cancel di torio di Gibiliuafili in feudo, firuato nel rerritorio di Salemdal Re Martino, d. anof il quale uel Privilegio della concessione, il chiama (fidele, efamiliare nostro) 108. dato a 10. di Otrobre quinta Indit. 12 07.

Da coffui ne nacque Nicolò che fu caualiero dell'Abito di S. Giacomo della. neel' anti Spada , e procreo a Giacomo, e Giulia. Giacomo hebbe labaronia di Marineo , e Rifalaimi che gli successe il figlio pri colò d'A.

mo Nicolo , e procreo anche Giouanni. Giulia, e foro Merentiana. Dai Nicolò Barone ne nacquero Anzonio, che fi casò con Elifabetta di Eplorna Belwas e sinuefti de i feudi della Sullia, Picrozza e Cafaliccio nel 1550. Féderico fimilmète Caracellos de feudi della Melia, e Rinellanel 1549, per il cafameto che fece co Lucretia Caranelin.

figli,e gli faccesse Nicolò suo fratello nel 1578 ed oltre costoro Melchiore Capuc d'anticino chiamato Fra Felice . lfabella . e Soro Maria. Dal Nicolo predetto ne nacque D. Gioleffo vinente Barone della Sullia. Da Federico Barone della Melia nenacquero amilia,e Cornelia. Giouzni figlio la carret.

fecondo di Giacomo è fratello di Nicolò fecondo procreò a Giacomo ij. Nicolò che fu Giefqita, c Margarita moglie di Stefano Conte, padre di Francesco Baronedel-

Per sell.

dino. Na

9# 14C3. Reg. a in aci.nella cancel di Autonio procreo Baldaffaro Barone della Sullia che mori fenza hauer lafeiato

Reg. 4h

ne dell'Olineri, e dei Vuterano Donna N. Ma Stefa i Montenaggiore, e D. Singione Vicenza Principella di Carrini.

Dal Giacomo (econdo ne nacque Gioquani c'hebbe per moglie a Donna. Paola Salfano che gli partori-Elifaberia moglie di Don Carlo Mangione. Fà quella famiglia perarme van Setena dentro vi mare, il eampola metà ch' dierro la Serena d'argenio, e di fopra azzurro con Stella d'oro fopra. l'elmo.



# DELLA FAMIGLIA

AM I CO

Reg.della sant.did anna

Regis, di cancel.di d, anno.

Gioleffo di Amico,

V chlaro netrempiele Re Federico fecondo di Sicilia Gio uanni d'Amico gen'ilbumo Bolognefe, ecarifimo a Mafredo Chiaramonte Come di Modea, proceede gii a Guglagentilia Bomo potente, mà adhrenado ai ruphelli dick Rede ricoin, viperdella vita, e i bensi, i quali farono concelli dal medelmo Re al Dottor Pietro Serra di Siragua net 1373e falcio vida ligilato I faciliallo chimato Giousan: the dopo

fotto il reggimento del Rè Martino ricouero Parte de paterin beni. Scrutanche codini in molte guerra si tiè. Alfonfo, perifebe quel Rè locreto da naliero dello firon d'orocon al Gualterritori), e raggion di gabelli, e la Caftellania di Milazzo infame, e nel Pawingio della concessione, il imedefuo Rè lo

Dato nel 1,57, hebbe coffui per mogliela figlia di Baido Pefer gentilinomo Maffineforegli parroti Erancesca, Pietro, e Girolamo. Dal Francesco ne nacquero Giouanni, Filippo, e Pietroche feruinono al Re-

Atti di, Caroligo la moltrocentrenze militari.
No.Pie. lipredetto Giouanni procreò Francesco, e Ginsesto, e i predetto Filippo an
Bana di chead Antonio e Pierro.

Sanialu Dal Francesco secondo ne peruenne Gio. Filippo d'Amico caulier Gerofoli cui 1453 minato nel 1343 e Giordianni peggio di D. Gio. Vega Ficere di Sicilia. Lib. del Giossio procreo Gionanni e di già detto Antogio a Fra Gionanni anche ca

is caner. utliered Mata nel 1973.

"Illiardi Dal predesté Pietro d'Amicone peruenne Fra Francefoud'Amico cuas gu, grò lierdi San Giounnaiche fit riccitato nel 1983, chiaquidò fama di valorolo fig. 44th nella "militar diriplina re predeta ne Coologija, fenialmente muti poletri dei luguest il predesti futiono tatti gi'ufici maggori whe fi duano ai nobili della luguest pietra, co pariga evificonologimente il Militaro, el im Militaro che viet vietneta.

Il pre-

il predetto Giofeffo d'Amico effendo con effo latificio Meffina mi diede relatione certa per antica traditione de suoi predecessoriche da Pietro secodo figlio di Filippo pernenificiafamistiadel Prefidente del Confiftorio Pietro d'Amico in Catanas, dicendomi che questo Pietro per alcuni difeusti sene andò di Milazzo ad liabitarin Catania, ed itti fi fermò, e piaotò la famiglia Amico, la quale è flatalatta chiara dalla viriù listerale del predesso Prelidente, ed è anosata pel numero delle famiglie nobili concurrentinegi vificijdi Patritio, e Senatori di quella Citià, giàche Vito fuo figlio I haue gouero ato con l'efficio di Capitano (centre con alto estichi, ed è congiuarnio marrimonio con la nobile fimiglia Tudifco, però la famiglia Amico di Meilios ,è quali effinia, nondimeno in Bologna, ed Corona. in altre Città d'Italia fin hora nobilmente vine. Fà ella per aime vna Croce d'oroin campo azzurro.

Gis.Pis. de Cres rella/ua

# DELLA FAMIGLIA

ADEMARI.



A famiglia Ademari è vnadelle principali famiglie di Fio reuza, ed in tempo della Republicaturono celebri Pietro, e Buonaccorfo che procuiò nel 1262, di far fi endere in Ita lia Corradino Sueuo peri'acquifto de'fuoi Regni, e foccor rere ai Guelfi di Fiorenza, Manno Ademari figlio di Bioodo s'impiego a'legrurggi del Rè Carlo fecondo, e riufei principa-

liffimo in quel Regno di Napola valano Manno derivato dal predetto Pietro per la graue nemicina chebbe con Heorico d'Auteliano le ne venne da Napoli in Sicilia e fi diede a rferu gai del Rè Federico fecondo col confenfo del quale fi prese per moglie Filippina figlia di Simone d'Alderesio canaliero affai filmaro dal med, fmo ke a quali infieme diede il gouerno della. Alderefio Città di Termine contra i l'rancesi, però Simone Inferando la fidelia da can'o al ano Re, mentre Manno era andato per ordine del Re in Siragufa, diede quella Cat tà al Re Carlo, hebbe enflui dal medefmo Re il feudo delli Maeggi nel territorio ai Siraoufa che gli fuccesse Pietrò, ed a costui Giouanni. Manno Secretario della Reina Bianca, che procreò a Beatrice moglie di Guido Baldo gentithunmo Sira guíano che confegui per la mogliela predetta Baronia.

1 Baroni che furono in Siragufanel reggimento del Re Martino nel 1408-an nouerati per Giouanni Zacco Secreto di Lentini furono i feguenti. Troifio di Montalto Baron del feudo di Miluchi, e prato.

Giacomo Riccio, o Rizzo Baron del feudo di Carancino. Giouan d'Aragona del feudu di Munisteri. Gjovan di Belena Baron del feudo di Venale, ò Benale, Rembo di Perno Baron del fendo di Fioridia.

Gerardo di Giordano Baron del feudo di Lungarino-

Reg. del. la Reginal cam. #el1 297

D. Feera

telaman

Rev. del-La cance. Zacco. Má 'alta.'

Ktezo.

Giouan

#### TEATROGENOLOGICO

60 R cen, Gionan di Ricea Baron del feudo di Ragalcania. Mancioo. · Mario Maneino Baron del feudo di Dardella. Bellieatia Gionan Bellicarini Baron del feudo della Targia. Raife. Guido Baldo Baron del feudo delli Macggi-

Arizzo Giouan Arizzo Baron del feudo di Rigiti. COLACION.

La moglie del nobile Perrone di Giorni Baron del feu do di Moriella. Ludonico Contarino Baton del feudo di Solarino.

Hebbe il predetto Giouan Manno vn'al tro figlio chiamato Nicolò, però motà

fanciatio. Finalmente l'arme di quella famiglia Ademani è un Scudo partito per mezzo di fopra ya campo d'oro, e forto Celeffre.

# DELLA FAMIGLIA

AMORE.

Manus. centre di No,Gio. impille

Tia.

NTONIO d'Amore su Secretario del Duca Gionanni di Randazzo, ed hebbe per moelie la figlia di Raimondo Amo deo e dopo la morte di que! Duca paffo a i ferujggi del ne Fe denco terzo procreò celi a Filippo che fu Magiordomo dell'an fantella Leonora di Aragona moglie di Guglielmo Petalta. Giouanni, e Pietro che furono Dori, ed hebbero molu honorati carichi dal Re Martino, e Reina Bianca. Dal Filippone

miliano nacque Anjonio che fu canalieto di virtuo fe qualità, ferninella Secretaria molifani Prinadel al Re Altonfo, mentre quello víncio eraguidato da Thomafo Grifalco; maha R & Alfe uendo dato il Re all'Infante D. Presto suo fratello la Città di Prazza gli diede anredatora che per fuo Configliero, e Secretario il già detto Antonio d'Amore, al qua-Barleus le in parte del fuo trattenimento per il viuere glidono il feudo di Lorfa nel terri torio di quella Città nel 1427, e reffo cosi fodisfatto l'Infante D. Pietro di Ara-Ree, del gona che sempre appolui affai caro lo tenne, hebbe coffui per moglie la figlia laregică di Antonio Barbarotto gentiliuomo di quella Città, e v'aggiunfe al fendo per cell di d. ciò il renimento delle Terre di Chaueri di Lorfa. Ne paequero da lui Filippo, Pietro, Gio, e Luca, che furono progenitori di molti gentilhuomini nella me anne. Lib, del. defina CittadiPiazza se di Caltagirone fra i quali fiori Fra Angelo d'Amoreca

lacae, de ualier dell'Abito Gerofolimitano nel 1566, e fra i Baroni Fiancesco d'Amore Ba Malla ron del feu do di Bubudelli che fene inuefi nel 1526 ed Antonio d'Amore Baron della lin de leudi della Siccara, Cafacchio, della Sulla, e del feudo della Crucifia che l'heb guarlta be dato da Elifabetia Carufo nel 1549, de quali ne vineno i loro fucceffori nobilmente fra i quali Anionio d'Amore figlio di Barrolomeo, ed Anionino figlio di Re. dica Giouanni Andrea che li veggono aferriti fra i oobilidella Città di Piazza. I accua cella, del quelta famiglia auticamente, per arme va core toffo trapaffato d'una baetta in ca-

Regne de po d'oro,e fopra un motto che dicena Amore. d. anni.

DELLA

#### R O L DELLA FAMIGLIA

ANSALONE





O N con puoco fplendore haue viunto la nobile famiglia. Anfalone in Sicilia, hebb'ella origine da Ladislao Anfalo Gio Tell ne canaliero Pannono dell'Imperial Lammera dell'Imperaror Henricovi, eción tefinica Gio, Tillio mentre el cosl rangiona orlla vita del medefino Imperatore.

per. Hen li Ponience Celeftino ili, bauendo oltremodo io odio la zirannide . e la disobedienzadi Tancredo Rè di Sicilia na tural figlinolode) Re Roggiero, che feoza il confenso Pontificio ingiuffamen te quel Regno occupatos haues; Scriffe all'Imperator Henrico vi Sueuo che

nuousmentria quella dignità imperiale per la morte dell'Imperator Federico Barbaroffa fuo padre era ftaro affunto che s'affrettaffr di paffar toffo i o Sicilia per riceuerne la Corona de duo Regni Napoli, e Siciliain sua baliatif che con ogni celerită fu da Henrico eficguito, e grungendo a Roma fu dai Papa amoreuolme te raccolrose perpetua amicitta infieme contratto, l'induffe Celeftino a torre per moglie Costanza figlia del Rè Roggiero Monaca facra nel Monasteio del Salvarore di Palermo, e debbellar l'viurpator di quei Regni Tancredo, e pre derfeli per dote ; ed haucodo appuntato infleme il tutto, inuiò l'imperator He rico con lettere del Pontefice dirette all'Arcinescono di Palermo Ladislao Anfalone caualier Pannono gentilbuomo della sua imperial cammera, Giopagne Leontigo, che pore in Roma per alcuni grani difeufti temendo il Rè Roggieroal Pontefice paffato hauea, al quale spesse volte storzana accioche cac cutte quel Rè della Sicilia, e gli guidana infieme il maritaggio fra Henrico, e Co Telefibi flanza se con molt altri caualieri Siciliani se Germani fra i quali s'annouerano Cauali Cau, e Cefare Tedeschi l'yno Secretario, e l'altro Magiordomo dell'Impera-Prolio tore, Luca Caluello, Henrico Almart, Corradò Perollo, e Guglielmo Lando Landolina hoz, che con tre galee giunfero al porto di Meffina que lafciarono due galee , for to la cura de Henrico Almari, e gl'altri capalieri inbarcandoff in vna, d'andi fene

dell' Im.

FIGUVI.

paffa-

Leami 10. paffarono in Trapani, e di notte Ladislao Anfalone guidato da Giouanni Leon tino e Luca Calucilifene venne per terrain Palermoin remochil Re Rog giero era în Napoli, con follicitudine presentarono le lenere del Papa all'Arciuescono Galtiero, che con puoco guito con quel Re figua, c'hauendo votto l'ordine Pontificio di notle vsci a Coffanza di deotro il Monaftero, e la confi gno a predetti causlieri, ed egli dubitando del Rè Roggiero s'imbarco infierne con quelli fopra la galea che la medefma fera era inida Trapani venuta, e conprofeerità fene andarono in Mestina, que si prefero faltre due galce con le quali fecero il loto viaggio per Roma, mà giungendota Ciuttauecchia rou rono molti Baroni Germani con la metà dell'effercito che flauano aspertando aCosta za ed'indi con molta pompa la condustero in Roma che su dal Pana, e dall'i mpe ratore con festa riceunta. Era Costanza d'età d'anni va. però atta biar ca, e cost proportionata nelli membri, e bella nel volto che differentimente trono Hen ricodi quello che fi sindicana, mà viacendoli molto la propri i fera che sinnie La fooso per mano del Papa, e con lunge poi le nozze, e rinto zato l'ettereiro, an do all acquitto de Regni di Napoli, e Sicilia; e dato primieramente foora Napoli puoco frutto vi lece perch'era flata afsai fortificata dal Rè Roggiero, e più gl'im pedi l'oppugnatione, la guerra fufcitata all'hora fra i Safsoni, e Dan marchi che per citei aria fu bifogno andarui di prefenza; come in effetto rafiei. « e le cofe di quelle Prouincieritorno volando in Italia, e s'imprego a dar il gualto nelle Ter re del Rè Roggiero di maniera che la maggior parie delle Prompeie Napoli tane alla fua deuotione riduse, e sforzandosi di prendere Napoli gli puofe d'ogni parte l'assedio, ed essendo stato oppresso l'essercito di inorbo contagioto fil confirettoritirarit con Emperatrice in Peruggia e la lafció in Eli per efser vicina al parto, e d'indi andando in Fiorenza cheto l'incominciata guerrafra Pio rentini, e Pifani, e quius fu auuslato del pasto di sua moglie d'un figlio malchio. ella fubrto ches intefe i dolori il puofe in vna fede dentro la quale vicendo del fuo Palagio fene andò con tutti i Baroni della fua Corre nel mezzo della piazza. ini firmarafi chiamba tuni quei che co efia lei erano venutt, e gli difie (ò mier Ba roni attendere con diligenza ad offeruar il mio patton re accioche fintamente no fra come più hauete ner la mia vecchiezza publicato i e cosi dono ilcuni dolori pe blicamente partori Federico c'hebbe anche come il padre l'Imperial Diadema. Allegro duoque di questo parto Henricoritorno de nuovo in Est, e da quindi con großoefsercito passò di nuovo sopra. Napoli, mà dopo che la circui di gen re per afacdia da volto i occhio all'inganno, e fotto fcufa di parifica di carifica di carifica di col Rè Roy gierofecetrattare accordo, che dopo molte diffentioni hebbe effetto con con ditione che la Siciliare fasse per la Imperantee Coffanza, ei Regni di Napoli per il Re Roggiero, e co quefta conchitutione di pace fene ando volando Henrico in Sicilia nel 1104, giunto che fuin Palermo pei mano dell'Arcinefcono Bartolomeo dentro la Catredale prefe con la moglie infteme la corona del Regno. etolti via per le Città i Gouernatori de Regi Normanni, inuiò al gouerno di Mellina Ladislao, aquello di Catania Giouanni Leontino, che da'nobili gli fù impedito il reggimento non volendo eglino in conto veruno rendere vocdienza all'Imperator Henrico, di maniera che lo confiriofero a pafsarni conl'essercito sopra che dopo d'hauerii fatto tutti morire ruino anche la Ctità affat to, e quelle genti chi erano rimaffi le diede in gouerno ad Henrico Afmari caua liero di virruofe qualità, a Giouannt Leontino gli diede per Catania il gouerno di Lentini, a Gau Tedeschi il gouerno di Centoripe, a Corrado Perollo la Cie

tà di Sacca sa Guelielmo Landolina quello di Siragufa, a Luca Caluelli la

Città di Caftrogiouanai : mà dimorato al quanti giornita Messina sene ritorno

Afrait. Leoning Tedelchi. Perollo. Lidolina in Palernio che la friatala fotto il soperno di Gafrare d'Abdemonia cauxlier pru dente, e fno familia repalito d'indifopra Napoli-

Non parconuc neuola chiio qui tratti i fuccessi d'identico in quel Renno feritei del precitato Tillio, mentre son fono: concernential mio difcotso; attendirà Benga naren il feguito della famiglia gidebe Federico Anfalone figuo di Ladeller frauendolf fatto beneuolo in quella : Crett fe card con Filtopa figlia di Cefaido Caminglia, con la quale generò Ladislao ii. Natale, e Cefeldo. firelesso dal Imperator Federico feçondo Stratjeorodi Melfinadue volto nel 1312. a Li o. secondo Filippo Garni nella vita del medefino Imperatore, e Fra Thoma fo di Leontino ne luoi Dialogha.

Il Vatale fu v 10 de cong arati forraintendenti nel Velpro Siciliano, e rar Lura waitfredchioft eletto del Re Pictro Maftro giuffitiero del Val di Noto, e dal Rè Giacomo Capitan d'un giusto effercito, e to mando contra Galtiero di Calta- xa di Me

gironeshe s'hauea ribellatoye: fit anche eletto Stratjeoro dal. Re Federico nel Dal predetto Ladislao ii ne pacque Federico c'hebbe anche il carico di Capita- Zurna no di tre galeccontra, t Franceli, e sifie conduma di vituoso canaliero.

Ecclebrato dal Zurita Pierco Anfalone figlio del predesto Nitale, e notal'a nimo vigorolo, e reale che moltio contira Bonitatio Calamandiana legato del

Pontefice, ecosiei raccontal 1 En la billoria de las sosas de Sicilia de a quellos siempo solamente nombran a Benifacia de Calamandrana y alli se escrine que fue a desembarçar junto al puerto de Mecina sem

bie apeder ales Mecinefes que le dieffen audiencia publicando que lleuava tal menfigeria de que elles serran muy consentes , y alegres firmana que sema poderes en blanco paraque los Sielhanes pidieffen : yoffresta qui todo le sarti concedido , y confirma do por la tede Apoffolica , perael Almirante Vinchiguerra de Palitt , y mucilnos Barones juntamente con los Mecinefes que lazganan may differentemente de a quellas prometas, y ensendian de orra maniera a quella simbaxada que embiaronle a Prites de Anzalon que era un sauallere muy prudente , y valerojo, y dixole que los, Signianes estanan en un accuerdo senformes de cligir por su Rey, y Seitor al Infante Don Eadrique, y geramada la spadas afiadio effas palabras, distendo ; los Sicilianos peccararan la paz nocen papeles ni eltrumentor fine sen ella en la mano, yos amonellanfo pena de muerte que falgays luego de la Ida

Per la quale attione acquifto, Pietro dal Rè-Federicoil Gaffel del Comifo, e Pefficio di Protonotato del Regno, e Raimondo fuo fratello fu perlui eletto Capitano d'una fquadra di Galee, eff affrond in quella battaglia nauale seguita tra Siciliani, e Franceti vicino al capo d Orlando.

Fioti fra i primidel fuo tempo Buonggobre Anfalone figlio del predetto, fimilipente Andreachofu Berone di giost feudi e con Baimondo Anfalone. Somo dal Fazzello celebrati, Marieo la Protugorazo del Regno, e Giouanni vif Inunni . se. Barno di Pertineo de fende delli Ruffi, delli Scali, di Cameni, di Migaidi, deiltigliafro, ed vitimamente di Caffelluzzo. Acofini fucteffero Franceico, e Scipione che alla faquità, parerna vinggiunferola: Buronia del feudo, e. Caftel ludt. Tani. Giouanni Anfalone fu non punco dotto nelle Leggi,petilche fu pro muffo nel carico di Giudice della Gran Corre hel 1/486, cilendo all hora Vi cerè Gafrare Delpes Conte di Sclafani, e i fuor colleghi furono Raimondo de Perighes Baron de Gragiano ed Antonio Saccano, el Dottor Nicolò Sabra Cantro. Augocatofifcale,

Vn'elses. Buoofignore :Anfalone hebbe in dote la Baronia di Fiume di Nifi, e Giacomo da Signor d'alcune Tonnare sishidarzo; ed electo. Capitan generale: della

Gaspare Camuglia

Artisti no

d'Arren

fana vel. t 200. ne i suos

anns del Re Pre. 18 Grande.

Calaman -

Re della reg canc.

1375- . el Capob. sopra des si feudi. Don An.

tos.Plat. de feit, de Rife belli Priglics.

dell'arma £ 375- .

della Militia della Città di Patti, perilehe da Partefi fu mandato. Ambafciatore al Rè Ferdinado il Giufto, e neritoroò con l'afficio di Vicario del Regno. . Vissero in molta stima oci tempi aotichi Girolamo, Gio. Giacomo, Gio.

Francesco, Sebastiano, Antonio, Cefare, e molt atri caualieri, che con la di guità Scuatoria molt'anni la loro parria reffero; già che Ladislao, e Federico An falone progenitori di questa famiglia furono Straticoti di Messina , il primo nel 1 106, ed il Secondo nel 14 va. Natale fimilmente nel 1220 taccio gl'altri carichi c'hanoo hauuto i causlieri di questa famiglia oel Regno, meotre sono noti per gl' Archiui de i Tribunali de i qualifuccellinamente ne fono derivati i Signori An Libri de' falooi de i Principi di Roccapalumba, ed il Duca della Regia Montagoa viuencaushere te Maftro Rationale del Tribunale del Real Patrimonio.

della len

Hauchauuro ancheella affai cau alieri dell'Abito Hofnitalario di Malta fra a guadita doulifi curouaco conti nel libro della medefma Religione Fra Pietro Anfalone pel 1569. Fra Corrado Anfalone nel 1574. Era Carlo Anfalone nel 1616. ua\_ Fàficalmente quefta famiglia per arme fei barre d'oro in campo azzurro.

# DELLA FAMIGLIA

ANTICHI.



ENNE da Viterbo in Napoli per le guette ciuil c'hebbe con

Stef. Air. corano. Da Gie. Sauchez Laugi. Murabelta Lipugos-

Fálco.

Ferrara.

Ands

aterfilie. Momba

lafamiglia Beccatia, la famiglia Antichi, e fi puofe infa i ferniggi del Rè Alfonio. Mà Luiggi capo di quella sdegosto di vedere ra te perigliofe guerre ch'all'horafragi Aragonefi ,e Fraocefi per l'acoulfo di quer Reggi viucuatio, chieffo licenzaal Re con turta la fua cafa fene passò in Sicilia, ed eleste per sua habitatione la Cirtà di Palermo. A fua imitatione molti capi di famiglie fecero il medefino, fra le quali fi leg-

gooo la famiglia Lauri, la Mirabella, la Lampoguani ila Basfi, la Zurita, la Marfilia, la Palomba, la Billotta, la Blaff, la Graff, la Manzella da Falco in Nicolia, la Ferrara, la Marchefi, la Marotta la Magziotri, la Pellegrini, l'In Manzella glefa, la Marana, el Anna in S. Filippo di Agiro. Dito quello ho trousto della detta famiglia Anna percloche il fuo progeni

tore in Siciliafa Gio. Filippo di Anna Camariero del Re Alfoufo c'hebbe in

ric om-

ricompenía de fuoi feruiggi ilfeuda della Ziza, che l'hebbe confirmato po feia dal Rè Ferdinando il Catolico, Don Ferdinand o d'Anna fuo figlio nel 1488. Da coffui ne nacquero Doo Giouan Filippo, D. Alfonfa, e Don Pietro chefurono progenitori di ngolir gentilinomini pel Regno, de quali ne viueno hoggi i pofteri nella gia de tta Città di San Filippo,

Similmente la famiglia Antichi crefcendo, e diuidendofi per molte Città Senat de fondo con buociffimi principii molte famiglie , però più d'ogn'altra fiori Pal a d quella della Città di Palermo, one il Signor Thomaso Antichi su Giurato nel anni. 1589. inficme con Don Pietro Agliata; Don Baldaffar di Bologua, Pietro Chaggio, Don Vicenzo Platamone, e Mario Cancelloft; e da coffui ne per- Agliani penne Pictro Antichi Baran de feudi di Giorneaxo e Raxaltuno.

La famiglia Antichi di Leonini con mediocre foriuna ha villuta, e fra. Piatamo, i fuoi huomini chiaridi lettere, si vede Lorenzo Antichi, il quale traduste ne, dal Greco Idioma nel latino e flampò in Venegiala Restorica del fuo Citta Cancelloff dino , e Filofafo Gorgia, e molt'altre opre compose ehe per breuită fi la-

L'arme della qual famiglia fono



## DELLA FAMIGLIA

ABRAMO!

Regis. di IORIRONO betempi antichi molte famiglie nobili feudatatica cancella. in Sicilia, fra le quali fi legge la famiglia Abramo, che poi fit fatta, e hiarada Filippo Abramo Baton del feudo di Carçaci. Da coffui ne per 1593 . Reg. della nenne Federico Abramo cognominato anche di Brama che s'inueffi del medescancel.di mo feudonel a 20 1. dal quale parimente molt'altri gentilhuomini de'quali ne de riud va 'altro Filippo che prefe il dominiodel detto feudo nel 1593.

d.annof. DELLA FAMIGLIA

#### ADING LFO.

AZZVLLO Adinolfo anche perla moglic Pina figlia di Roggiero Spalletta hebbe il feudo di Formica, e sene inueffi nel 1516, e leggi Canobre rong nobilmente i fuoi fuccessori. Quefto reado fisti Gnelicimo Spalletta che gli successe il figlio Rubberto, ed a fui parimente Giouanni fuo figlio nel 1418 il quale procreò Roggiero che fe n'inue. fti nei 1453, però egli moti fenza prole, e fuccelle la predetta Pina fua figlia pri-

mieramente moglie di Pietro Barbilato. . - Justine ... migestine ....

Regi, del

66)

### TEATR O GENOLOGÍCO

#### DELLA FAMIGLIA

AGRAMONTE.

fins.

Marina

Arene:

IEDE principioallafamiglia Agramoute Giaime gentit huomo Catalano che venne in Sicilia col Rè Pietro di Ara gonanel 1282, eficasò in Melina con Candierra figlia di Lui gid Alfano gentilhuomodi quella Città, e n'acquifto Alfon fo, Arnaldo, e Pietro d'Alfonso ne peruenne Giaime c'hebbe per moglie Aluira figlia di Corrado Aldigieri, la cui famiglia

Bannfig viuenain quei tempi nobilissi ma in Mellina, che gli genero rell anti Alonfo, e Pierro, mà paffando alle feconde nozze con Musia la Matina figlia di ca Mef Guelielmo o'acquiftò il feudo delli Fauerchi; però po hanedo co quefta fecoda mo olie lasciato figlio alcuoo , si prese detto seudo Pina sua madre c'hauea pagaro le dote sche dopo la morte di Alonio Agramonte s'haneua cafata con Actonio di Arena di Palermo, e litigando per quello con la Corte n'otseonetre fentenze co forms, ed ai prieghi di Ajoufo, e Pietro di Agramonie nepoti, ed alunni del Re Alfonfo, gli fu da quel Re posto perpesao filentio, e fiori così io Messina come in. Palermo pobilmente, Faceuaelis per atme vu Monte d'argêto pieno di balze ver

# DELLA FAMILGIA

I D O N E.



di in campo azzurro.

ON fil men chiara la famiglia Aidone che ricca ja Sicilia. p. cioche Corrado d'Aidone fu Secretario del Re Federico fecondo appo il quale fù di molta filma, da coffui ne nacque Giacomo e Gerardo, il Giacomo genero a Giouanni d'Aido ne Barone delfeudo di Giuliana , nella quale baronia gli fue cesse ilfiglio Antonio, che sir caualiero di stima, così il figlio Gio. Paolo, che gli feguì Antonio fuo figlio, da chi nenacque Giouanni, ed a coffui fuccelle Gio. Paolo figlio primogenito, che s'inueffi di de-

Chabres foors det to feuda.

rofeudonel 1513 Dal Gerardodi Aidone Barone del feudo della Montagna di Marzo posto nel territorio di. Piazza nenacque Riccardo che gli fuccesse Bernat do fuo figlio nel 1453, generò coftui a Giouaoni che fu Dost, di Legge nel 1479 hebbe per mo glie Vicenza figliadi Pietro Gaffuri che parrori Elifabetta che nel 149 fincceffe

Caffort

in detto feudo al padre, ed a coftei Catatinella, e Viceoza fue figlie che per la pic ciola erade fenninuefti nel 1516, il lor Auo, e rutore Pietro Gaffuri. Dal Gio. Paolo Barone di Zolina ne nacque Gio, Francesco Barone del fendo di volina e da coftui Gio. Paoio. Da Gerardo altro figlio, di Bernardo nen acque Francesco Dottor di Legge.

DELLA

## DELLA FAMIGLIA

#### ANDREA.



ENNE anche in Siciliala famiglia Andrea da Catalogoa forto cognomedi Andres, che nel noftro Idioma fi dice. d'Andrea, e'l primo dilei fu Garraffo di Andrea caualiero di buone qualità, ed hebbe dal Rè Federico (econdo la Ca ftellanta de Naro, ed iui fi casò con Agnesa Lecurse figlia di Gustielmo sentilhuomo di quella Città che senero Gro uanni, Domenico, e Gracomo. Dal Giacomo ne nacque Gaeraffo paggio del Re Marino; e dal Domenico Giouanni che ferul pri mieramenie da paggio alia Reina Bianea, e dopo digentilhuomo al Re Alfon

fo. dal quale per i fuoi feruiggi n'acquifto molti tenimenti di Terri posti nel ter ritorio di Naroche furono, Burm, Calicabilie, Bablicu, Diludeli, Gibilca crist. del ri. Mifuiu, Margintcali, Strittu di taumarchili, e Terrauecchia.

Questi primieramente surono cocesii dal Rè Federico terzo a Bartolomeo Trauerfanel 1369, e nel medelmo anno l'iftello Rè concelle a Giouan Lecurfe il feudo di Siriafan nel territorio di Leocata; Maper hauerfi quelli diffaccato dell'afferio regio, il Re Alfonso i dono al predetto Giouanni d'Andrea caua liero di fua Corte nel 1414, che gli fuccesse Domenico d'Andrea fuo nepore nel 1476, coftui fu figlio de Corrado, mà non baucudo lasciato figli gli successe fuofratello Garraffo nel 1500.e cosi feguirono i fuoi posteri.

Viffe con facultà Giacomo d'Andrea ne tempi del medefmo Re Martino nel Res. dick Ia Città di Paletmo, coftni fù figlio del primo Garraffo, e per fuoi feruiggi beb be dal Re Martino cerricenfi e tendite ch'erano state confiscate ad Antonio Mo cada nella Città di Trapani nel 1397. dacoftui nenacqueto Mincio che fuccel 1397/6. se nella baronia di seccafati nel 1474, e Garraffo certi beninella medefina Cit tà dopò la morte paterna confegui d'onde fictede che dal fuo nome fi chiamaf se la contrada ou è hoggi lo Garraffo. Però a Mincio eli fuccesse il figlio. Domentconel 1477 e finalmente molti gentilhuomini hà partorito quefta faniglia

i fucceffori de quali fin nora viueno.

Il Duca della Guardia nel suo trattato delle famiglie effinte ,e congiunte co la cafa Marra dice ch'il condottor della famiglia Andrea di Napoli, e del Co te di Troiafu Pertetto d'Andrea della Città di furia del Piemonte, ed acquis ftò il Contado di Trota, e d'Ascoli nel tempo del Rè Carlo ii, il quale anche lo promoffe nella dignità di Mareferalle, est ampliò la fua famiglia con potenza. nell'Italia, e fece parëtela co i primi Signori de Regni di Nap. e per vra scrittura di Notar Glacomo Terrillo di Capua del 1443 dice che vn Pietro d'Andrea descendente del detto Perretto Conte di Troia passo in Sicilia a'setuiggi del Rè Ferdinando j. ed tui fi caso con la figlia di Pompeo di Marino. Però to dal predetto non n'hò rouato ferie alcuna , e l'arme fono differenti , cioè quella di Na . poli yn Scudo di color azzurro con la Groce di Sant' Andread'oro, e sotto yn. pugnale con la punta insu , ed va Giglio d'argenio dentro il vacuo della Croce. e questa di sicilia voa barra d'oro in campo Celeftre.

#### GENOLOGICO TEATRO DELLA FAMIGLIA

ANCISAL

Regis. di cancel.di d anne



ISSE fra le prime famiglie diquel tempo fimilmente la fa miglia Ancifa, il piogeniior di leiin Siciliafu Guerao d'Ancila canaller Catalano, c'hebbe dal Re Pierrola Caffellania della Citrà di Sacca, e dopodal Rè Federico il feud o di Carobbo ouer di S. Bartolomeo nel territorio di Sacca. da coffuine nacque Ludouico Configliero del Re Ludonico che ferni alcuo anni al Re Federico iii. Ma proregen-

i Churamoutani contra il Re Mattino ne riporio la perdira de i fuoi feudi, ed effetti, parte de quali poscia sutono ricuperati da Gio. Peri suo siglio appresso il

Re Alfonfo.

#### DELLA FAMIGLIA

ANGLESOLA, OVER ANGLORIA.



A famiglia Anglesola prenatrata fra quelle che passarono da Caralogna col Re Pietro fu vna delle prime famiglie che fiorirono nella Catalogoa molti caualieri di questa nel tempo pre desto vennero in Sicilia, fra i quali Beringario d'Anglefola. che nel Siciliano Idioma lo cognominarono Angioria; costui per rimuneration de fani feruiggi hebbe i feudi di Sanba fili, Taburna, Salina, e Serra di Falen, che gli perdè poi Bernar-

Regif. di cancel, di det. anno

do fuo figlio nel tempo della rubbellione che fufcitò forto il Re Federico in. nel Resno; nondimeno il figlio Beringario confuo figlio Bernardo esfendo stati rimefii in gratia del Rè Martino habbero infieme reflituiti i prederti feudi co pl'al tri beni allodiali nel 1497, perilche visse nobilmente Beringatio figlio del predetto Bernardo nel la Citrà di Sacca con turti i suoi posteri.

#### DELLA FAMIGLIA

ANICITO.

Artini. Capobre. foora d. erans. Formen.

14974.

82.

IORGIO Anicito gentilhuomo Benenentano frando a fer uiggi del Re Federico ij. licaso in Mell.con la figlia di Gioo ni Arfini gentilhuomo, e Senator Melfinese che procreò Pietro, e Giouzoni, i quali concorfero ne maggiori vilici della inro patria. Dal Pietro ne nacque Giouanniche (i casò con-Margarjia figlia di Rubberto Buonfiglio caualiero Filico,

Theforiero del Rè Federico lij. con le dote d'un grano fopra. ogo i alma di frume ato fopra il Porto d'Agrigento con la quale generò Fracefro. Questo grano sopta il detto Porto il Re Federico ij lo concesse a Pietro di Foe mpla di Mazzara c'hauendo morto fenza lasciar figlio veruno il Rè Federico ii, lo

concelle

conceffe al detto Robberto Buonfiglio nel 1 377, che l'hebbe confirmato dal Rè Martinonel 1392, mà cafando fuafiglia Margatita col predesto Gionanni di Anicro gli lo dotò, e gli fuccesse com'habbiam detto il fielio Francesco, co ftoi mori seza figli, fegul pció pe'fuoi beni la forella Margarita moglie di Pietro di Caftro sentilhuomo Assgonefe che le fuccelle Baldaffar di Caftro e Buôfiglio fuo figlionel 1493, c'hauendoanche morto fenza figli, prefe i beni hereditarii Nicolò Bonet, à Bonito fuo cognato del 1496, è mo 110 pure coffui fenza prole gli fuccesse Baitifta di Maale fuo nepote nel 1510 .Fà per arme yn'Aquia d'oro in capo rolle feacchearadi nero.

#### DELLA FAMIGLIA ANGELICA

ORRADO d'Angelica nobile Lucchese setui moltanni al Rè Pietro fecondo co carico d'Albero della gente d'arme di pie dell'effercito reale. Da coffu de nacque jo Catania Buon figone d'Angelica che fù Aunoca Officale della G. C. forto il Re Martino, e fi casò in Meff con Antonia Aleuandro fielia di Gio, Filippo protettot della fua patria appo la Corie Rea Alesadro. le e gentilhuomo di molta pranità esapere. Con la quales

Buofignoro geogro Autonino d'Angelica eccellente legifia che viffe quali score Buonfie. Giudice della G. C. ed nebbe per moglio lafiglia di Pietro Arumberti aoche nobi mell'antele Meffinese, che ne nacque lo Buonfignoro, ed Andreache nobilmente viffero, co Meff. mà più d'onn'altro illottro questa famiglia la fantità di Visto d'Angelica, il cui gri fel, sado fin adeffo glorin i mente s'ode,

Artale d'Angelica fra ello del Buonlignoro, hebbe dal medefinn Rè la Caffet. Cap. Bre Jania del Caffello di S. Alefijo, nella quale gli fucceffe Thomaso Romano suo uinepote ; al quale Gio. Benederso fuo figlio nel 1450 che la lafeiò al figlio Tho. Romano; majo fecondo.

### DELLA FAMIGLIA

ANTIOCHIA



Per tutti gl'hiftorici affai chiaro che derivò la nobiliffima fami glia Antiochia da Federico figlio naturale dell'Imperator Fe derico ii, così chiamato per effere pirffato quafi da fanciullo. Abb, piranttito in Antiochia Città della Sorie; hebbe egli in Siellia da nella fus fuo padre la Terra di Capizzi co altri Caffelli vicini, ma haud erembet. dofi cafato co Margarita Romano n'acquifto due figlie Ifolda a de 1 Regi che fu moglie di Bertoldo Sueno Marchele d'Heremburg, e di Sicilia Beatrice montie d'Opicio Spinola, ed vo finlio mafchio chiamato Coriado.

Coffui fuccesse al padre nel Contado di Capizzi, ed hebbe oltre nel 1265, i Con tadi d'Alba, di Celann, e della Calabria Citra chiamata anticamente Brutia. Fù questo nun puoco amato della Reina Costanza moglie del Rè Pietro d'Aragona foa curina, perilche il Rè gli diede duo Caffelli nella Catalogoa Albaide, e Carri-Bill, genero con fua moglie Beatrice figlia di Galuano Lanza fecondo Conre di Fundi , Federico che successe ne Stati parerni, Bartolameo che su Arcinescono di Palermo nel 1205, e Fracesco ache Archescouo nel 1211 al Federico che mort

Ceures.

nel 1 201. eli fuecelle il figlio chiamatopur come il padre Feder, che fu Côte di Ca ptzzi. Sig. di Miffretta, di Serravalle, della Guzzerta, di Caffell amare del Golfo, del Bo reetto di Calatabellotta, e di Calataunturo, hebbe per moglie a Margarita Co folo che poi fu moglie di Francesco Venrimiglia Conte di Girace però egli toanzi c'hauesse stato vectso da Francescon suo fratello Henrico. Francesco, e Si. mone d'Antiochia suoi cugini gouerno moltanni la Sicilia con titolo di Vicerè fotto il Rè Mamfredo. Reftandone folamente di queffa famiglia Bartolomeo figlio del già detto Simone, che dal Rè Pietro i, hebbe il goperno del la Citià di Randazzo, e fi caso con la figlia di Nicolo Cefareo canaler Melline fe .e dal Re Pietro ij. hebbe concefff i beni di Lupo Guardiola.

Dice il Fazzelli che Federico d'Antiochia possede Mistretta, Capizzi, Ser rauaile, Guzzetta, Caffell'amate del Golfo, Burgetto, Calatabellotta, Ca latubbo; edaltti Caffelli, ed helibe per moglie Margarita Drofojo.

Faceua anticamente questa famiglia Antiochia l'Arme Imperiali della cafa Sueula che fono yn'Aquila nerath campo d'argento.



# DELLA FAMIGLIA

Graffee

Regis. di

carcel.de

d. aun.

V chiariffimala famiglia Apilia in Sicilia hebbeella fecon do Gio. Tillio priocipio da Federico Apilia capaller fueno, e Capitan della guardia dell'Imperator Henrico vi. mà hauë. dost ritirato l'imperatiice Costanza in Sicilia se lo porto co effalei, e gli diedela sopraintendenza del goueino del Regno, perilche fi casò in Palermo con Giulietta Graffeo, e n'acquifto Giouanni chefu primieramente Scudiero, e pot Camariero dell'imperator Federico fecondo il quale lafeiò ricco, e potente

a Perrerio d'apiliafuo figlio, fi casò coffui con Linia Abbatelli figlia di Dul cio che gli partori Gionanni e Raimondo. Dal Giouannine nacque Ferrerio che adherendo coi rubbelli del Rè Mar

tino perdè turni i fuoi Gaffelli, Ville, e Feudi, che gli confegui pofcia dal medelmo Re Raimondo d'Apiliafuofratello nel 1396, in ricompensade i fuot ferulggi, dal quale anche ottenoela Terra di Prizzi nel 1307. Iutti i beni ch'erano in Palermo di Francesco Valguarnera, e la gabella delli Mortilli , e Fumo d'effa Città con la Terra di San Filippo d'Agiro, fimilmente Giouannifoo fiplio il Feudo, e Caftello di Cefalanel 1399, i quali beoi furono da suoi pofteri no al tempo del Re Gatolico Ferdinando posseduti, e sempre nobilifima. matrimonial congiuntione fece.

L'arme di questa famiglia furono va Leone d'oro rampante circondato d'apè in camdo azzurro.

# DELLA FAMIGLIA

#### ACQVAVIVA:



IMORO molt'anni în Siciliala nobilifiima famiglia Acquantua Napolitaos, ella derino primieramente lecondo Capanile Anfelmo Brefciano della ftirpe de i Duchi di Bauiera, ed i nellib. t. primiche pallarono in Italia col'Imperator Carlo Magno fu delle farono Armonio, Massimino, e Papiriano canalieri chiari miglie di nella militar disciplina, i quali ricordandosi de i loro chiarif. Napoli . fimi Fonti che posledenana vicino il finme Reno si feccto cognominar Acquanina, e fifermarono io Italia, e poinel Reguo di Napoli.

Non mancano alcuni di dire ch'ella passò da Germanianel goo.con Ottone Imperatore, dal quale banendo confegnito Acquauina con alcun'altre Terre, vicino la Marca d'Ancina prendeffeio da quella Terra il cognome. Rinaldo, e Fortebraccio Acquanina militarono nel 1195, a fanor dell'Imperator Henrico fexto in Sicilia, perilche n'hebbe Rinaldozutto le Terre, e Caffelli ch'erano Lor.Ta: flatitoltia Leone d'Atri, eda Fostebracciole Terrà di Giarratana, e Bucche-rin in Sicilia, chetano di Gionanni Leontino, hebbe coffui per moglie Aida fi glia di Lanfianco per sopit la pietentione c'hauca sopita a restitutori di dette l'Amigdi Terre, che gli pattori Rinaldo, Adriana, ed Armonio. Il Rinaldo sicatò co Arquani la figlia d'Abbn Batrefi, Adriano con la figlia di Martino Bellone canalier Mef finefe, chene nacque Mettilde che fuccesse al padrenella Barooia della Ficar Birtefe. ra, e fu moglie di Alaimo Leontino, coftui non volendo concorrere col foce. Bellone; ro Bellone cootra l'Imperator Federico n'hebbe la rulnata Centoripe in dano,

ed il Bellone dopo che vidde la ruina di quella Città fu fatto miferamente mo-

rire. Dopo quefto Federico edificò Augusta, e gli puofe per habitatione le puoche roll fopra relinuie de Centoripenel 1229, sopra la porta di quella fi leganno i feguenti verii.

Avoustam Divus Avousimus condidit Vebera Bs sulut out setulo sit venerande suo Touthamen Fridericus cam de profe fecundus.

Detauit populo finibus Arce loce. Dal già detto Rinaldone nacque For rebraccin che fi casò con Aluira figlia di Corrado Acquaniua, e Francesca Troisio suoi parenti.

La famiglia Troifio nitre l'antica origine ch'ella traffe de Normanni rifpien deua in quei tempi per dignità se per Signoria di vassalli, ed hebbe parentela co le più principalifamiglie del Regno di Napoli : furono Signori Troifij di Butii, Ripa de tetis, Rizzocorbaro, Caftel dell'Abbate, e dultri Castelli. Ric cardo Troisio venoe in Siciliacon Aluja Acquauinas sua paseote, e si casò in Ca taniaçan Alnilia Afmari, ed iui pianto la fua famiglia, e fi dilato poscia in Leo tini, ed in altre Città del Regoo.

Il Fortebraccio dunque prendendo la protestion de Francesi in tempo delle guerre del Velpro Siciliano ne refto da proprij Siciliani fconfitto, e morto con Grifalco; tutra la sua famiglia, teftandone in lamente yn fanciullo fighin di Corrado fun fratello fenza neffuna facoltà, coffui fà chiamato Luiggi che fi casò por in Leontini con Bernarda Girifalen, e lo cognominarono di Giarratana, da coffui ne nac-4 harman . . . .

sali mella

vedî Ma Metilde. Fazz. de ca prima Trodio.

Căpanile nel iuo li . 1.dellefa miglie di Napoli .

Lor. Ta. ioli fudet to . Almari : Gafpara Sardo.

A<sub>tti di</sub> Anfulo di Lent. 2 2 Sz.

que Pietro, e dal Pietro ne peruenne Luiggi, e Bernardo che liorirono fotto il Rè Marino nobilmente di Bernardo ne nacquero Pietro, ed Affacte concor-Not.Ple. feto ne maggiori vifici della loro patria , Alfio fi casò con Lauria Mugnòs fore! la di Scipioce, però di quella famiglia folamente newineno hoggi due monache nel monafterio di San Marijano di Leoniini, e spiego ella sempre le medesm c arme dell'Acquauini di Napoli , cioè vn Leoneazzurro in campo d'oro.

# DELLA FAMIGLIA



Campai wile nell. t-dellefa molie di Napoli.

huomini illuftei della famiglia Aquino d'Italia non batterebbe la capacità d'vn groffo volume, mà per feriuere la famiglia Aquinodi Sicilla diremo brenemente il fuo principio in Ita lia, fu parto ella come vogliono infinitiferittori, dell'antica, e nobiliffima famiglia Anicia Romana madre di tanti Confoli,

ed Imperator: Romani, e della famiglia Pierleone progeni. trice della Serenissima, ed Augusta casa d'Austria , e delle famiglie Frangipane , e Summucula ch'è la medefma d'Aquino che per lo Staro d'Aquino lasciò il cognome di Summucula, ella dunque tà genitrice di contan-

E noi volchimo certamente raccontare le grandezze, e gli

ti Conti d'Aquino, e di molt'altri chiariffimi Peincipi, e causi ieri. Rarrou iamo che passò di lei in Sicilia nel tempo del Re Federico ii. Landolfo

d'Aquino come fuorviciso del Re Rubberto. Coffui ficasò in Palermo con la figlia di Guido Filingerio, e ne naquero Angelo, e Guidoce, i quali con folendore villero. Angelo fu Giurato della medelma Cistà di Palermo nel 1939, infie me con Giouanni Caltagizone all'hora Precore France (co. della Ligname . He n rico Burgio, Lombardo degl'Vberti, e Nicolò di Ruffico, esegui anche con. l'vilicio di Pretore nel 1 340, hebbe egli per moglie la figlia di Giouani Tagliania, e fuo fratello Guidone la figlia di Gambino de Cefis, d'Angelo ne nacque Giouani. e da Guidone Angelo, e Landolfo che furono progenitori di molri caualieri, i fue cellori de'quali durarono fin a'tempi dell'Imperator Carlo V. perciòche veggia-

Senas di Pal.di d. anne. Cane. re gift. di d. апио.

no nell'inuestinara di Gio. Pietro Caetano della Baronia di Soptino nel 1517. il Dottor Gio, Martino d'Aquino M. Rat. del Tribunal del Real Patr. hoggi ne fio ifce vn rampollo nellan obile. Città di Messinasfu il Condustieto Alfolo d'Aqui no che fiotifra i primi Capitani del fuo tempo. Coffui hauendo militato molt'anni fotto il gran Capitano Confaluo Ferrante di Gordua per ordine del Rè Catolico con eatico di Capitan di Fantatia prese flanza in Messina con grosso sti sendio, e portò feco tre figlingli, cioè Thomafo, Gio, Battiffa, ed Annibale,

Derinanano coftoro da quel famofo Ramo d'Aquino de Considi Belgafico, sercioche Adinolfo fratello del Conte Thomalod'Aquinonel 1303. fu Signor ii Castiglione in Calabria, e'l Conte Thomasonon, solo possede Belcastro, maà Baronia di Barbaro peruenutagli per ragio di Fiordiladra fua madre coffini heb be da Filippa fua moglie. Thomafo, Giacomo, e Landolfo, e diede al figlio primo enno la Contea di Belca fro che l'hebbe confirmata dal Re Rubberro nel 1313. onfe gul anche la portione materna fopra il Monte Sant'Angelo che gli 10ceana come discendente de Conti d'Aquino, hebbe per moglie Maria de Sus Contes a di Sant'Angelo, e n'acon ifto Adipolfo, e Ctiftofaro; mà gl'altri duo frarelli, cine Giacomo e Cristofaro surono progenitori di molti eaualieri ene si chiama ono eo nome d'Adinnifo, Thomafo, Landol fo, e Cristofato, che per non effere.

lel mio tema ilascio intigida canto.

Dal predetto Giacomo se Portia Capéce ne pacque anche Alfonfo, che fi casò

con Bellina di Metiotto, che eli partori Hannibale, ed Horatio, Hannibale bebbe per moglie Giouanella Rufio , con la quale genero Alfon o Martino , e Vittorino. Di Alfonso ne nacque Thomaso che mort senza figli, e la Martino Hannibale, che da Portia Carraffa sua moglie confeguì Alfonfo che fu

mello e'habbiam detto di fopra che paffo in Mesfina con Angela Capece fua mo die, e figli Gio. Thomaso, Gio. Battlita, ed Hannibale. Il Gio. Thomaso fu valente leggista, e Consignero, e viste con honorati catihi ne Regni di Napoli, e Sicilia: lasciò costui yn suol figliutolo postumo chiama-

o Gio. Battiffa che mori fenza fieli.

Gio. Battifta fecondogenito d'Alfonfo fieraso con Portio Pefce figlia di Crifto aro Pefce equalier Mestinefe, con la quale genero molti figliuoli che premorirno perl padre, foor che Antonia che fu moglie di Gilotta di Giouanni nobile di quella. Giouanni littà. Coftui pure pet la morte di fua moglie Portia passò alle seconde nozze con Falcone, viargarita Lodomia Falcone figlia di Giacomo Falcone, e Maria Mazza, fiori lottissimonelle greche, elatine lettere, e su otnatissimo filosofo, e meramatico: sebbe da questa seconda moglie Giolesto, Alfonso, e Giacomo Maria de quali ie viue solamente il Giacomo Maria caualiero adornato d'ogni viriù, kiftorico ingulare, e peritifismo nell'effereirio caualteresco, ed io hauendogh hauuto aluni mest amicheuol comercio restai ammirato del suo sapere, e magnanimità, iuft o fegno della fua antica nobiltà, tiche cali per atme quelle proprie della fua amiglia Aquino, cioè tre bande d'oroconaltre tre roffe che cafcano dalla dera alla finifira, e fono inquattate con en Leon rampanie diuifo della metà in. ù d'argento in campo roffo, e l'altra metà di giù di roffo in campo d'argento.





### LLA FAMIGLIA

REGIA DI ARAGONA ...



nella fua Cronolo.



A veracillimi ferittori co i fuot felici progresti, e con los casioni debbite e raccontata la regia famiglia d'Acasoni di Sicilia, e più efattamente dal Reuerendo Abbate Pini noftro Regio Hiftoriografo ed eruditistimo Scristore, il quale cosi ne feriue nella fua Cronologia. E per tutto val gato c'hebbe ella il fuo principio dal Re Pietro d'Arazona primo di Sicilia nel 1282, del Signore, percioche fegul aqueflo Rè nel reggimento di Sicilia l'Infante Don Gia

me fuo figlio secondo genito , c'hauendo poi fucesso pet la morre del Rè Alfonso fuo fratello nel Regno d'Aragona ad iftigatione del Pontifice Booifatio ottauo di cafa Caetano renuntiò la Sicilia a Rè Carloii, di Napoli agnominato il Zoppoperilche i Siciliani falutarono per loro Re l'Infante D. Fedenco terzogenito del predetto Rè Pietro, che con eterna lode quarant'anni gli gogernotegli da Leo notarua moglie figha del Re Carlo fecondo e Maria Reina d'Vogaria n'acqui Ro Pretro, che successe a lui nel Reguo, Roggiero, Mamfredo che morì giouepetto in Trapani, Guglielmo che lo lascio per testamento Duca d'Ethene. di Neupatria. Conte di Calarafimi, Duca di Noto, di Spaccaforno final Pto mont, Pacchino, e'i Caffelio d'Augla, e dopo la morte della Reina Leonora. fina madre confegui anche il Principato di Taranto, e Monte Sant'Angelo do se di quella; mà egli mori lenza l'asciae figlinolo vernno. Giovanni Conte di Mi neo , d'Alcamo , Signor dell'Hole della Pao tellaria, di Malta, delli Caffelli di la ce, di Caftiglione, Françauilla, e Troina, dopo la morte del predetto Guglielmo fuo fratello fucceffe anche nel Ducato d'Ethene, Neupatria, e Randazzo nel 1240, e per l'efilio di Matteo Palici, e di Scaloro degl' Vberri ottenne dal Re Pietro suo fratello Afaco, Gatta, Giuliana, Conteffa, Calatamauri, el Cotado di Cal tanessetta p ragio di dote di Cesarea Laza figlia di Pietro, e nepote di Corrado, fua

marlie

moglie, reste costui ai quanti anni il Regno con carico di Vicario come tutor ...

del Rè ranciullo Ludonico.

Da questo Duca Giomani, e la Dueliella Cesarea Lanzane nacquero Fede rico. Leonora e Coftanza che dopo la fua morte i lafciò forto la tutela di Luzza. Blasco d'Alagona Coute di Mustretta, e Mastro giustitiero dei Regno. Però Fe derico mosì fanciullo equila medefina infermità del padre nel a sea nel mefe. di Maggio, perclehe gli successe la sorella Leonora che si casò co Guglielmo Alagona. Peralta Conte di Calatabellotia figlio del primo Guglielmo, e d'Aloida Contella di Sclatani, che fu veculo vicino Catania nel 1248. Da colloro ne fegui Ni colò e Grounni il Nicolò hebbe per moglie Elifabetta Chiaramonte figlia di Chiaramo Mamiredo Conte di Madica e fil Caffello, e Terra di Biuona in dore.

Daprederridi Peralta ne nacquero Giouanna, e Margarija, delle quali dopo la morte de genitori reflarono i utori il Rè Martino, e i Infantella Leonora loto

Apa.

Giouanna primogenita si casó con Artale di Luna figlio di Fetdinando Lo Lont. pes di Luna Signordi Villafelice demuato di seal fangue, perejoche celi fu fratello della Reina Marad'Aragona madre del Rè Martino il Vecchio- Perdella inanzi c'hauette giunto alla matrimoniaie congiuntione fi mort, perilehe il Rè e l'Infantessa Leonora tumer, e Grouanni Peralia Zio delle predette con comu ne confenio ed ordine Pontificio, diedero al medefino. Artale Margarita feco dogenita con le medefme doti, che ne nacque 10 Antonio di Luna , e Peralta.

Hor ritornando agl'Aragonidiciamo ch'il Rè Federico fecondo inanzi il Sormella matrimonio haueua generato con Sibbilia di Sormella nobil donna vna figlia femina che la diede per moglie al Grande Almirante Roggier Loria con

l'ifola del Gerbi, ed altre Terre in dote-

. Dopo il matrimonio hebbe anche alim tre figli natutali, e ioc Sanchio, Alfofo. Federico, ed Orlando.

Dat Sanchioche fu Baron di Militello Valdemona ch'era flato confifcato

dat Re fuo padre da poteredi Sanchio de Efur rubbello,ne naeque Federico a. chi il Rè fuo Auggliconfirmo gli Statinel 1 225. Da quello Federico, e Giouanna d'Aurea ana moglie ne naequeso San- Aureactolo e Vinciguerra. Il Sanciolo hebbe per moglie a Lucia Palici, con la

quale genero Mattiolo che mori fenza heredi, e successe a'fuoi beni suo Zio Vineiguerra che fu valorofo caualiero, ed affai flimato dal Re Federi co serzo suo cugino, dal quale n'acquistò molti honori, ela Baronia della Testa di Cammatata con titolodi Conte, la Signorla della Città di Termine e della Nohatanel 1264. Militello e San Marcol'hebbe per la fucces fion del predetto Sanciolo suo nepote, hebbe anche la Rocella, la Torre di Librizzi , l'Olineri, la Città di Partie gi vifici di Grande Almirante, e Cancel liero del Regno.

Ne naequero dal Vineiguerra tre figliuoli Giouanni che fu primeramente Canonico di Palermo, e pofeia Vescouo di Patti, Federico che si Signor di Mirto di Crapa, di San Filadelfo, Longe, Militello , e San Marco, che per Filipprii la foa rubbellione il Re Martino net 1248. concesse il Contado di San Marco.

e Crapa, ad Abbo Filingeri.

El Come Battolomeo d'Aragona che fu Signor della Ficaria di Galaria di Brolo, di Praini, di Raccuia, di Calatabiano, Turtunici, Capo d'Orlando, e di Nafo, che ne fu pure come il fratello prinato dal predetto Re Martino nel pro protinti prio anno 1398, e n'hebbe poi alcune Terre fua figlia Barrolomea moglie d'HE glisnco Ventimiglia Conte di Girace.

#### TEATRO GENGLOGICO

Fù finito auche del Rè Federico ii. Alfonfo Federleoche fi nutri in Aranona an

pressori Re Giovanni suo Zio.

L'vitimo de naturali fu Orlando d'Aragona, coffui dopo la repulsa di Camiola Turinga Buonfiglio, fi casò con voa nobile donzella, en acquistà Alfonso, Fe Tarings. derico , e Giovannuzzo, a quali dopo la fuamorte lafció heredi di Buccherio Ca-Babhalio. fibili Auola, e d'altri foudi peruenutogli per la rabbellione di Giacomo d'Alago

manel 1361. Alzenta.

76

Alfolo e Federico fi mori rono seza figli efuccesse in ogni cosa il fratello Giovani · muzzo, quale si casò con Giouanna d'Aragona vedona di Giaime figlio naturale del Re Pie tro i, e n'acquisto dato figli , cioè Beatrice che su primieramente moglie di Guglielmo d'Aragona figlio naturale del Rè Federico li Le dopo del Côte

Cefireo, Roggiero Paffaneto, ed vitimamente del Copte Nicolò Cefareo; e Gionanni. - Oneflo Gionanni acquiftò di Leonora fua concubina Pleno, Federico, Gio uanni , Guglielmo , Begirier, Chiara, ed Alfonfa che nel 1 408, furono tutti le-

ertimati dal Re-Martino. Al predetto Giouanni fuccesse Pierro figlio primogenito nel 1419 e dal Pietro

Giouanni terzo fao figlio Baron d'Anola nel 1451, il quate fi casò con Beatrice de Guilles figliadi Beringario fecondo de Guilles, e di Coffanza nepote di Bea trice Gabriela di Paolo Baroo di Terranoua con la predetta Terra in dote. Daco florone nacque Gafpare d'Aragona, e Guilles, che nel tara fuccesse nelle Gusliss. Baronie d'Anola, e Terranoua, ed bebbe per moglie Chiar ad Aragona figlia di Gionanni ili, che gli partori Bestrice , e Carlo. Il Girlo prefe per moglie Giuf.unz. lia vedona di Carlo di Luna, e Peralta col Castello di Ginhana in dore, il quale ella hauena acquiftato del fuo primo marito per racion didote c'eli partori An-

tonia Contessa che su moglie oi Francesco d'Aragona, e Tagliania. Tagliania.

B: atrace d'Aragona già dei ta forella del prenominato Carlo fi maritò eo Gio: Vicenzo Tagliania Conte di Caffel Veterano figlio d'Antonio Tagliania vitimo Barane, e partori quattro figli, cioè il predetto Francesco marito della pre de na Antonia Come lla d'Aragona, che fuccelle ne beni del predetto fuo focero Carlo d'Aragona, mà effendo morto fenza hauer la feia lo prole veruna la già det ta Antonia Contessa con dispenza Pontificia si prese il cognato Gionanni Taglia uia per marito coal quale partori duo figli, cioè Carlo, e Gioli ffo.

Dal Carlo ne perpennero i Signori Duchi di Terranopa, e Principi di Caffel Veterano.

Dal Giofeffo ne nacquero Blasco canalier di Malta, Giouanni canalier di S. Giacomo, e Regente del Supremo Configlio d'Italia, Elifaberta Contessa del Co mifo ce Paola Conteffa di Banuso. L'arme de Signoti Atagonefi fono, cioè di fo pra fei Pali rosfi in campod'oro, e nel mezzo di tre vn'Aquila nera, e fotto quefticing, squienere ch'abbracciano per mezzo tuttuil capo , e fotro coftoro altri tanti Pali con l'Aquila nera per mezzo.







ENNE fotto la guida di duo chiariffimi canalieri due volte saine la famiglia Arbea da Catalogna in Sicilia, il primo fu Don canari Ramiro Arbea, ouer Arbio, il mostra Don Giouanni de San Rosch. chez nella vira del Rè Pietro primo di Sicilia, e dice egli che Mishoz. nella souadra delle galce condotta da Don' Vgo Santanau. vi sennero Don luan Sagariga, Don Rodorico Rofach, Ditt Tobio Luyz Muños parente del Don Vgo, Don Hodofrio Viutez, Cofeel,

e Doo Ramiro Arbea , c'hebbe la Gastellania di Leontini dal medesmo Rès da Valiores coffui ne nacque Aotonio che fu Rettore della Gittà di Leontini così fotto il Rè Seminar Federico (ccondo, come fotto il Rè Pietto secondo » Guglielmo che morico m batte odo valorofamente nella battaglia nanale c'hebbe Federico fecondo coil ximenez. Duca Rubberto di Calabria, e frai caualieri Aragonefi, e Catalaoi vi morirono Torrellas Don Luyz Muñoz. Don Aluaro de Tibia, Don Laynez de Coinella, D. Honofrin Misson Viurez, Don Aloofo Vallorea, Don Froyla de Seminat, Don Pedro Cano-gez, Don Geruellon Tarraffa, Don Gafton Ximenez, Doo luuiz de Toccellas, Casellot. Doo Gnillen Arbeo, Sanchez de Corbellon, Don Fernando Mazapedra, e Dun Bermudes Caffellui che frauano di rifedenza in Sicilia. Dal predetto Aotonio Arbez così detto nell'Idioma Catalano ne nacque Ra Zurita

miro che mori fenza hauer la fejato fi el inolo veruno. Il fecondo paffaggio di lei fu forto Pietro, e Giousoni Arbes fratelli che vene nali-

nero a ferunggi del Re Martino nel 1301. Farono figli coftoro di Ximeno Arbea valoroso cavaliero il quale effendo fiato cano, del eleuo Capitano della militia della Città di laca venne conquella a foccorrere il Regno di predetto Rènell'acquifto di Sicilia, e dopo fene ritornò in Catalogna Infeiando danni.

il Pietro fra le rimunerationi c'hebbe dal Rè Martioo li Jeggonn l'officio de Stratico della Città di Mellina nel qualefà promoffo nel 1398,1404 e 1410 ed.

fuol figliuoli Pietro, e Giouanni lo Sicilia.

ne fuer à

Capabre. ortenue infeudo un tenimento di Terri detto della Vigna grande nel territorio dell' alde di lace nel t'404 e fi casò con Piore figlia di Mamfredo d'Alagona con certi temone nel gimenti di. Terri nella Terra di faccin dote. li Terri

Dai Pietro ne nacquero Gionanni, e Filippo, coftoro fi cafarono in Leontini

delane con due foreile della nobile famiglia Candido.

Il Giouanni generò a Filippo che acquistò la Baronia di Sabuci, e nel rest.il feudo delli Mingi, che fene investiin derto anno per la Reginal Camera gouernata Rideffa all hora da Gionaggi la Badella caualier di qualità: riconerò egli il predetto feudo Kenda.

da Saluatore Renda Barone all hora di derto fendo.

Vineua ne tempi antichi nobile e feudataria la famiglia Renda, e di questa gui Negl atti fa duro fin al reggimento dell'imperator Carlo V. ed hebbe nobitistimi congilidi notar gimenti nel Regno: adeffo è declinata diforze perla corruttion de tempi; però Albo Tri primo che fiori dilei fu Giouanni Renda Baron del fendo di Paffaneto, e d'altri ala nel feudi , coffei adherendo co Baroni rubbbelli, hebbe tutti i beni confifcati dalla. r398. Corte, la quale vende il feudo fuderto di Paffancio a Thomaso Crispo caualiero nel 1394 che i fuoi fucceffori pofcia lo venderono ad Antonio Laguna nel 1506 Lig gna

e dal predet to Giouanni Renda ne derinorno il predetto Salustore ce Nicolò. e da cofloro molti genti lhuomini.

Dal Filippo Arbea dunque ne peruennero Giovanni, Anionio, Pietro, Car lo, e Giuli ano, ed hebbe per mordie Lucia figha di Federico d'Aragona. Dal Gionanni ne nacque Fittpoo che fu padre di Gionanni che successe ne feu See din

di di Sabuci, e li Muni nel es 13, e da coffui ne nacque Piereo che fegul ne feu di. ueft.nel. ed a lui fuo figlio Filippo, che procreò Giouanni padre di Matteo Barone chia. res caus. dı d. äni. riflimo e d virimo, che mori fenza figliuoli mafehi, e gli fucceffe Dona Saluatora. moglie di Don Giofesso Calascibe 112. Atti di

Dal Antonio ne nacque Alfro, e da coftai Antonio, che fir padre di Alfro, che mo not. Pie. il senza moglie di Dia na che fù moglie di Dario Caffelli mici Aus materni-

Adamo ... Pietro fitece Prete, Carlofu Secreto della Città di Leni ini. e promoffo anche ne mangiori vifici di ella, da coffui ne pacque N. padre d'Aline di Carlo d'Ar-

Rendil heast casò coffui con la figlia di Gaglielmo d'Aragona de Merchefid Auola. dalla quale mhebbe Alfio e Carlo.

Senat. di Il prederio Alfio Arbia fù promoffo, come il padre gell'vificio di Secreto, ed

Lennini II prederio Allio arroga ia promono come i pasamente con la figlia del Barono in rutti gi vifici della fua patria; fi casò egli primieramente con la figlia del Barono canaliste. della Sigona, con la quale generò Maria, che fi casò con Pietro Falcone caualice Sigona: Leontino figlio di Criftofaro Falcone, e partori Francesco cafato primicramen Falcone. Francica te con Donna Pgata Francica, ed Arizzi, che n'hebbe Don Pietro; adello con Au. Seelabro. titia Buonfiglio figlia del Baron di Carmiro, ed haue flato affunto ne maggiori vi Rafto. Buofiglio, fici di Lentini, Don Ferdinando Canonico, Cristofaro, Sebastiano, e Virginia moglie di D. Giofelfo Scalambro Baron di Serraualle.

Della feconda monlie chiani ata Margarita Falcone pobile Donna Meffinesa. ne confegui il predetto Aliio, Don Francesco hoggi Prete seculare, e Sacerdore, e Don Carlo anche Sacetdote della Religion Crucifera: moti finalmente eglico .. . grido di virtuoso e giudiziolo caualiero.

Dal già derto Carlo d'Arbea chiarissi mo leggista nenacquero Alsio, Ottauio,

Lauria, Leongra, e Felice che fit prima moglie di Don Ottauio Roffo Baron. della Nicchiaca. Portò fempre per arme questa famiglia il Giglio d'oro in capo azzurro sopra

voa lista rossa, e fotto tre barie d'oroin campo rosso, ma poi per il congiungimento che fece con la famiglia regia d'Aragona v'aggiunfe i Pali conle cing: Aqui le nere conforme habbiam detto nell'Elosio della famis. Aragona-

#### COLOGE INB R ONE

# DELLA FAMIGLIA

#### ARCANGELO





5,1,4

A famiglia Accangelo hebbe antico, e nobile principio nella Città di Catania, oue più d'ogn'altra Città del Regno s'ha. professato nobiltà nella creation de i suoi Vinciali, e nella con 1555. currenza de quali fileggono Giouanni, e Francesco d'Arcange 376 edel Aloifio d'Arcangelo effercitò l'vfficio di Capitano di effa-

Città nel 1550, coftoro percennero da Giouanni d'Accangelo ausliero di qualità che fiori a feruiggi del Rè Catolico Ferdinando nel 1495. e fuoi Privilegi il Re gli dona ritolo di Miles ch'è di molto preggio, Alojfio fuo sho tu Mastronotaro di Carania nel seaa. Fà ella per arme yn S. Michele Atcan elo in campo azzurro.

# DELLA FAMIGLIA Arena.

V il progenitor della famigla Arena in Sicilia Federico d'Arena, coflui paf Pie. The fo prim teramente d'Aragonain Napoli ai feruiggidel Rè Mamfredo con mich focarico di Majordomo e convicendolo habile quel Rè a maggioti cari pra Mun hi, gli diede primieramente il reggimento della Calabria Citra, edopo del Re gno Aga no di Sicilia, oue eglicompro Caffania , e mol taltri feudi, e nel ritorno chet fece in Napolifi moji in Capus, lasciando heredi de fuoi benta Giorgio, e Thoafo suoi figli paggi della Reina Coftanza, i quali perzicuperari heni paterni onero coi Re Pietroin Sicila dal quale ribebbero i predetti beni, però quei duo fratelli, cioè il Thomaso prese per sua habitatione la Cutà di Messina, e iorgio la Città di Sacca. Dal Thomaso ne nacque Federico che si caso con la figlia di Roggiero la La

ia Biron del frudo di Cafa d'Afmundo, e dell'altrofiatello Giorgione nacque fon onfaluo X mienes di Arena , che fi caso con Serena de luar forella di Gartia de er Baron dellt foudt, Calafi, Balici della Foresta delli Ribaiti, e Massaria Vecchia.

manusc.

deel buy

Ogefii feud dopo la mort geld detro Gagia perucanero a Giovannila sua i Cappir , glia che per hauter ella morto feza figlianolis siecettella R. C. e per leia e pu int tras. Trasta dei del R. f. m. piaco positi R. E. L'attinica comi teorito del general trasta dei del R. f. m. piaco positi R. E. L'attinica comi teorito per all'intare Dao Gato del comparando però in one dio natura i l'attento Abbate del Tapata i coma 

comi per l'attinica del comi del capata del capata del capata del presente del capata del

mich de Arcela Gereil del corcinator per planto l'accounter del manche de l'accounter del manche de l'accounter del manche del company de l'accounter del manche de l'accounter del manche del manche

fin ofigilo che mori forca polici, petti chie pette mine di colte di colte

mia rhaquetol diunoiue i detto di Graffeolo dedea, Mario fuo figlio Barondi
Patracoo per giattili di Nota Garardola Rocea a, di Marco 1545,
fane
Hebbe anche il Confaluo Ximocoe di Arena per Sercoa de luar fian moglie la
Regio di Bronoia, fe fado della Torrictia ael terriminoti dalem, la quali posi la dorane
(ascella, del Regno.

1365. e dei Argao. 1366. glia Arena in Paletmo, Tapani; e Sacca ; in Paletmo fiori Antonio di Atena Baroco delli Pauerchi che Recarco al Re Affondo

Similmente dal Federleodi Archa di Messa, è de fisio figlio di fetero. Gior gio, e di Antono, i polici di di quali empirono di molti gentilmomini gentilmomini chi ad Gatacia. Leonini, e Calta giobe, le reliquie de qualifio hora vineno di Bannfa, Fè cila per arme va Monte d'argento, e nella cima va Leo o dero rampatte in nel fiso e mopo azzurro.

DELLA FAMIGLIA Armalco.

miel illa

I A famiglia Armsłeo hebbe principlonella Città di Mellina da Luiggi
Hri di
Mellina

A famiglia Armsłeo-chiatilimodal Re Federico fecondo, ilquale per le lu

Regunda

ster Corrado-per Franceleo fiod figliche ottenenero nella loro patria tuttigli vider

f. 23, de miggiori, chen ei joto tempi fidungo.

f.27. Mr. Dal Corrado ne peruenoc. Praocelco che per i fino feraiggi alcanzó dal Rè no 1514 Martino cel 1397, il feudo di Scalifinel territorio di Milazzo, cl fuo fuccessore f.67. Pretro fene impeli nel 1316.

# DELLA FAMIGLIA

O ARMENIA



IOR GIOgennihuomo Armeno, ed vno de famigliari del Re Martino diede pricipio alla famiglia Armeora della Città di Messina. Questi hebbe carico dal suo Re di vititar le Chie fe, ed i poueri, e foccorerle nelle loro necestità, perilche il Re "l'haueta asfigoato onze agol l'anno. Coftu hebbe per mo glie Euandra figlia di Giuliano Aleuandro georilhuomo del la medefina Cattà, la cui famiglia di bora nobilmete fioriua. Da coftoro ne nacquero Giuliano, Giouanni, e Nicolo che con ricchezze, e nobiltà viffero e da medefini ne peruennero Giorgio, Sio. Francefco e Nicolo, che furono piogenitori di molti gentilliuomini. Gio: Matteo nebbe dal Rè Per dinando quattro falmi di Terri nell'Ifola di Malta nel 1514. l'arme di queffa famielia fono duo Orfi rampanti actaccati inficme, rosfi in campo d'oro.

DELLAFAMIGLIA

I EDE priocipio alla famiglia Arnao agnominato pane, e vino, Ber mardo canalier Catalano, che passo d'iodito Sicilia con il Re Pietro j. dal quale fit impiegato ne priocipali vinci della Città di Palermo, ed lui fi easo chin la figlia di Nicolo di Critta gentilbuomo di quella Città, e n'acquiftò Ro doriguez Camariero del Re Pietro fecondo, mà diffaccandoli della, regia deco flort e seguendo la rubbellione de Chiaramoniani, fu eglidal Rè Federico ij. po 'fto in baudo, e puoco por hebbe i beni conficar; perilche comparfe inanzi il Re, suo figlio Federico, e con moim inflanza gli chiefe l'affoliation del padre, e la reflitution de beni: hanendolo il Rè vifto così ardito; e pronto con tanta puoca età, ridendo gli rispose, che cosa ne volesse fare del padre, e de beni, reptico a lui il fancitifo con prontezza. Sercoifamo Signore gla domando, perche mi do- del Sen. nano pafe, e vino; per le quali parole ridendo il Re con totti i spoi circoftanti ghi concesse quel tanto domandada, e da quell'hora in poi su agnom inato pane, e

Thi predetto Federico Arnko pane, e vino ne nacquero Goglielino, e Rodorico. If Guelle lino serul la fua patria Paterena cun l'vilicio di Giucato nel 1225 ed. m. hebbe per colleghi Andrea Sabatico, Bartolomeo Ritelio Pietro Confalco . Ruñco. . Cielo di Ruffico, e Francesco Giano, e'l Pretore fit Roggiero di Plaia. Girola- Plaia. mo fuo figlio fegulaci medefino vificio nel 122 c.e fintilmenta iloro pofferi, poromonpuoco vien contradetta quella discrittio del Sanchez da molte scritture che s'hano ritronato nella Caerilaria della Zecca di Mapoli nelle malifi feorge la famorte Page, e Vinoantichisfima in quel Regno, é d'indi passo in Sicilia nel Deggantino dell'Imperator Federico ii, e ne'tempi de Normaoni ella fiorlua. l'eudataria in Bitonto, come fi legge nel scrulgio militare de Amoni Napolitania fatto neitempe dei Re Gunlielmo il Buono. 10 000 min 10 st

and familiarly a property of to ad appropriate or management of management

Buonf. mel can

MARKET PC. degl'buo mmi iller Hri di Messina

Aleuadro Reg. del

lareg.ca rella del 1514.6

D. Gin. de Sanchez. Neltani ta delRà

> Feder fe conde f. go. Regis di

diPaler. Sebaligo:

#### TEATRO GENOLOGICO DELLA FAMIGLIA

ARDOINO.



Rene des to Palco nell'apol. della ca -(a Nor таппа. Gaiparo EBBE chiarisiimo principiola famiglia Ardoino da quel famoso Capitan Ardoino vero germe de Duchi Longobarda di Beneuento. Questi militando con Gughelmo Fortebrac cio e Rubberto Principi Notmanni amorenole lega con i quet contrafic,e puoco poi per il fuo valore Geltruda figlia...

del Normanno Dragone per moglie orienne. Ne nacquero da coftui Roggiero, ed altri figli che fi co: guominarono perilpadre d'Ardoino. Dal Roggiero ches impiego a i feruiggi militari del Conte Roggiero, ce nacquero Nicolo, Dragone, ed Agneta moglie.

Sard.nel di Visoor Graffeo.

Si casò coffui per ordine del Conte fudetto fuo Zio con la figlia di Nicolò Ca (But Nor manna. muglia; questi to assai caro al Coute Roggieroper le sue sare qualità, e per esser flato vno di quei tre canalieri Mestineti, cioè con Anfelmo di Patti, e Giacopino Saccano, che andanomo ad offetirgli la Sicilia all'hora opprefsa da Barbari, ed

nebbein dotele Terre d'Ali, Castroux, Franzuno, Galati, edaltre Ville. Dal Nicolo, e Lucrelia figlia di Giuliano Patti, che fu figlio del predetto Anfel mo, ne nacquero Roggiero, Giorgio, ed Ardoino, che rinfeirono valorofi caua

Il predetto Roggiero hebbe per moglie Giouanna d'Aiuto figlia di Battolomeo d'Ajuto, che fu Stratico di Messina nel 1211, e nel 1232, e ne nacque daloro Nicolo, che su padre di Giacopino Senator della sua patria nel 1280, insie me con Antonio Caffagna, Francesco Chiaramonte, Filippo Palici, Girola mo Papalcone ,e Nicolo Abbate, e fit vno de Congiurari contra i Francesi nel Velpro Siciliano, e Fulcone Ardoino. Scriue di questa famiglia Flaminio Rolli nel fuo Toatro della nobiltà d'Europa, e nella dedicatoria del Teatro della nobil rà d'Italia, que dice che fra gi Heroi della famiglia Ardoino risplendeno. Ardoino d'Ardoino Rè di Torino, il Marchefe Ardomo d'Inuria Città della Sauoia, che per la fua potenza fu desto Imperatore, il Cardinal Ardoino chediede noopuoco aiuto al Pontifice Alessadro terzo ch'era perfequitato dall'Imperator Federico Barbarofsa.

Petò quellidella nostra Sicilia, e della Città di Messina sono eclebrati Fol cone Ardoino, assagiando la fua molta virtú il Rè Carlo primo di Napoli lo cteo Arbitto d'alcune differenze importanti fopra del fiume Rodano tra effo Rè Carlo e Ludouico il Santol Redi Francia, carico che fi fuole dare a Papi e ed Imperatori, e fi portò di modo tale ch'acquiftò la gratia, e molti doni dei fuo Rè mort inanzi il Veforo Siciliano, e lafciò Roggiero, Ardolno e Corra-

Flaminia RolliTea tro d'Ita. lia. Manufe. di notar

do.

S 42 P. S. Oak

AboTrio Il Rossiero hebbe per mostiela cusina figlia di Iacopino, che furono pro genitoti di molti valorofi caual da quali ne peruenneto Marco Ardoino che fu non meno illustre de suoi maggiori nell'arme. Questo essendo stato più volte 1398. Colooello i oferulgio del Re Catolico, e dell'Iounto Imperator Carlo Quioto fiadoprò digulfatale finelle guerre, come nella gioftra, che fi fè in Palermo in rempo che v'entrò il predetto. Imperatore, che da tutti fu reputato caualier fingolate.

Fioricon molto grido di virtuofo Andrea Atdoino Signor di Surito, che per i fuoi megiti fu cariffimoat medelmo Imperatore, e fu da quello impiegato in dinerfe ambafciarie in Figudra, in Spagua, ed altri luoghi con fomma. lode per le quali n'hebbe preciosi doos fra i quali il Palagio della Dogana di

Messina e fu Presidente, e Protettore del Trib. del Real Patr.

Don Betnardioofuo figlio Signor di Surito feguli fetniggi paterni, ambi? tiofo di gloria aodò nel foccorfo di Malta l'anno 1565, menando seco molti pentilhuomini a fue proprie Ipefe perferuigio di Sua Maestà: hebbe per mo glie a Doona Bernardina Veotimiglia che genero a Don Andrea Signot di Surito, coffui nel 1603, fit eletto Colonnello, eCapitan generale di fei mila. fanti per custodia della Città, e Focie di Messina per cagion dell'armata Turchesca edaltri honorati earichi per il Regno hebbe e per il congiungimento matrimoniale che fecero questi Sigopri con la chiariffima famiglia Giocni heb bero la Baronia dell'Oliveri, e Coffanza Ardoina hebbe nel 1428, il feudo di Luosarino.

Similmente Ardoino di Ardoino fu Sinnor di Penetico nel 1424. e Federico At doino hobbe il fendo di Mazzarra, e le gabelle delle terre di Zappa, e Caualera a chi glifegni Gio. Giacomo fuo figlio nel r418 Pietro Ardoino pure fignoregi giò i feudi di Cottomini del Tuono se del Naufragio di Milazzo, e molt altri ca

Fiorifee questa famiglia nobilmente in Italia, e nelle Città d'Vrbino, e Cofen za , nelle quali moltifamofi canalieri dilei fi celebrano. Fà per arme questa famiglia vo Aquila nera incoronata volante in campo d'ar-

gento, ed vo Leon doro iocomoato in campo azzurto, ed vna Stella di otto raggi d'oro, ed una mezza Luna d'argento a dritturadi piede.

Ren den witnura dicancel.

di d. anni Plam nie Ross nel Teatro Alla mai bill à d'eu



# DELLA FAMIGLIA

AREZZI.





LDO d'Arezzo caualier Romano fu quelló, il quale diede nobilifitmo priocipio alla famiglia Arezzi d'Sicilia.

Veone duoque costui oet 130. a feroiggi del Re Roggide ro con profession di soldato in compagnia di Marcello Neri, Guilio Praticioi, Aurello Mellini, Lesadro Naropietro Pe trooij, Lorenzo Pichi, fausto Saluati, Agcélao Sauguigaj. 70 pro Vallati, Enex Velli, Groio los Salmontini, Lucio Sordi,

Maficzo Frangipane, Sinhaldo Cardelli, Guido Poichi, Adriaco Altien, edal in vlanci fi faliari, i poul imolfani militanosa e falio del pretetto Re è, e vo lendofinpolared i tante farighe, hebbero per flazza con bosolifimi tratecimeno Sirgafia, Locattia, Catalia, Medina, edalcaria sitre Città del Regno, Ad Al da, ed Vherto Arezzifarulli neceò Sirgafia, ed ini Aldo generò Alderelio chedopo la morto lo lafe lo Brancia del Catalia.

Gafpare Sardenel la vis.de duoRèGu

Namiegol'Alderefio ne serniggi militari de Regi Guglicimi primoje recon i por i quali rico; pentate diunone, e fisego in fua vita l'arme paterate chetanto va, Aquila nera in campo d'on con due talici el argesto per mezao, e colfigationo Alda, Andriolo, ed Vbetto fuol figli, e col pure albertao. Roggieto figli el Aldo, e militarono mortami fotto l'imperator Federico fecondo.

falmi. Io oo ad come questa famiglia habbi murato la fuzi alieta arma glà detra i qual tro rizzindui citpi duo di fopra d'oro i citpo azzuro, duo di foto azzuro in calpo d'orogigiadio che per la tanta varieta, contratido delpi habbi ella preduta la me moria di quella, e per occeffich habbi prefo i rizzi alludendoli al cogome Arezzi, benche ignoratoriicore.

Il predetto Alberto figlio d'Aldo fetti affettuosamente la corona d'Aragona la 5de duo feudi nel ierritorio di Siragula n'aleanzò, ed hebbe per moglie la figlia di Pietro di Modie al l'hora causilero affai potente, da qualine nacque Corrado

Modica

drezzl che gouerno Siraguía nel 1223. Roggiero fiori valente Giurita, eficaso in Modica con la figlia di Filippo Mofea ch'era in primo di quel. Contado in Exiche venific in poter della famiglia Chiara.

motana

Coffanza Città Imperiale ed l'imperator Heorico sefto, dal quale ella per le fue virtu fit efaltata ne'più maggiori affari del Regno, ed brbbe il Contado di Mo Gia Til diea infieme, el vrimo Conte di lei fu Mamfredo Mofca. les.

Da questo Roggiero Areazi ne prequero diderelio, ed Andriolo: d'An-Lurita

delolo ne naequero Marreo, e Giacomo. Il Matteofo affai flima roda! Re Ludouico, e per hauer chetati alcuni tumul

zi nella Città di Siragufa nel 1 366, fufeitat cootra il Capitano ne ottene da quel Rè onze 50. l'anno fopra le gabelle, e pronenti della medefina Città e le reffitutio de beniconfifesti a i funi parenti . Giacomo fimilmente fu di molta autorità appreffo il Rè Martino,e valente dot Canc.net

tot di legge, hebbeda quello l'vificio di Protonotaro del Regno, e'ifendo di Caf-Pred. ani

fibili nrl 1:07.

Questo feu do eta di Gugliel mo Raimondo Moncada Marchese di Malta che per hauerli pattito della denotió Regia il Rèlo diedea Giacomo d'Arezzi i detto augo 1 107 che gli fuccesse Nicolò suo figlio nel 1418 il quale lo dotò a fua so rella moglie di Petruccio Lanza Baron della Ficarra ce coffui lo vendea Vaffal lo Speciale nel 1467, per onze 900.

Hebbe anche Giacomo il fendo delli Bibioi ch'era flato conficato a Germa

no di Afoello anche Baron del feudo di Trefiletti.

Similméte nel 1392, il feudo di Bufalà che lo ricuperò poi Rinaldo Landolina, anche il feudo di Beluedere ch'era di Bartolomeo Bifoeco di quale lo vende a Sanchio di Portocarreta di Aragona per ouze 134, petò volendoficofini partire ner a fuoi paefi lo rineodè alla Boma Bianca, e coffei lo diede per il proprio prez zo al predetto Gigeomo d'Ajezzi nel 1405 al quale fineceffe il figlio Nicolò cel.

2418.

Confegui pore il fendo di S. Giuliano ori territorio di Angusta, il quale cea sta to del predetto Guglielmo Raimoodo Moneada, e poi di Antonio di Saeca che per effer ffato diehi araio rubbello, il Re Mattino lo diede a Martino Sealambro caualiero Siraguíano del 1397, che gli fueceffe Pietto fuo figlio, che pure lo doto a Scalambra fina figlia maritara con Giovanni Arcazi nel 143 a la ode hebbe detto fendo jo dote Giovannella loro figlia maritata coo N. arezzia i quali fuccesse. loro figlia Elifaberta nel 1479, per la cui mortefenza figli peruenne di nuono in poter della dreta Scalambra, la quale lo diede a Francelco Arezzi fuo figlio, co flui fi casò con Regale figlia di N. en acquifio Giouannello che s'inueffi di der to feu do nel 1100.

Hebbe il feudo del Milirindino, e la Sala di Madonna Aluira nel 1407-e più la Giarretta di Paternò che la cabio per il feudo di Comitino nel territorio di Gir genti nel 1397. e cel medefma anno i feudi di Racaltucho, e Gioancascio che Capabr. gli suecesse Nicolò suo figlio, per la morte del quale senza figlinoli ne prese il nella dis possessio Beatrice suafrecoda forella, e moglie di Antonio d'Verea nel 1453. critt. di mà preteodendolo Pirruccio Lanza figlio di Senerina forella maggiore della Bea difendi. trice dopo al quante contefe fi diuifero i beni se tocet , cioè alfa dei ta Beatrice i predetti duofeudi, ed yn grano fopra il Porto di Girgenti per la sua parte, co ffei hebbe primieramente per maesto il Conte di Sclafani, e dopo ad Antonio d'Vrrea, e con niuno di cofforofece figli , perilche in de sti beni dopo la fua mor te gli successo il detto Pirruecio Lanza suo nepote.

Possedè il feudo del Comiso, quer di Footanziredda del territorio di Sutera il quale eraftato de Chiaramontani, e dopo di Guglielmo Raimondo Mancada, mà il Rè Martino per cagion d'hauerfi egli affentato dalla fed e regia lo con-

ne i Guoi annsit. Regisali

Capeler . ne i dis

corff di d. fends.

ceffe a Calogero Crifafi, e Giouanni Rizzo di Mesfina congiuo tamente nel 1398) el predetto Giouanni Rizzo, e Nicolò Crisafi Mafiro Railonale venderono di predetto frudo a Giaconto Atezzi peropae 110 nel 1406 e gli (Deceffe,

il fielto Nicolò, e poi peruenoe al nepote Pirruccio Laoza.

Franceto Arezzi figin del predesto Mauro hebbe dal Ré Martino nel 1532 listado da Cardinale, i qualeter a fixua do l'abola Capolònico, a collai ricegofic Perrello Arezzi fio figilo, a qualet depo la morte figini i firatello Gonanni, ed a del martino del 1532 listado del prodesto Francelco de chea investi del 1547, se poperanen a Gionanni fisi del prodesto Francelco nel 1437, o ficial prigui di figilo Francelco nel 1532, o ficial prigui di figilo Francelco nel 1532, o ficial ricego del 1532 del 1533 del

Partiritani Baroni, egotilihombiloquefa aolilifima fimiglia, che perce goodicoogunicon matrimonali diflatirano polici di Singula del Contado di Modica, ed in Leonini, oue fiori D. Grandopio d'Arezzecualizo di arequia til, adach in acqueruri Blean oliko opsecione, o Panolidio che fazoli nG tanis, ed ini genero Don Lutie, o Don Marolivanen compiutori ninodo matria con latuniga bareno. In trin et epo i dialno i Metina; perce fra i Bade col latuniga bareno. In trin et epo i dialno i Metina; perce fra i Bade col latuniga bareno. In trin et espor dialno i Metina; perce fra i Bade col latuniga bareno. In trin et espor dialno i Metina; perce fra i Bade col latuniga bareno. In trin et espora dialno i matrix dialno d

[ciana, Però di quei di Meil, ne viue il Don. D. Aonibale, hoggi Giud, della G. C. Finalmente porta ella per arme come habbiam detto quattro rizzi, duo fopra e duo fotto in campo azzureo.

#### DELLA FAMIGLIA

A finiglia Aimo è antica, e nobile colla città di Trapini, ch per arme voa Croce doctonic miperollo con quattropulli compartine neglia controllo compartine neglia hoggiù stodono fecolore nella Capello suo econo adi pare tolter. I equali hoggiù stodono fecolore nella Capello San France for d'Alifi in dicta. Città fi bricata di ci nel 1371 nel quat tempo fiori. Nicolò d'aluto Possione del Reptro Palajodo di Referencie razo, e Vistorio fio padre fia diferrato in 318. Periodo fecologo, dal quale hebbe tiolo di tregio causilero , che in quei tempi era folito derifo necologo di che se nobilità."

Helbeti predetto Nicolo dai Rè Marino nel 1391. un tenimento di Terri la fundon el territorio di Sitegalia, il qual per certa rubbellinoni principo di Sitegalia, il qual per certa rubbellinoni principo di Sitegalia. Per concelle a Marino Scalambro canaliro di qualiti, protreo contiu a Gionano, e Prientro-Che ferimono molt sancio nel flectioni militare al Re Minon, dal qual el Gionatimi hobbe onze qo di rendu a ggi anno, e nel Printiggio dato nel 1435, vien citalmato (Minin Regin Configura) y el Gionano procreto a la vienta del continuo del conti

con titulo di Magnineo Conliguero, e fuo Caualianzzo, e fuo fratello Nico; foi n detto almo fa eletto Capitan di Catania. Da quello Nicolò, e Gionaona fua moglie ne nacque Giouanni che ville chi folendore nella fut patra) e procreò con fua moglie Elifabetta Nicolò che fu

Prouinza:

Giurato di Trapani nel 1007, e nel 1024, 1021, e 1542,

Ne nacque da cofini Gio. Lorenzo d'aiuto chefu armato caualiero dall'Impa rator Carlo V. nei ritorno dell'imprefa di Tunifi, che vene io Tranani nel 1 12 e . ed eleffe Capitano di quella Città al padre. Nicolò nel detto anno, chi amandolo contitolo di Magnifico, el Gio. Lorenzo medelmamete nel 1555, e fuo figlio Don Nicolò nel 1577.

Il predetto Nicolò padre del Gio Lorenzo hebbealtre figlie femine, cioca Sirit. Elifabetta moglie di Francesco Barlotta, Gionacoa moglie di Gionacci Sieri. R1270. Burgrot

Autonios moglie di Francesco Rizzo, Autonella moglie di Girolamo Burgio, e Brigida mogliedel Baron della Cudia Pietro Paulo Proninzano.

Finalmente molti chiarislimi canalieri haue haunto quella nobile famiglia. c'hanno concorfo ne'maggiori vilici del Regno.

#### DELLA FAMIGLIA Artale.

T EBBE principio io Siciliala famiglia Artale, da Triffano canalier Ca Regifi.di talaoo, il quale venne con il Rè Martino, coffui per i fuoi seruiggi acqui cantil di flò dal medefmo Re la Cuba chiamata i Solazzi di Palermo con la Caffei d. anno. lania del Regio Palagio infieme nel 1396. Giouanni d'Artaleville nobilmente a i feruiggi del Rè Alfonfo, fu procutatore de i regii donatini, nel quale vinejo fegui Triftano fuo fistio, ed è quello ftefso, che noi chiamiamo Percettore, e i fuoi posteri nobilmente seguirono.

#### DBLLA EAMIGLIA Artegua.

IOVAN NI Artegua d'Aragonafu valorofo foldato, e paísô dindi in Regifi di J Sicilia a iferuiggi del Re Martino, fu figlio egli di Guglielmo Artegua che dancel di fit Stratico di Mellioa nel 1377. Finalmente per lefue virtà, e valore. d. anno. infieme ottenne da quel Renel 1309, il frudo di Santa Domenica nel territorio . 1915 di Bizzini, nel quale con non puoco decoro, e nobilta i fuoi pofferi banno vi nuto.

## DELLA FAMIGLIA

ORRADO d'Ascolisti gentilhuomo del Rè Alsonso , dal quale hebbe Armanno per certo tempo il gonerno di Mistretta, ed ini fi casò con Laura figlia di Aumelia Girolamo d'Armaooo gentilhuomo di quella, dalla quale n'acquifto Gi-Atherico rolano, e Ferdinando, il Girolamo ficatò con Fiancefea Auinelia, e Ferdinando con la figlia di Bartolomeo Atherico: gentilhuomo, e famolo legifta, e Gindice della Città di Termine, e molt'altri gentilhuomioi da coftorone pernen. nero, che a'nostri tempi fono estinti.

## DELLA FAMIGLIA

Gio. Til he arlie ens, dell' Imp. Hr

IORI con affai nobiltà, e ricchezze la famiglia Afmari in Sicilia, e nella Città di Catania; hebbe ella principio da Henrico Afmari canalier Tedesco,

rice/effe

che passo con l'Imperator. Henrico sesto, dal quale hebbe il reggimento di cilli Citea di Catania, ed hebbe per moglie la figlia di Giouanni Leonino, che gi partori Rodorico che fu paggio dell'imperator Federico fecondo, da coltui ne nacquero Henrico, e Roggiero, che feruirono di gentilhuomini di camera alla Reina Helena morlie del Re Mamíredo, el predetto Henrico por ju eletto dal medelimo Refino Capitan della guardia, e da coftui pe nacque Rodorico Afmari, che fueletto dal Rè Pietro primo vio de Baroni della Città di Catania: hebbe egh permoghe a Corrada Cattella, che oli partori Federico, Guglielmo. e Roggicro che così fotio il Re l'ederico fecondo, come il Re Pietro fecondo in molta stima vistero. Dal predetto l'edericone naequero Ruggiero, e Guglielmo che fu Maitro giustitiero nel 1248. Però il Roggiero fu Straticò di Mest nel 1383 e dopo feruendo al Re Mariino n'hebbe la Baroniase feudo di Sciri nel ter ritorio di Caltagirone nel 1207 che gli fucceffe il figlio Gaglielo o che coprò au-Reg. delche il feudo di Baoquicino nell'territorio Leontino d'Aloiso Raiadellis nel 1405. ed a cultur faccelle Situelt re fue fintio nel 1452 e dopo la fua morte fuo figlio Ludonico. Coffui da Eufemia fua moglie non hebbe figliuoli mafelii, ma-

la reg.çã cell, dt d. arnes. Raindellis

vna fola femina chiamata Lephora, che con la madre prefero il pollello del fendo nel 1483, mà pretendendolo Francesco Asmari fratello del Ludonico l'hebbein virtu di fentenza lata per Giouanni Apsalone, e Simone Vinicito Gindice Reg. del. della G. C. nel 1484, che gli fegnirono pofcia i fuoi feccessori, e molt altri cana la reg.ca lieri questa famiglia partori, che vissero in Catania sin a nostre tempi gobilmente. le prime arme di lei furono vo Grifo paffante, e da po prefe due tenaglie incanalcate con due poppe in bocca, intendendo dejuare perparte materna della gloriola S. Agata. 1 .5 1 45 1

cell, in d. anni. An falone Vigicità

#### DELLA FAMIGLIA

Reg. del. la cancel. 2343 .

A famiglia Affenzo appare nobile, ed antica nel Regno di Siccia, e fi scorge fra i Baroni scudatarii creati dal Rè Federico secondo. vn. Matteo d'Affenzo Mestinese . Notaro regio la quale profestione in quertempi fi daux a persone nobili, e sacuitose; da questo Matteone nacque Pintro; e Nico là gentilhuomini del Rè Ludouico. Dal Pietro ne gaequero Marteo , e Nicolò , il Nicolò si casò in Castrogiouanoi, ed ini pianto la soa famiglia. Della quale ne perueone fuse guemimentelà famiglia Affezo della Città di Modica, one nobif mente fin hora viue partorendo sepre virtuoli gentilhuomini, che co supremi ca richi hanno fouente gouernato il Contado di Modica ed alcun'altre Città del Re gno, e di ciò ne fan teftimonianza l'archiui . Fà ella per'arme



#### DELLA FAMIGLIA

ASSENSO.



EBBE chiaristima originela famiglia Affentone Regni di Aragona, Des Ciona e Caralogna,e quivi di Francia haner pallato, prezendino comunque fia fra l'antiche, e nobili famiglie il Registro l'annouera.

Il primosche vene d'indi la Sicilia, fu Gionzas Affenio gentil huomo Catalago nell'anno 1283, con catico di Cammariero dell'Infante Fedencored acquillo nel fuo reggimento, con prinilegio dato in Siragula nel 1301 da Caffellania di Nato, e molt altri tenitorii nella medelma Cattaroarre de mali furo

no poffessi d'Antonino e Francesco d'Affenso di Modica suoi di scendenti fin all'ano. 15 50,010 lo mostrano gl'atti di Notar Antonino Licara di Modica.

Matteo d'Affenfo fo vno de Baroni eletti del Rè Fedetico ra come s'accennò nel Res delle noftro Velpro Siciliano, e fu vno di quei che s'oppolie al Rè Giacomo,quando vol casced.a se renuntiar il Regno di Sicilia al Rè Carlo a 1 di Napoli, e fattori grandimente il 1881160 predetto Re Federico nel la fua coronatione con Pietro d'Affenfo ; il quale dal Re fination Pietrofu clettofuofamigliarregionel \$340 Matteo 11 fli caualiero, Giudice, e Gin rato d'Agrigento ed hebbe onze 24 annuali ne proventi del Porto di detta Città

Fà bonoraro parimente dal Rè Lodonico di molticarichi Andrea d'Affenfospercio che pelle reali patéri del 12 47 e 12 e lo chiamat des dominii Andrei de Aliele milit?. } Franceico Affenfo,fit dal Re Martino eleuto Capitano della medefina Città d'A. grigento nel 1300 figlinolo Aluaro parimente hebbe l'officio di Giurato, e

icruirono ambedite liffertuofamente il Re loso in molte importanti negoriationi. Nel tempo che venne il Re' Marrino in Sicilia, e nella città di Trapari, andò con gl'abri Baroni Guglielmo d'issenso, dal quale sù amorene mente riceunto, ed eletto pofcia fuo regio famiglia reiconcedendo di parimente tutti i beni allodiali d'Henrico Ventimiglia Conte d'Alcamo nel t 398.

Matteo 117 d'Affenfo fu anche caualieroje promofio dal predetto Re Martino ne primi carichi della fua patria Agrigento, e poscia susseguêtemête in quel di Grudice della Regia Grao Corre nel 1401, oltre ciò hebbe il teorrorio del Giardinello, ch'era d'Andrea Tagliania, all'hora dichiarato rubbello, dal medefino Rè, che feguendo

#### TEATRO GENOLOGICO

fuccessiuamente at luoi posseri, fu venduto poscia da Srefino d'Affenso di Modica, difcedente per linea diretta dal predetto Marteo d'Affenfo, à Matteo Lucchefel'an BO 1506.

Dal footseferto Marteo ne pernenne Giopanni, dal quale anche Sief no, the, havendofi impiegaro a ferulggi del Conte Bernardo Giovanni Caprera, fè da quello promofficnel Governo del Contado de Modica nel 1454; perloche gli flabill la

derra fua f mielia nobilmente. Procreo Stefano molti nelifra i quali. Michele e Stefano, da coffui ne percen-

90 . .

ne Giouanni, padre di Giouann Andrea, che fu genitor di Bartolomeo, il quale procreo Francesco, da chi ne naccise vo altro Francesco i 1.

Si casò il predeno Francesco, i con donna Chiara di Cifneros, figlia di Pierro di Cifneros Secretario di Stato, e di Guerra in quefto Regno del Signor Marco Anto nio Colonna, all'bora Vicere di Siculia, con la quale genero don Gioleffo, e don-

L'arloved i Padri della Campagnia di Gi-sù Ignario e Diego.

Diconot Cronifti Spagnaoli che la famiglia di Cifneros è una delle più nobilt, che liaritono in quell'autica Regione je fu progenitrice dellacafa Giron del fienor Duca d'Offuna.

Mà la timiglia Affenso è flata sempre stimata per una delle più nobili di quel Contado que femore hanno concorfo habitatione di famiglie nubili che fin hora fi scorgono, e la maggior parte de Gouernadori happo sondato mi nobilmente le loro famiglic.

Il predreto Stefino fà affairicco, perloche fondo vn Benrfitio ( de iure patena. sai) nella fea Caopella di Sant' Andrea con buona provigione nel 1456."

Si legge ne configli del Cardinal Parifio al conf. 16c. tom. a. le molte richezze. pecuniarte di Grofeffo d'Affenfo, che per hauer rotto vna pace , pago grofia fornma di monera; hebbe egli per moglie vna fignora di cafa Carufo de Baront di Spae cafirmo.

Manfredo d'Affenfo fu yno, de'huoni dottori del fuo rempo, ed andò Sindicatore delle citta di Mestina, e Catania, e Matteo d'Allenio, ellendo alla confidente de Se

gnori Almiranti, prefe per parte di quei le Inueffirure del Contado.

5 . mil 5 . a.

and in san union.

Franceico d'affenio fu armano canaliero in Bolognanel 1 e 2 e dall'imperador Carlo v.c nel fuo Printegio fi leggono (te Franciscum de Allenta Civitatia Mañas, oi-... rum genere nololistimum ex antiqua, clara, mognifica, de illoster familia de Affenfu iqua inter primarias execuíana Diocelia comunitratur de maximi floret, de amilia parensum, maiorum sustum nobilitate amplituden, & diatei )e quel che fegde. - 1'

Antonio d'Affento bebbe da Carlo y Imperadore 30 foldati atmati con ampia poteffe, per andat alla je quela de ladri. Però vo altro Francesco d'Assenso, essendo far o fartocanaliero dal medeimo imperadore diabbe per un attro Privilegio facul rà di potor: aggiungere l'Aquila Imperiale in campo- d'oro all'arme della fue famigira, che fono tre bande d'oro in campo rello con cioque palme verdi dentro. 16



A 1 10

CALC NO. 1

# DELLA FAMIGLIA

AVERNA





A famiglia Auerna'e nobile Messincia, oue haue fiorito Camellicon decoro di vera nobilel, s'richeza, e s'guora della. diregere Terra di Santa Caterina in Calabria, loggi posfessi perca di cate agina da gion di dote dal Contellabile Colonna, là posfession o immedia amos sin te la Baronia del Mangandi, della quale fenci nucelli nel 156 amos sin il Barone Mariano o d'auterni cauller di rare qualità non 96

Isrcio divire de l'arconi della predetta Terra difante Cate Gliscal rais, et concorfero fempe ne manggior vificio del geopo i vilimo del qua colenna, ilin Donas N. Astrax moglic di Don Lorezzo Gioen Puncipe di Californio, et l'archive de l



M a DELLA

# DELLA FAMIGLIA

AVVEDVTL



ORRADO Auueduti Secretario del Rè Ludonico hebbe per moglie Sanchia figlia di To de Sacbio Coppiero maggio re del medefmo Re con la dose d'onze 50, di redita, ch'il me defmo To de acquiftato hauca dal Rè Federico ili. nel 1375. 6 fuccesse paramète in vo renimento di terre nell'ifola di Malta lafciatogli da Giouanni Santafosia suo Ziogi quale l'hauea ha unio dal medefino Re Ludonico nel 1347.

92

Shurga,

Mallot

Da coffui dung, ne nacque Filippo de 110 degl' Anueduti, che fu anche coppiero del Rè Alfonso, e si caso con la figlia di Guglielmo Sburga gentilhuomo di Sac ca, il quale per i fuoi feruiggi bauca dal Re Martino alcanzato nel 1397. i beni ch'eraoo di Guglielmo la Marina , all'hora dichiarato rubbello , nondi meno il predetto Filippo fo progenitore di molti chiariffimi gentilhuo mini , i qualifi con giunsero lo matrimonio con moli e si miglie nobili del Regno, de quali fio hora Flamin. fene scorge qual che rampollo.

Rosfi nel Non lasciamo parimeose di dire ch'ella si ritrova antica,e nobile in Oriueto, Teste. d'onde profupponiamo hauer derinato fo Sicilia. Italia.

Facea questa semiglia per arme en Leone rampante rosso in campo d'argento, ed vna Stella crinita diretta alla bocca del Leone,

## DELĻĄ<sub>G</sub>ĘĄMIGLIA

A famiglia Augustini fiori chiara di nobilià, e di ricchezze in Sicilia, vogliono ch'ella habbia paffa ia con Carlo d'Angió co fupremi carichi da Pifa, ed habitò in Polizze, e d'indi nelle Cina di Palermo, e Messina si dilaio, in Polizzi fiorirono fra gi'antichi feudatarij dotonio , e Giouanni d'Augustini fratelli Baroni del feudo di Xiureni , e d'altri feudi , fu padre di cofloro Pierd'Augostini caualierdi molta viriù, perla quale sit la reg. ca pro mosso das Re Ferdinando nel 1485, nell'officio di Mast. Rat. con potesta di poterio conferire in vu'altro fuo herede; Nicolo d'Augustini su Capitad'arme del

Valdemona, ed aliri honorati carichi ottenne, da coftoro peruenne Lorenzo d'Augnitini, che fà Giurato di Palermonel 1561. coffui fà figlio d'Aodreotta che fu Pretore di Palermo due volte la prima nel 1513, e la fecondanci e 510.e Pietro d'Augustini anche figlio d'Andrea bebbe come il padrel'essicio di Mast. Rat. del Regno, el'officio di Pretore nel 1551, vene quella famiglia da Pisa hauedo con nobili principij in quella Republica viffuto, e della medefina gulfa nella nofica Sicilia s'haue confernato, godédo sépre i principali vífici del Regno , e nobili co giungimēii matrimoniali. l'arme di questa famiglia fono tre fascie d'oro, parimé i e con certi vali fotto attaccati alle fafcie, cioè tre fotto la prima, due nella fecon da, ed vno fotto la terza in campo celeffri,



Reg. del-1488.

### LIBROL

## DELLA FAMIGLIA

AVRIA





ISSE con molta chiarezza di pobiltà, e ricchezze la fami glia Auria ne'tempi antichi in Sicilia, percioche Mamfre do d'Anria fit Signor della Terra di Calatabiano, e d'altri gioffifendi, Pietro, Giougnni, ed Ottobuogo d'Auria fio rirono forto il Rè Federico fecondonel 1200 Dal qual Re Ot tobuono hebbe la Terradi Caffronuouo, il territorio di Rieni, e'l molino de'Baroninel territoriodidetta Terra, t quali lasciò poscia egli ad Antonio suo figli o secondogenito. Costui anche pe fece donationea Nicolo Morello suo fratello Vterino, che glis occupo Giouanoi f.46. ec.

di Milana. Corrado chefu grand'Almirante. D'Ottobuonone nacque primo del prede tto Antonio, Emanuele che fu gran caualiero, coffui hebbe dal Re Pietro fecondo Caftell'amate del Golfo, il feudo di Calatubi, e l'Isola di Pantagia, che nelle rubbellioni del Rè Federico terzo l'hebbe Guglielmo Peralta, el figlio Ottobuono hebbe l'vificio della Miraglia

del Regno, dal Rè Ludovicon el \$343, che glifuccesse Raffaele suo figlio, ed a lui Ortobuono, ed a coffui parimente il fratello Cottado fecoado, Maft. Rat. Dal predetto Giouanni d'Auria ne peruenne la famiglia Auria del Monte Erice, e frai suoi genni huomini fiorirono in quello Corrado d'Aurra caualier valorofo. Arnaldod Auria Caffellanodi detta Città del Monte nel 1462. Pietro 649.3. d'Aurea . Emanuele d'Apria fu Capitan d'arme di Trapanifotto il Rè Alfonfo,e

Bernardo d'auria nobile Genonese passò con la famig. Spinola da Genoua in ... Paler, nej tepo che vi fu vna gra feditione tra la famig. Auria, Spinola, e Grimaldi. da cui ne peruene D. Girolamo Canonico d'Agrigeto, e Vicario Generale della Città di Palermo, che morinel 1542.e Vicenzo d'Auria,e Fregolo.

molt'altri gen il huomini di coftoro peruennero.

il predetto Vicenzo d'Anria procreò al Dottor Federico d'Annia, il quale è lodato da Mario Italia nel fuo trast de imm. Ecc. e'l Dott. Frace foo che fu mol te volte promoffo nell'efficio di Giudice della R.C.P. di Palermo, ed in molt'altri honorati carichi, mori fenza prole l'anno adietro.

Dal predetto Dott. Federico ne nacquero D. Andrea che morl gionenetto; e'l viuente Di Ficenzo. Fà ella per arme va Aquila nera fia due campi di sopra oroe fotto d'argento. DELLA

Milana San J.a. fel. 256. Fazell f. 495.06

Sur. 4.6 pnma. Regj. di sanse, di

d. ano f. 155.

Fazz de.

### TEATRO GENOLOGICO DELLE FAMIGLIE

#### AVERS A, ED AVILA.

Regis di cance di det.anno 1500 fol. 138. Regist de 64, 219. pra la Torre mezzo Leoneroffo in campo azzurro.

RA i Baroni feudatarij ho ritrouaro Giacomo d'Averfa che s'inuefti delli Territorii, ouerfeudi di Falzuto, e d'Ortelia

E fimilmente datoniod Aula, ouer Anila Baron della Bifcaolia, s'innefti del fuorendo nel 1501. molt'altri Baroni, di quelle l'amiglie fiorirono che pereffer effiti li tralafciamo però la famiglia d'Anila fece per arme yn Caffello doro, e fo

### DELLA-FAMIGLIA A.V RIFICI

Rez. dell offic. del Protono . della ca-

A BB | A M ritrouato la famiglia Aurifici nobile, ed antica in Sicilia Gintio Aurifiel cauatier Stragufano affai nobile, e ricco fotto il Re Tederico fecondo viffe, ed hebbe da quel lo la cuftodia delle marine di quella Citrà,e Gioulini fuo figlio hebbe dal Re Ludovico il reggimento della Terra di Mitili per cibque anni. .

Francesco Aunsici fratello del predetto Giulio bebbe dal ortdetto Re Federico l'vilicio di Protonotaro del Regno, e fi casà in Palermo. la quale gouerno con l'officio di Giurato nel 1337, e da coftui perucanero la fami Pater, glie Aurifici di Palermo, del Monte Erice, e di Trapani.



Giulio, ed Antonio figli del predetto Giouanni fignoreggiarono le marine di Bindicari fotto il Re Martino, e da predetri non ha tronato fin a noftri tempi ferie veruna, mà folamente Marc'Antonio Aunfici Barone del feudo della Salina jouer Pantano dello Rouetto, e Don Pietro Aprifici Barone del feudo del Piano del Pazzo gentilhuomini Netini. Má fiorifce ella con antica nobiltà ne Re goi di Napoli il fuo capo hoggi è il Pricipe di Sans cattalier di virtuolo grido Stra ticoto della Ci etadi Mesfina.



#### L. I B R O

#### SVPPLIMENTO DELLA PRENARRATA FAMIGLIA ALAGONA

opóche s'impielle Floigo della nobile famiglia diagonatelfo luogo, ut Carlotto forragione la fuección de Signori diagonal Messina delluati d'augono, Red da ce dal prenarato responore etilitate va cela lectaria de Carolico Ferdinido instintina per porto al don Franctico d'Algona caugir. Arganoste nella rocestina della viso.

in periona di don Francefoo diagona caualier Aragont fe nella concerfion della 1900.
Cafellania di Reggio nel 1907.
Quello don Francefoo fuil primoche venne col medefino Re da Spagoa ne Reggi di Familia.
di Napoli,con carro primieramente di Capitan d'Archabugiert, e dopò fino Sar regeno d'Aragonic, potenta de codo Godine con Arate fundi felisi dualibere i do de Rerisa.

ro buoni progressi nella milnia in tempo che il padre acquistò la Castellao a di Reg

gio di Calauria citra, acquittarono iui parimente foldo.

1 predetti don Grame, e don Artale ambedue prefero mogli nella nobile cirtà di
Metina quella di don Giaime fii d'unna Margarita Staitt de Conti d'Augusta, e
quella di don drala fil la figha del Conte di Condianni di cafa Metulla, che non gli
lafciò prole veruna.

satero peore veruna. Procreò il don Giaime, do Blafco, e do France (co. Acquillo don Bialeo il carloo de Maftro Portolano della fuderia. Provintia di Calaurta cira, e morì (Eza figli come il zio do Artale, Mà do Fràncico, oltre le molte ricchezze che poffedè, fi casò nella fua

patriar on una Damma della chiazistima cafa Diana, che gli generò don Giouannis il quale fuccette ai zio don Blafco nel predetto ufficio di Mafro Pottolano.

Querili esto due voice), a prima con donna Lidi Barona dell'amies, a poblic fin miglia Barone di Riggio progenitrice di chiattismi cassili, infequal, vinivino don Paolose fera Domenico cassilire di Malta. Si Gronge anche ila chiara nelle chita di Lecce, e Colenta, ed in alte del el Prosince di Vapolitri conguelta egli proccio di nque figitosi dono Margorita moglie ed Capita na diguillo se frondisso, dono a Goucapatri vodono Margorita noglie ed Capita na diguillo se frondisso, dono a Goucapiatri vodono Margorita noglie ed Capita na diguillo se vivuo di publica, del Bazin esto della practica della Practica della Pacida Arteli Santoni, della face i l'este della Practica di Practica di Practica di Practica di Capita Religio della Capita della Practica di Practica di Practica di Practica di Practica di Lectro gibblico e poliziari della fine et Conosi in pediale fixed della medicina etti ad Medilas lo figiato di dicti canolici difico di inpedie l'ervolte. All'eguitori del Gius dell'impor l'altro Ortroige.

Col fecondo matrimonio, che fit donn' Antonia di Gionanni ed Abbate forella di don Francesco di Gionanni pradre del vinene don Palmiero di Gionanni procreò

don Cefare, don Palmiero, donna Maita, e donn Agata,

Don Francesco primogenito del primo matrimonio del detro don Giovanni, non Jasciò dopò la sua morte si non che vna sola sigliuola, moglie del predetto don Paolo

Barone.

Don Cefter vineren Senatuse della fia patria in open'tianon, hebbejer moglic del an Maria Marcelotó Aurena, donie a quale hátiribos a pectra do den Galpires che nell'età di dodeci sono il dictito endia degregation milirate della Soille aci il don Cetere è l'atta primitare l'amorigi qui alcepter i pinimi cardio chi la prefettori della fiatica di considerate della considerate della considerate della soille della considerate di ti Ali goni e gualimente l'amo, che si vica deco nell'Elegioti, non i la Cimito me il Aquili l'appetta, de la fiche del proceptio (del la majelia dell'imperator Carlo Adequa.

## DELLE FAMIGLIE

#### BADOLATO, BAGLIONE, BAIMONTE, BALBIANI, BALBI. BALBASTRO, BALCONE,

ca Mej/ma di Nateli 1350.

Bonfer, nel TE'rempi antichi fioritono con fplendore di nobiltà le famiglie Badolato, e la funanti Bagtione nella nobile cirrà di Mestina pere loche elleno così negl'yfficidi Magifti atiscome ne più supremi di quella Città concorfero. Giorgio Bado-Ani 4 no lato figlio d'Antonio, fotto il Rè Federico I ta gonernò la fua patria molt anni. Con lar Anton, rado fignoreggio Milazzo alcun'annicoftui hebbe per moglie Nicolofa figlia di Gio uanni Bzebario gentil'huomo,e dotrissimo Giutisconsulto. Il figlio Pietro fi caso co Ipparina Barhuglio, figlia di Clodio nobile Meslinese, da chi nè pacquero Girolamo.

Filippo,e Polidoro, che tutti reufcirono vinuofi gentil liuomini.

A famiglia Baglione fiori nobiliffima in Sicilia e nella cirra di Mellina e Palermusella venne ne'tempi del Re Giacomo da Padua, fosto la guida d'Antonio Baglione gentil huomoje Coppiero del medelmo Rejil cui figlio Lorenzo fit Giust ro della medefina cistà nel 1322, e procteò Costado, che fi caso in Palermo con la figlia di Amaldo d'Ayala gentil'huomo Catalano; della cui nobile famiglia fioti tono in Leontini don Anronio, e don Aluaio d'Avala virtuoficanalieri : e fe Giura tod quella cistà nel 1354:e Pietto Baglione suo figlio nel 1386, e 1392: Similmente Gionanni fuo fratello. Da coftoro affai i i chi gentil'huomini ne peruennero , come anche da Domenico Baglione Cammatiero del Rè Pietro 11.

Talancesco Baimonre fu Secretatio del Rè Federico 111, dal quale ne nacquero Carlo, Giacomo, e Giouanni, che scruitono per paggialla Reina Maria. Dal Gia como ne nacque Francesco, che su padre di Giacomo samoso leggista. Questi acquifiò la Baronia di Montemaggiore per cagion di dote di fua moglie Francesca Venimiglia, e su diverse volte Giudice della B.G.C.mà passando alle seconde nozze, dopò lafua moste, la detta donna Fracefea con don Antonio Santapau, fene inuefitro

no ambedue nel 1512.

Orrado Balliani genril'huomo Milanese serui alla Reina Maria con l'officio di Macfiro del Regio Palazzore fú quel che trattò eo Artale d'Alagona dicafat la Reina Ma ia con Galeazzo Visconte. Duca di Milanoili quale casamento pot fil in pedito da B noni del Regno. Doppo la parrenza della Reina in Catalogna, il Baihian'i dimorò a ferulggi d'aarrale, ch'allora dominaua il Regno hebbe cottui per mo glie Lanina figlia di Girolamo Balbianche gentifhuomo Milanefe, ch'era ventiro in Sicilia fotto il Rè Federico tatted ambedue queste famiglie fin hota nobilmente Carc. Ret. viueno in quella città di Milano. Da quello Girolamo Balbi, ò Barba nell'idioma Siciliano, ne sacque Aotonio, che acquiitò dal Rè Mattino il feudo di Vtilizmini nel 1 2 00.00fto nell'Ifola del Gozzo-dal Rè Alfonzo il feudo della Nossa nel tenitorio di Randazzo nel 1338,che glifuccesse il figlio Ginnanni; dal quale ne peruenne Filip po,e Girolamo Baiba,che villeto nobilmente in Mineo.e così lafciarono i fuoi po-

1199 60 121 Rigdica cell.in des Instruct. € 10.

fteri.

Cimilmente Nicolò Balbaft ro gentil hnomo Veronele possedè molti heni nel teni orio di Calragiroosiacquiflari pel fuo valore dal Re Marrino hebbe coftui per moglie la figlia di Nicolò d'Affenfo genzil'haomo di Cafitogiouanni e ne nacque Filippo Balbastrosche fü Capitan di Piazza nel 1493jone si casò con la figlia di Gin liano Balcone. Quello Giuliano fu figlio di Piero Balcone gentil huomo Milanele, che ferui militando il Rè Martino, perilche alcuni tenitori, ed vilicij nella cirtà di Piazza acquiftò.

### DELLA FAMIGLIA

BALLO



NNOVERA Gio, Pietro di Ctefcenzinella fua córonal della nobiltà l'Italia fra le famiglie nobill; e chiare di Bologna la famiglia Ballo, la quale fii in quella Città della fazzion Gibellina, e costpure Pezanonella fua historia di Bo-

Sanchio Balloft il primo che venne da Bologna in Sicilia
e nella Città di Trapani nel 1378. fotto il reggimento della
Reina Maria dalla quale lionorati carichinella città di Trapani ottenne.

Coffui fil amico grande di Antonio di Bologna, detto il Panormita , il quale nelle fuelettere amorenolmente lo raccorda, da Bologna queffa famiglia anche in Modena patò circal 1 1280, del quali vi folo | Nicolò Ballo che intervenne nella guerra che fuccelle fra gi Orfun ,e Colonneli nel 1347, oue in feruigio de-

Dal predetto Sanchio ne venne Ballo de Ballis virtuofo gentilhuomo, che fù Re. della dal Re Allionso promofio in honorati carichi, e procreò Giouanni, Henrico, preg. can- e Sanchio che feguirono i veffuggi paterni.

Dat Giouanni ne nacquero Couino, Ballo fecondo, ed Antonio che fa Mafiro Rationale del Regno, periche fene venne da Trapamin Palermo, e quiul pia Regi, de col la viuente famiglia Ballo.

to la vuiente la miglia Ballo.

Dacoft in en acquiero Coulno, Giouanni ij, e Thomaíoche fú Senator di Paler. Alar. Ai nel 15 a 6, infieme con Vicenzo d'Afflitto, Nicolò Autonio Spadafota, Gio. Matteo d. Anno, di Diana, Martano Agliara, e Gio. Lorenzo di Augnifino.

Vn'altro Couino Giouâni ferul grandimete all'imper Carlo V. in quelle subbel Re. della lioni , che Eguicono in quel tempo nel Regno, e fion figlo Giouanni Gratiano ac. regatire, qui fiola Baronin di Calattufo, che gli succelle poi il figlio Giouanni. ed inue e Giocano figlio del Giouanni Gratiano fione henda Sacra Theologia. Butare.

N litte-

98

litzeratisfimo, e la fua dottrina per turta Italia fit conofciuta.

Procred il predetto Gionannia Giofeffo Antonio, che gli fucceffe nel feu Reg. del do di Calattufo, e gotternò la fua patria con la dignità fenatoria. lacensel

Dal Thomasonepacqueio Gratiano Ballo, che su Giurato pure di Paler laria nel mo nel 1567,e i fuoicolleghi furopo Girolamo Caftrone, Raffaele Ramo, Ni cold, e Don Ludquico Spadafora, e Don Gaspare Requisens. 1593.

Regi. del Diede folendore a questa famiglia Antonio Ballo, che oltre l'effer stato pro Senat.di Pal.did.

mosso nell'efficio di Giudice della G.C. e di aunoca tofife ale, impresse un libro della fua professione di materia ciiminale. anni. Hebbe quefta famiglia affai Donori di legge, I quali furono promoffi pe'

principali vifici del Regno, percioche Ballo de Ballis fu Giudice della Gran Ciftrone Corre nel reggimento del Rè Alfonfo, fimiliarente Giouanni fuo figlio, hels Kamo. beil medefmo il Dottor Antonio Ballo chiamato Seniore figlio del predet spadafore. to Gionanni, e'I figlio di Antonio chiamato come l'Auo Gionanni, fi valen-Kenu er. te leggiffa, ed hebbe il medelino car.co, ed Autonio luniore oltre il giudicaro della Gran Corce, hebbe l'vinciodi Maftro Rationale del Regno; el fra Reg. del.

tello Gionan Baitiffa th anche buon Dortore; il Maeftro Paolo Domenico cellaria. Ballo dell'Ordine de Predicatori, fu vno de primi della fua Religione, il Dot tor Giouanni Ballo hebbe i medefmi carichi di Giudice, e pure il finli o Gio. Battiffa, e'l figlio di coffui Don Gioselfo, ed il medefino grado mento Gio. Andrea figlio del prederto Antonio Iuniore; di manierache la legge hà flato amorenolmente abbracciata da quefta famiglia Ballo.

Fà vitimamente per arme quella l'amiglia vua Batra d'oro con tre Palle neredepiroio, campo azzurro.

## DELLA FAMIGLIA

BALLONE

DonGio. deSächez nella endel Rè Fe derico i i .

la rep.ca

ON lafeiremo di dire co breuità i progressi della famiglia Ballone in Sicilia, enella Città d'Agrigento, ia quale fit ingrandita da Pier Luigni Ballone Coppiero maggiore del Rè Federico fecondo coflui tià quello, il quale internenne nella prefa di Macifro Tomio quando teto d'yccidere il Re nella Chicfa Metropolitana di Meff. del che annedendofi dopo il Rè, Pier Luiggi fe gl'auuentò adoffo,e lo prefe ftringendolo di fi faita guifa, che quello non fi poté prir mouere , per la quale attione non puoco fu frim to dal Ré Federico: hebbe coftus per moglie la figlia d'Andrea d'Imbri Barone del Misirin-

dino, con la quale procreò Michele, che fu progonitore di molti gentilhuomini , che per effer a nostri tempi estinti si lasciano da canto, non dimeno voglionos he el Fazzella la derinaffe da Martino Balione, che puofe in riuolta la Città di Melina nel temf. 451. po dell'Imperator Federi co fecondo.



### L I B R O DELLA FAMIGLIA





E meranigliofe ruine c'hebbero le Città della nostra famosa Italia per le foesse guerre che seguirono fra Guelfi, e Gibellinifurono cagione, ch'andaffe ogni cofa fofopra, elepiù peg giori l'hebbe la famofa Cinà di Milano, primicrameote dall Imperator Federicos, Barbaroffa, e pofciadali Imper, Federico ij.circa il 1145, e per più declinarla gli tolfe le fue principali famiglie, fra le quali fi leggono le seguenti-

La famiglia Agerio guidata d'un caualiero chiamato Aldobrando, la quale con la famiglia Aliprando guidata da Locio, l'Araperti da Ottauio, l'Arone da Lu-

douico, confinò nella Città di Palermo, one nobilmente si fondarono. Lia famig, Ariuni guidata d'Egidio, l'Armellini da Siluio cella Città di Marfa-Ja-lafamiglia Arolini guidata da Luca, l'Arconati da Hippolito, l'Arelij da Giriaco, la Badili da Prinato c'habitarono anche in Siragufa, pure la famiglia Baldonina armelini fù condotta da Baldo valorofo canaliero , e la Balfamo famiglia nobile di quella. Città venocin Sicilia fotto il grido militare di Mauritio Ballamo, il quale hebbe Arconati dall'Imperatore per flanzala Città di Messina, ed juif secondo Stefano Ancorano J prese per moglie Lodella Marifealco siglia di Perrone gentilinuomo Messinese, con la quale procreò Coftaozo Anfaldose Perrope, rquatifurono ingraoditi dal Re Carlo d'Angio, che diede ad Anfaldo vna fua figlia naturale per moglie,

Coffanzo fi casò co Guglielma Palici figlia di Nicolo , co il fanor del quale in l gratia del Rè Pierro d'Aragona peruenoc, dal quale hebbe il titolo di (Regiº Miles) Queffo titolo di Miles iu di gran filma appoi Registichi, e'i noftro gran Côte

Roggiero fempre ne Privilegi gli poneuni titolo di Miles, e così diceuano. Nos Rurgerius Deveratia Miles : & Comes Swilia, & Calabria; e s Regi lo diedel ro a caualieri, ch'erano loro familiari, e deuoti.

Dal predetto Coftanzo ne nacquero Giouanni, Tuccio, ed Anfaldo. Tuccio proceed Nicolo .e Gionanni. .... Il predetto Nicolò Ballamo ville fauorito dal Rè Alfonfo, e con fegui da quello

he wells Gibellini

Linne

anni.

Aus.

il feudo della vigna, e promoffo anche nell'vificio di Grodine della R.G.C. a coftui fuccelle Tuccio, e Gionanni hebbe il feudo della Maffiria nel territorio di Patti chiamajo anticamente Crisì se algorino figlio di Giouanni, inflittifuo herede Neelat. a Pietro fuo figlio nel 1459.

Dal Tuccio ne naeque Francesco, che dopo la paterna morte acquistò la Bass di No.

Gio. Ada roma, e Terra di Pollina nel 1503, e'l feudo della vigna del Rèmo di il predetto Giouanni fratello del prenarrato Tuccio Baron del feudo della-Mafsaria, ficaso con la fielia di Thomafo Girifalco Baron della Limina, e Secre Mrs/ins. Ginfaico, 12110 del Re Alfonfo, conla quale procreo Nicolo, coffui non hebbe altro cheuna fala fiel mola chiamata Metolde, che ti casò con un canalier Meffinele di cala Girauma. Porco, e parrorla D. Francesca Porco Baronessa della Limina, la quale pure si f. ; unting t.

mariro con D. Francesco di Balfamo figlio d'Angelo, il quale sù figlio di

Quest'Angelo di Balfamo hebbe due mogli, la prima fù Leonora Leoni igi-

eSanbafilio Liglia d'Alaimo ij. Barone di Sanbafilio, e Signor di Palagonia per Banca Granina fua moglie, percioche dopo la morte di Lanfranco Leontini . e Sanbafilio Barone di Palagonia ch'è fepolio nel Conueto di S. Francesco di Leo Privile . zini. la Leonora successe al fratello nel feudo, del quale seoe inuestissio delfoude marito Angelo di Balsamo, che pure segui nella medefina Baronia, dopo la di Sam. morte di Leonora fua moglie fenza hauer lafciato fighuoli per camon di crediti àafils. che fopra la predetta Baronia hauer, altrimente hauria fuccesso. Andreua forella di quella all'hora moglie di Battifta Platamone, che fotto il Rè Alfonfo gouerno la Sicila, co il quale fra gl'altri partori Giouanna chefu moglie di Gio. Anto-

nio Leontini, e Sanbafilio, Dalla feconda moglie Angelo di Balfamo n'acquiftò il predetto D. Francesco. Barone della Limina, ed: Sanbatilio, il quale fu Vicario del Val di Noro nel 1562 e Senator della fua patria nel 1 582, inlieme con Cristofaro Perce, D. Gaspare. Lucanio, Antonio Azzarelio. D. Thomaso Marquet , e Francesco Reitano, e

Sempre con honorati cari chi ville.

Da coffu ne nacque D. Pietro viuente canaliei dell'abito della Spada di San-Antilone Giacomo Principe di Roccafiorita, Baron della Limina, che haue stato promosso Kamana. ne i maggiori vifici del Regno, percioche fu egli Straticò di Messina nel 1621. Reg. del

£ 1622 Senat.di Fjorldiquesta famiglia Giacomo di Balfamo figliodi N. Balfamo, il quale Mes fina Reg.delne i tempi ziunitoli feguiti per ja morte del Rè Catolico fu mandato dalla Citrà di Mels. Ambalciatore infieme con Giacomo Anzalone se Scipione Romano a. larer.să D. Vgo di Moncada, all'hora Vicerè di Sicilia, che fuggendo di Palermos'hauca cell.did. rittrato in Milazzo: Pir egli Signor di Mirto, ed a lui fuccelle Gionanni fuo figlio

che nel 1524 fit Capitan d'armedi Milazzo, e nel 1522 della Città di Patti . il Buenfig. quale vificioall'hora fi daua a i principali Baroni del Regno, manel 1547, fu af nella ina sunto nell'efficio di Vicario Gen e comprò la Città di Toromena co i fuoi Cafall. ant. Mef però hanédofi quella ridutto al regio demanio hebbe in fcambio il Viscontado di Francauiglia, ch'era de i membri della Reginal Camera, il quale a'tépi nostri per casion di matrimonio, e passato alla casa Rusto, e stà per ridurse di nuovo al demanio.

Non puoco folendore lisue recaro squefta famiglia la faotità del Beato Pietro Balfamo monaco Caffinenfe, il cui corpo con molta dinotione fi conferna nel Monasterio della fantissima Trinità della Caua.

Fà ella final méte per arme yn Scudo incoronatoliniato per mezzo, di fotto yn campo Celefire, e di fopra la metà d'yn campo rofto, l'altra metà d'argêto conva Vecello detro pofato, chiamato.

DELLA

# DELLA FAM GL A

BADALOC!



Lucca in Sicilia negl'anni del Rè Aifonfo, il conduttor di lei Ai Pirre fü Giouanni Badalucco nobile Lucchefe , che fi matito nel la Città di Trapanicon la figlia de Corrado Sanguigoo, e ne nacque Corrado, che fit Maft. Rat. e protetrore nobile de i nobili di Lucca; hebbe per mogle la figlia d'Arnaldo d'Auria Castellano del Monte di S. Giuliano, e n'acquisto Giouannia che ii congiunfe iu mariimo oio con la nobile famiglia Vicenzo di Trapani, e fuo

fratello Pretro hebbe yn altra figliuola, che ia casò co N. Fificaro, che poi partori a Sionella moglie di Pietro d'Auria Caffellann di Trapania Il predetto Pietro procreò anche a Guglielmo Badalucco che fu Capitan dar ane di Leontini, ed ini fi casò con la figlia di Giouanni Palaxino gentilinomo di quella Cirtà, che el parmei Pietro, e Gionanni, che ambedui fi cafarono il P etro con la figlia di Antonio Aufufo luniora, e Giouanni con la figlia di Pietro Lu

caraldo. Quefte due famiolie Anfulo , e Lucasaldo fiorirono nobilistime in Leontini, e goderono rutti gl'effici grandi di quella Cirtà, anzi mi raccordo haner letro nel registro degl' vifici di Giurato nel 1443 esserio quello anno Giurati Antonio An fulo , e Marteo Lucaraldo , i qual i firmo eller genitori de i predetti, pondimeno la famielta Badalucco si eftinie cost in Trapani come in Leontini.

DELLA FAMIGLIA

BELTRAN, E BOLEA.



ERING VER Beltran canalier Catalano venne in Sicilia mandato dai Re Alfon fo con carico di Capitan d'arme di Sira gula, ed hebbe in gouerno il Con rado di Modica, il quale lo deSanch. lasció a Pietro di Bolca anche genrilhuomo Catalano suo coguaro, perche eglino ambedui erano cafati con due furelle figlie di Attardo Borgia di Buria caualier Siraguiano, ed iur piantarono le loro famiglie, che poscia fi dijatarono nobilme

DELLA FAMIGLIA Baldini, e Balducci.

A famiglia Baldini fu portara in Sicilia da Muccio foldato Longobardo Relativa che militò forto il Rè Federico fecondo, dal quale alcanzò il feudo della Carrubba nel territorio Leontino, che gli fuccesse Guglielmo che fi caro con la figlia di Andrea Pieri Balducci gentilhuomo Siragufano, con la quale Procred Muccio, e Giouan Filippo il Muccio hebbe per moglie la figlia di

ENNE la famiglia Badalneco, oner Badaloc dalla Cirtà di Manufe. irans.ne ol atti di

not Pict. Ada. fuo fieles nel 1580. Vicenze Filicaro:

Manuse. diGia.Si naldi. Tran u. negt arri ding. Ga

bileo di Trapani 1625. Focusida

D. Gio. Baltran

Filip po Barba Baron di Vitiliamini, con la quale generò. Gio. Ellippopadre di Leonora moglic di Ferdinando d'Artes genilipopon Aragonefe Cafellan di Si ragula, e Prou editore della fantaria Spagnoda cel Regno di Sicilia.



### DELLA FAMIGLIA

BALSANO.

Gio. Vs g. iman nell hist. Tedefea,

Algeri s

E BBE principio la fimigla. Ballao da Clollo Ballao caliera teste con circulare teste co, chi a sulla, mistrade con l'imperator Hizroo y viene find quello linguato al gouerno principamento d'Iranja, de dopo di Patrono. 1 diglio Il homes de l'Imperator Federico ficcodo di Gilliamente bebbe la Carlel lava di Catania, de dal na honoretti carchi, effigiro Gionnani imito i veffigira paterni, peritche acquillo dal Re Mamfredo Tantica Cafellaino della Princia Catalia Lavada del Paris, del Valdati Leconidia, a leda quale anche fio portò fi

ben e, che la betsquietza comune de Ciriadiri acquitió, onde aurenne che ede tuntoche il Region folici la qui et incip per le guerre di tre modo truttuno pregitie er di quelli, o frebbe child E Carlord Angiò, e poi da Pittro d'Angio, confirmata fina Caltificiale, de d'adiadori l'ergione ofrancie; fi porto a prò de Regi Angio nell nel Velpro Siciliato, e debebe per mogli E litti fighia d'Aigerio. A Parterio Conoco, dal visuella Pomento des evite calle qu'illorio di Percine.

Città di Palermo, cioè nel 1727, e nel 1229,

Dal Giouanni Baliano già detto ne peruennero Enzio, Filippo, Pierro, Clo dio, e Pier Antonio, che furono gentori di molti gentibuomini, che diedero non puoco fileadore alla lurofi miglia. l'arme della quale fono vo Monte nero in campo d'ora cun vo cavallo feiolito fonza.



### DELLE FAMIGLIE

BANDINI, E GRASSOLINI,







🕸 & I raccontò nella famiglia Alesti il paffaggio della famiglia. Flaminio Bandini, nondimeno per più chiarezza diremo che il pro Rolli nel genitor dilei,fit Giorgio Bandino gentilauomo Romano, Teatro d' o come vogliono Fiotentino, che venne in Sicilia nel tepn Europa, del Re Federico fecondo se fece la fua refidenza nella Città e d'Italia diPalermo, nue fi casò con la figlia di Pictro Tancre do gen tilhuomo Palermitano, della qual Città fit coffui Giurato Tancredo

及軍軍 nel 1216.c fuo Prouiditore perpetuo. Procreò con quella Giorgio, e Pierro che fu padre di Gionanni gentilhuomo di buone qualità, percioche dal Rè Alfonso nel 1423. su eletto Pretor di Paler mo, fimilmente nel 1430, e suo figlio Bernardo nel 1463, da costui ne nacque Albanto ro Giounni.c Nicolo. il predetto Giouannihebbe per moglie Aloitia figira. Recie di di Gio. Giorgio Albanito gentilhuomo Palermitano. Coftui fu figlio di quel Ri naldo Albanito, che fu Pretor di Palermo nel 140a. ella diiq, glipartori Nicolò, Gio. Andrea, eRmaldoche nobilmente villern, e Fra Melchiore figlio di Gior gio , fit cauzliero di Malta nel 1436. Nicolo fratello del predetto Giouanni , fi ca- Bologna. sò con Ricca figlia di Nicolò di Bologna, e fu progenitor di molti caualieri, fra i quali vifo Fra Giulio Bandino cauatier dell'abito Gerofolimitano nel 1579. C. Lib. della Vicenzo Bandmocke fu Capitano nel 1504 nondimeno Flaminio Rosti ne fuoi cancel di Teatrid Europa, ed'Italia, nota questa famiglia fra i nobili vinenti in Koma, in Maltadi Milano, ed in Fiorenza, e vuole ch'i predeno Giorgio, che passò in Sicilia Fiore d. anno. tino fia, e non Romano, benchela Fiorentina, e Mellinefa da Roma derinaffero, e questa di Sicilia haue per fine concorso ne'più maggiori carichi, ed vsfici del

Regno. Il predetro Giouanni Bandino habito parimentenella Città di Messina, nue egli moli effetti posedeua, e lascio ini Simone suo figlio, il quale si casò nella medel

medesma Cktheon Montagas Burgio, coo la quafe procreò Esbiato Bandini, che mornel 1 you. Coffuiliebbe per moglie Crefentia Tudifeo, figlia di Matteo Tudifeo, la qualegli geocrò Gio. Matteo Bandioi, the fi cató con Rofa Gerbioo

e procreò ifquiralda Bandini moglie d'Antonio Gratiolini.

Habbis mitrosustals famiglia Graffojiai eller van delle pila oriche, e nobili, mingle di Pilashmarthe loi moltas Padre Loranos Tsoin tella jul c'too ka di Pila, della quale moltilismonimi illusti me celebra però il primo che di lei ven en in Siella agli ergiamato del Re Catolico, filo Roginero Graffolian inobile Passoo che free la fia religienza odol. Cirtá di Mazara, ouesuo figilo Sandolfo il casto del Graffon del Pilashmarthe del Pilashmarthe del Pilashmarthe del Pilashmarthe o del Bounanta Pila, e procreto diaronio, chebbe per moglie a Ricca, bellas no bil donn a che gia partori Girolamo padre del precetto Antonio, chebbe per mo elle Cellia Caroli.

Fanno queste due famiglie finalmente per arme, cioè la Bandioi vna Barradi color Celeste con tre Rose dentro, e due Rose roise sopra, e sotto, in campo d' oro. La Grassoliui vn'Aquila nera in campo d'oro con tre buccule di cioto, due sot to i piedi, ed yna fottola coda io campo d'oro, enel fine del Seudo vn'ancora di

Nauc.



# DELLA FAMIGLIA

The state of the s

y C CIO Barbullet gentilhuomo Gatalano diede origios al, la famiglia Arbullet, our Estudiato is iScillia, vêne colhui mi ilitado fotto il kê Pietro je per i fuoi scruiggi ortëe el Heudo di Mulginet territorio di Accosta je fuo fullo Pieri altre onzezo, di rendita dal kê Pederico iji, in feudo fopra le gabelle del la Citta di Palermo netl 1274. Da cofilia in enequero Attardo,

Misza. Attardo inebbe daj Rê Martino il feudo di San Mar co chiamato Cacharuni cel territorio di Noto, perilche andò ad habitar in quel la Città, e fi casò con la figlia di Guidone Caccanguerra Barone del feudo di Cata teffi, con i aquele procreo Giouanni che fuccelle all'Auo materno nel feudo p

mezzo di fua madre Aurelia.

Il prede ito feudo di Catataufi fii conceffo dal Rè Federico fecondo nel 1202-

Il prede i to lendo di Catatani in concello dai de Federico feconcio nel 1 303.

Capabr. Francefco, che git premori , perilche nel già detto fendo fuccelle il nepote Anmel frai.

tono nel 1335-3 i quale anche Francefco in foglio, e da coltui il figlio Guido

de pred. pel 1418.

Dal Guido ne mequero Aotonio, e Giousani, che morimon faucilli, e qui faccelli petroli Antonolinghio di Francelo (rettalo di Guidone, malcompardo Autoli figlia del predetto Guidone moglie d'Attrido Batholino fortenos e los luficio à noiglio (cianoni) ad qui faccelli filigio Matto nel 1437, che fine inautil polen intonglio cianoni ad 130 i Petro il havono del casso de nei matti polen intonglio cianoni ad 130 i Petro il havono del casso de me inautil polen intonglio cianoni ad 130 i Petro il la model casso del del Ballichi inter 231.

### TIT CEAR BER O LT ! !

# DELLA FAMIGLIA



IORI anchela famiglia Barberi, o Bathera in Sicilia, c'heb he il încorigine da Catalogna , e venne con il Rè Pietro , furono i fuoi progenitori Gisberto, e Pietro Bathera il Gisberto fù progenzior della predesta famiglia in Sicilia, percioche da lui ne naeque Matteo, e Pietro. dal predetto Matteo Gifber to.e Bernardo. da quefto Bernardone naeque Marteo, cheferul molt anni al Re Alfonfo, ed ottenne pe iò da quello mol-

te rendite, e similmente dal Casolico Rè Ferdinando i fendi di Rasilia, e Sciastro del maftro nel territorio di Ragufa nel 1477.

Questi fendi furono di Antonio Giouanatrigo di Noto, c'hanedo morto seza figliuoli, gli fucce se Matgarita sua sorella moglie del Dotr. Matten la Barbera nel 1477. che gli fueceffe il tiglio Bernatdonel 1498. ed a lui Gio. Matteo fuo figlio nel 1510 hebbero anche i fendi di Nifabea, Raffudi ,e fene inuesti il predetto Bernardonel 1408. e Gio. Luca la Barbera s'inuefti dell'officio di Maftro Notaro della Cancellaria, e fu colui, il quale compose i Capi breni delle Baronie, e seu dieon le fuccessioni, che vineno hogginell'vificio, e fu Capitano di Palermo nel 1515. Questa famiglia hà fiorito anche in Italia nelle Città di Bologna, e Piace n-24.cd in altre della Lo mbarda, oue non puoch buomini iliustri haue partorito di lettere, e d'arme, e elebrati da citiarissimi historici.

Cefare Bardaro ville 10 Catania fotto il Re Martino con molte ricchezze, fi Bardaro milmente Luiggisuo figlio sit Capitano della Città di Leontini nel 1420 . ed inificasò con la figlia di Nicolò Pastorella gontifhuomo diquella Citrà. Costui Pastorelfufiglio di Guglielmo, che ferui molt'anni con l'atte militare al Rè Martino dal lequale buqui territorii vicino Leontini ottenne, derino egli da vu'altto Gugliel moPasto tella gentilbuomo? Piacentino, che venne di Piacenza in Sicilia militan-

do nel tempo del Rè Federico fecondo se fucceffori de predetti, fempre nobil mente se ricebi in Leontini villero.

Da quefto Luiggi ne nacquero Cefate, e Gio. Andrea. Il Cefate fi casò in Siragufa con lafiglia di Cataldo Laguan, e Gio. Andrea in Leontini con Fran-Celson cefca Celano figlia di Pirtuccio anche gentilimomo di quella Città, e ne nacque : Alfonfo,che fi eardeon una gentildonna di eafa Bardafal , perilche s'innefti del Bardafi) Cafale delli Mattini, e feudo di Scordia nel 1504. i quali poi furono r icuperarida fuo potere da Don Gionanni Bardafsi in vittù di fentenza della Regia. Gran Cortes

Hebbe coftui vna figlia chiamata Lucretia, che fu morlie di Leonardo Balducci, con il quale procreo Amonio Baron di Xgadedi, che gli facceffe Don. Bilducci Carlo sun figlionet es oo.e Fra Pietro Baldaffaro caugiliero nel 1 526.

### TEATRO GENQLOGICO

### DELLA FAMIGLIA

BANCHERIO



LESSANDRO Bancheriofa vno de fartigitari dei Rè Fede rico, fi milmente il figlio Perrone, che gouerno la Città di Paler mo cool vificio di Giurato del 1220 iolieme con Andrea Fall tiglia, Matteo di Maida, Pie tro Reomiludi, Paccio Amideo, e Giacomo Ranzano seouthuomini di goella Città; lo suefto medeimo anoo fueresto I vincio di Pretore in Patermo, e'i pumo Pretore fi Senator di Maida effendo che per il paffato fi chia

Palermo manano Baglij

L'hebbe quefto vificio di Pretore la Città di Palermo da Romani, e'i primo cho filegge, e Apollonio, fecondo Cicerone nell'oratione contra Verre, e mentre che reffero i Romani, feguì in fei l'yfficio Pretoriano, e cesso fotto il goueroo Gre co , e dell'intutto effictoda Barbari, che fignoreggiarono la Sicilia lo fpatio d'anni 230. i Normaoni poi lo ciaouarogo, mà con titolo di Baglijo; che non altro vuol dire, le non che, effequator di giufficia, e forto que fla guifa continuò fin al predet to tempo.

Bickerio;

L'altro figlio d'Alellandro Baocherio chiamato Princivallo, hebbe il medefmo vincio di Giurato nel 1326, e fimilmente Filippo figlio del Perrone nel 1328. Furo Ne'essif, no coftoro progenitori di molti virtuofi gentifuomini, fra i quali filegge Gioua del Sena. Di, che peri fuoi ferniggi otrenne dal Rè Alfonso l'officio della Statia di Paleemo, Pales, di Ch'è di molto lucro cel 1418, che l'hebbero co ofirmato Giouzooi, e Francesco suot d.anni. nepoti dal proprio Re nel 1423. Dal predetto Francesco Bancherione peruenne Gioua oni, c'hebbe la Caffellaoia di Siragufa, che puoco gli durò, ma dal Giouaot primo fratello del Francesco, ne pacque Francesco, e da costui Giomanni, che fir Abbatelli, anche Giurato di Palermo oci 1501, i oficme con Aoronio Abbatelli, Aotooio

Cafale. Valdauro.

Cafaje, Gafpate Booet Jouer Bonito, e Luciaco Valdauro el figlio Bernardo Ba cherio fegni ne'medefmi vinci nel 152r. e 1537. e così i fuoi poffeti. L'atmedi questa famiglia fono vua barra rossa in campo d'oro.

#### DEL LA FAMIGLIA Bartolomeo.

Regif. di T A famiglia Bartolomeo fiort nobiliffima nella Città di Paler Alprimo che di cancel.di lei Irgiamo e Lembo di Bartolomeo Giuriffa, che fu Giudice della G. C. d.anni. dei Re Pietro ij. nel 1 340. fotto if quale profperamente viffe , ed acquisto onze 12. direndita fopral'uniqerfitàdi Palermo, la qual fomma io quei rempi paffaua. !! Damius, percoze 50, d'hoggi, e pure altre onze 24, di tendita nel 1347, ne oacque da co-Ardone flui Simone che viffecoo molto fplendore, hebbe per moglie la figlia di Roggiee di Barleone Baroo di Zulina, feudo nel territorio di Piazza, fu coli pri micramente di Giouanni Damiata, che per la fua rubbellione, o difobedie oza, il Rè Marti no lo diede al desto Roggiero di Barleooe nel 1392. all'hora Giudice della G.C. e Baroo di Buonfullura, il quale lo veode a Guglielmo di Aidone, che l'hebbe cofir-

flui il figlio Giouanui nel 1475, e nel 1516, il figlio Paolo.

areg ză cell di d. anni.

matoro detto anno dal medefino Rè, al quale fuccelle Ximenio nel 1453, ed aco-Il predetto Simone di Barrolomeo hebbe dal Rè Martino onze 12 di rendita fo pra i beor di Guglielmo Raimondo Moncada nel 1207, e dal Rè Ferdiosodo il Gia fto I vificio di Pretore della Cuttà di Paler, nel 1414, percioche egli fircaval.e Dotti eccilente. Procreo 1

Procreo coffei al Diftor Leonardo di' Barrolomeo, che fu non men del padie dotto nel midiertegate; hebbe l'vificio di Protonouro del Reggo, e fi Siggot Capebo

· Hiffindo della Trabia già detto l'hebbe concello dal Re Pederico il Lombardo delfeudo nel ause del Campo canaliero nel 1375, dal quale lo ricaperò l'Università della Città di Tei- dellatra mine ,e to concesse per glatti di Notar Giuliano Buonascele ad Antonio Salamo, bia ne geniilhuomo di quella Città, dal quale peruenne al predetto Dottor Leo- Salamone nardo di Bartolomeo citi 1414 al quale filecesse Nardozzo, o Leopardo di Barto lomeo fuo fielio.

Nenacqueda coffui folamente N. chefii mogliedel Dottor Blafco Lanza di Carania, che fi Giugier della G.G. fotto l'Imperator Carlo V. Taccio di coffui perche fi dirà al fuo ludgito, Faquetta i mi dia Bartolomeo, per arme vina Torro merlata con due rofe, vna per ogni canto.

### DELLA FAMIGLIA

BARDAR O.

El tempi del Re Federico ij, come ch'egli in lunga guerra co i France. fidiniorana paffarono d'Italiamoltinopul foldati della Lombardia fra i quali, che reflatono in Sicifit; fileggono Filippo Bardaro, chiotienne poi daquel Reja Caftelinuia di falem,e dal Re Pietro ij, alcuniterri

torii che gli fuccesse poi il figlio Anjonia.

Galcano Bafilio di Randazzo n'alcanzò fimilimente il feudo di Niffyria, e certe Balilio altre Claufu ie 1e puoco poi la Baronia di Camattra, che dopo la fua morte perucnero a fuo figlio Mariano, ed a coftui Gionan Francesco fuo primogeoiro, lascia Barcella do a Luca, Anionio, Filippo Matreo jed altri fuot figliuoli tutti i beni allodiali diui ni. samenie, il Matteo hebbe per moglie Antonella Palija coo onze 40. feudali di res Bianco dita in dorc. Fontucci.

Leonardo Barcelhoi, Ceccolo Bianco, Bernardo Fontucci, Orio Galluzzi, An Gerenia tonio, ed Henrico Geremia, Orfo Orfi, Tuono Saraceni Bologoefi in ricompenfa Orfi delloro feruiggi liebbero dal predesto Rè tendire, e poderi in Sicilia, che gli fegui rong i loro pofferi con nobile mantenimento,

### RELLA FAMIGLIA

IOV ANNI Bu barini gentiliuomo Fiorentino venne in Sicilia ne pril Gio. Tio mi anni del reggimento del Ré Martino, e lo ferul militando jla onde, n'heb la nel di j be da quel Rè la Caftellama della Città di Caftrogionanni, oue ficaso con corro del Contessa di Baur figlia di Periscone di Baur Armigero del medesmo Re, dai quale le same, coffui aoche acquiftò il Caffellò, e feudo della Pierra di Roma nel Valdemona nel di Fior. rook. Però il Gionaoni Barbarini procred Antonio, Perilcone, Geoleffo, e Giacomo Baer che furono progenitori di molti geo illiuomini, che pianiarono le loro famig, in Capabe, Siragufa, Leontini, e Piazza, oue fin hora nobilmete viacno, Bernardino Barbarino fap. il dii fu Barone di certi Cenfuali , e MolEdini nei territorio di Piazza, furopo questi anti corso de camente d'Arnaldo Botta caual, e dopo la fua morse peruenero alla Corte, ondest med.e. RéPietro ji, gli diede ad V gone Lanza caual, nel 1337, che gli fuccesse il figlio Bla-Boru sco nel 1343, costui gli dotò a Barbaresua figlia calata con Beroardo Vilat dita nel Vista 1 206. a quali successe Mafredo Vilardita loro nepore figlio del Gioranni, che a suqu parenti lianea premorto-D 3 H Maure

TEATRO GENOLÒGICO 108

Al Mamferdo non hebbe figlinoli, mà d'yna certa donna chiamata Angela Tudi fen n'acquiftò duo lighuoli, cioè Mamfredo, e Giouanni, che nel reggimento del Re Alfonfo gli legitimo, e fece habile nella fucce fiione hereditaria, e così gli fuccesse Mamfredonel 145 3, ed hebbe per moglie vna Signora di casa. Modica. con la quale procreti Bernardo che gli legul nel 1 479, ed acoftui Mamfredo fro fi glio nel 1497, però hauendo morro senza veru o figlio, gli successe il frarello Pietro nel 1499, il quale lasciò ogni cosa a Lauria fua figlia, moglie del già detto Bernardo Barbarino, che fene inuesti nel 1508. Fà questa famiglia per arme tre Ape d'oro in campo azzurro,

## DELLA FAMIGLIA





A'Cronisti spagnoli vien la famiglia Bardassi inonerata fra quel le delle più ariche, e nobili de Regni di Valeza, ed Aragona; e'l paffaggio di lei in Sicilia loferine Girolamo Zurita ne fuor annali p. z. lib. 10.fol. 408. e così racconta di tutti i caualieri che vennero in foccorfo del Re Martino all'acquifto del Regno nel 1391, Don Artal, y D. Frances de Alagona, D. Juan Ximen en de Vrica, y de Arrofillo, que fue Sennr de Eftercuel, D. Alozo

Fernandez de Ixar, Don Antooio de Luna, Lopez de Vrrea Maijordomo del Rev. Juan Perez Caluillo Subrigo del Obispo de Taracon a, y Camariero del Rey, Lopez de Nuca, Galauan de larba, Arnaldo de Bardaxi, Beringuer de Bardaxi, f che fujopo progenitori della loro famiglia in Sicilia.) Lopez del Espital, Aroaldo de Francia, Rodnrigo Perez de Abarta, Blasco de Azlot, Martio de Pomar, Gonzalo Perez de Pomar, Pedro Sachez de Ladras, Sancho Perez de Pomar, Ramon de Tor reilas, Fernando de Galloz, Beltran de Goscon, Pedro de Mur, Pedro de Calseda, Juao Doneita, Bamon Visconde de Perellos, y Roda, Doo Roggerde Moncada gone mador del Reyno de Valencia, Don Ramon de Roccafolt, Beringuer de Ciuyllas, coftui fu figlio di Giouanni Signor di Francotonie. Don Pedro de Ceruelion, Arnaldo de Orcau, Rogger de Orcau, Beringuer de Vilamarino, che fu poi prinate del Rè- Alfonfo in Napoli . Francesco Zagariga, Ivan de Esfar . Raimbau , y Bernaedo de Corbera, da costoro peruenne la famiglia Corbera de Ba rooi del Miffrindino. Alemande Fuxass fu Hejermano, luan Fernandez de He redia, Dalman de Rocabruna, Guerao de Operatra, Don Bernardo de Pinos, Don Luiz de Coruel, Don Beringuer de Vilaragus, Ramon de Bages, Ferrer de Abella , Don Guerao de Cerucilon , Don Pedro Fenollet.

Ercicrendo il medelmo pallaggio Pietro Tomich scrittor Catalano, vi metteanche ad Oth de Moncada, Don Guillen Raimundo, y Don Pedro fus Hijos, D. Guerao de Roccabert, Don Guillen Vgo de Roccabert, Don Vgo Santapau, D. Ferdinando Muñoz, D. Guerao Aieman, Don Luiz de Mue, Don Guerao de An glefola, Nicolas de Abella, y Francesco, y Inan de Abella, che surono progenito ri della loro famiglia, come liabbiam detto. Don Guerao de Cetuia, Frances, D.

lotze de Cacamain, y otros caualle ros.

Dicono anche quelli del Regno di Valentia, che furono D. Guberto de Centel les , Don Pedio, y D. faime de Centelles. Oifo de Proxita Don Ramon, y Don Be ringueede Vilaragut, Peuro, y Roco Pardo , Dun Bernardo, y Don Calceran. de Rayfech.

Rayfeeli. Quei d'Aragon, con quei di Catalog ma inflerne, Don Antonio de Luna, D. Lopez de Vrrea, Don Pedro, y Don luan de Arbes, che furono progenitori della famiglia debea, Gabriel de Faulo, Don Lopez Fetnande Luna, Zio del Re Martino, che procreò anche la famiglia Luna de Duchi di Biuona.

Neelani La maggior parte de predetti capalicei fondarono nobilmente le loro famiglie di no Gia

in Skilia, delle quali finadeffule refiquie ne vineno. Arnaldo, e Bernoguee de Bardaisi continuando i ferniggi loro appoll Re Matti come de Andrea no fecero la loro habitatione nella Cirià di Catania, edini nobilmente viffero,

Dal Beringuer ne nacque Bernarda, il quale hebbe due mogli, la ptima fu la 1397 Bell huo figlia di Giouanni Bell'huomo canaliero, e Baron di San' Colinano, dalla quale non a hebbe figliuolo veruno, e la feconda fu la figlia del Conte Antonio Roffo, e Spadafora con la Baronia delli Martini in dote, e conquelta egli procreò Bet. Fazzella nardo, ed Antonio che fit padre di quel valoro lo cavallero Galiotto Baedafil fi ce mila de.

Jebre in Italia

cap. nel Scrmeno i nostri historici dicustiti, che fu di statuca Giagantea, ed auanzana difiorfo delle spalle in sù tutti gl'huomini del suo tepo red in offre hebbe si grossa, e beila di Car. proportion di membra, che daugotiaro segno, che la natura bauelle operato le forze jo crear va si guagliardo, e ben dispusto corpo, percioche in faltar, gettar pietre, fcagliar pais diterro, ouer lancia, ed altre bellicofe forze, ananzana ogni forre persona; iu anche d'animo inquitto, e combattendo così a piè, come a caual lo, fempre la vittoria ne riportana), armato di tutt'armi con la lancia in mano faltana defiramente a canallo, e correndo a beiglia sciolta, in fermana folamente con ftringere le gambe, alzaugda tetra vn Afion cariço di legni , e miliisdo a'fer uiggi del Re Alfonio ne Regni di Napoli, fotto Piombino ad vo batter d'occhio butio a terra tre canalieri Fintentini armati, che molto di forza, e valore fi preggianano. Vinte contade due Totnei, ed yn fleccato, due in Francia, e due in Italia. Taccio finalmente le prodezze di coffuj, perche tutti gl'Historici, quafin' Not. Parhan pieno le carre.

Alzinello. Si casò anchegli con vo'altra Signora di casa Rullo, e Spadafora con le dote di d'Aidone 1458.

moltufeudi , e fra quei il feudo di Scordia Surtana. L'bebbe concello questo feudo di Scordia dal Re Federico il Conte Henrico

Roffo d'Aidone il Seniore, il quale poi lo lasciò al nepote , dettin anche Herico, che per hauerfi difcoftato dalla regua vbedieza, gli fu dal Re Martino confifcato, ;

M's supplicando all'hora la Contessa Beatrice sus soreila moglie del Cante Thomafo Spadafora Conte-di Sciafagi per la sua dote di paragio, che metendeno. fopra desto feudo, ch'era d'onze 600, ne ostenne dal Re la metà, e fene inueffi nel Reg. din rai R. Mitreconciliatoli poi il predetto Henrico Rotto n'hebbellalus mest, ello ueltis nel vende alla forella Beatrice, che dono la morte di leigli fuccelle il Conte Antonio La reg.ca cell, did. Roffo, e Spadafora fuo figlio nei sagg, che lo dotò alla figlia marisata tori il fudetto Galeorto Bardaísi, e non gli fece figliuoli, pertlehe palso e on difocnili alle feconde THEIL norre con Bernardo Bardafficugiuo del Galeotto, configualo genero Alfonfo. che fu gran cavallero , e fuccoffe nelle Baronie delle Maruni , e Scordie del r 504. e pel 15 15, al quale fucciffe. Groummi fno figironel 1576, e porté têbre l'antien. arma di Bardaisi, ch'è una ftella d'oro d'ouo raggi, in esmpo roffo.

TIT MASTRO

e l'at une

A and hoter pagens. A.N & O N I O.

W. V. 93 Laur serior statement of Set Il Second Line on pro 1.40 L ... 1 e fl. Mouston's so

Stef. An capatio. PaglaMi 22.6 Gio. Picdi Cresco nella Cro men det Liniobiled

Langh

IV DICA ciascheduno scrittore di famiglie che la Bardi per la fisa antica nobiltà fia deriuata di fangue Lorigobardo . ò da Lã di chiarisfimi Principi , ed antichi Signori della Valle di Taro, che sono finadesso Marchess di Bardi, Terra postanella Liguria, grandi, e potenti nella Tofcana, per la Contea di Vernio co giufto dominio da lei fignoreggiata fin all'anno 80 s. del Signore. Alcumi dicono da Platoni Conti di Bardi, che fin all'anno 1116. norirono con affai nobiltà, e potenza in Lombardia, la qual Contea venoe poi in poter de Laudi Conti di Venafen.

distalia. Faccio, o Faccino minore, chiamato il Conte Bardi capodella Valle di Ceno, fit Pintoni' P parteguno del. Principe Galeazzo Visconte di Milano,

Il Merola ferittor della cafa Vifeonie, dice che Francesco Scoti figlio d'Alberto il grande Principe di Piacenza; con il fauor d'Azzo Visconte Signor di Milano di f-

caccid

eacciò i Cooti. Bardi del loro Stato nel tempo della prima guerra. Guelfa, e Gi bellina Orlandino, Francesco, Guglielmo, Lombardioo, Vhertioo Baffardioo, ed Ermellion Bardi deritarono da nedefini Conti anche il padre Don Galdino Bardicompanno del Besto Bartolomeo Coloona fondator della Cone regarione de Caoonici regulari di Lucca desti Lateramenfi di Santo Augustino: lo acceona Moofieoor di Bannarea, mentre dice.

Ex antiquifimis Bardi Comitibus Gualdinum babuit, qui Reffor quinquier cum fuif set Laterantnfemque Canonitamrecuperatiet, quam Tremitanam vocant Dromitam

Infulam acquifunt.

Scipione Marescotti feguendola fazzion de Bentinogli, firitiro nella Terra di Bétinoeli, Vernio giuridizione de Conti Bardi fuoi cariamici, ch'erano all'hora nella To-(caoa porentifimi Signori, e Marchell della Valledi Tarro, di Lauagna, di Vi Valta di Bardi, di Compiano, di Montecucco, di Bonifario, di Beneto, e Signori

Imperiali della Valle di Ceno, e Parma,

Villeto in Fioreoza con molto fpleodore i Bardi; e oelle dignità Ecclefiaftiche Ricordafeno aunouerati, va Cardinale promoffo nella porpora del Poprefice Aleffandro no Mal vi. en Colmo Bardi Arcinescono di Fiorenza, vo Filippo Bardi, che su Vescono Irrbina in Francia, ed vn'altro Cofmo Vescouo in Cortona. Mà sopra ogo'altro secero tib. en e chiariflima questa famiglia la Beara Berta, che fu esempio di viriu, e di fantità, e 11. Contesiina Bardi, che per le sue grao qualità diuenoe moglie del gran Duca Cof mo di Fiorenza, con il qualegenero Pietro, che refto berede degl'effetti paterni, ed hebbe per moglie Lucretia Toroabuoni, o Tornainbene donoa dimolto valore, coo la quale procreo Giuliano Medici, chefà veciso coo occulta congiura da i Salniati elascio Giulio, che si primieramete canal, di Rodi, e poi da Papa Leoce Medici

creato Cardioale, e peruenoe alla dignita Pontificia co il nome di Clemente vii. Tomajo La veonta della famiglia Bardeda Fiorenza io Sicilia, l'acceona Ricordaco Ma calmati le foinadicendo che infospettita la Republica delle ricchezze se potenza di leis e d'altre fimili famiglie, che yn gioroo non fosse oppressa la sua libertà, sece legge sin dal 1224, che pelluuo potelle comprar Caltelli net diffretto di Fiorenza , per-

che (foggionfe Gio, Villani ) quei della ca fa Bardi per la loro gran potenza haue usoo comprati Veroig, Maogone, e'l Pozzo. Abbamon Disdengati per quefto Luiggi Abbamonte, e Vanni, o Giouanni Bardi, feoe je venorro conle loro facultà io Napoli, che, feguitid'altri Guelfi di Tofcana, furo

ino dal Rè Carlo primo d'Aogio con molt affetto riceunti. Vanni Bardi acquiftò per i fuoi feru iggi da quel Rè la Signoria di Roffano, e di Stef. An-Stito, e Luiggt Abbamoore quella di Caftiglione, e d'altre Terre nell'Abruzzo corano f.

nel 1270. 125. Da quello Panni ne nacque Luiggi, c'hebbe la Sigooria di Gifoni, e fu non puo

co flimato per le sue virtù dal Rè Carlo fecondo che nel 1222. l'eleffe Capitan. ppe 120 della Città di Caeta e'i figlio Giouanni no fu men del padre caro al Rè Rub Regis. de berto , che nel 1 226. l'eleffe fuo famigliare , e Ciamberlago , e poi Gouernator delcancell, a la Montagua d'Apriezzo, fotto il qual gouerno veniuano effecti molte Terre della Proto del prouincia dalla giuriditione Viceregia, e lo creo poi l'anoo seguente Capitana Regn. de della Città d'Auerfa. 1468. f.l Il primo che veoce de predetti Bardi in Sicilia fii Luiggi, che fi congiunfe in

234 . matrimooio coo la famiglia Maftro Antonio, ch'era affai ricca. Da coffui ne nac Inseffic. que Antonio Bardi, e Maffro Antonio cosi cogoominato per li beni dell'Aug, fu dell'ann? egli gran Camerlingo del Regoo, e cinque volte Pretor di Palermo, e gli fucceffe ¥478.f. il figlio Luiggi, che procreò a Saloadore Signor di Jaci, e grap Camerliogo del Re guo, coffui perde la detta Terra di laci nel 1531 hauedone stato Signori puoco me 580. d'āni

#### TEATRO GENOLOGIC O

112 71.

d'anni Ro e per ordine dell'Imperator Carlo V, fu ridotta al regio demanio, co Busnite, il prezzo della quale ch'era ventintila fiorini ne comprò il predetto Salhadore nella Jua da Moncadi la Terra di Mililli, e ricomprandofi anche quella Terra da fuo potere. Mell. f. ne comprò er li dal Conte di Bigona la Terra della Sambuca, ch'era sià flata. de'Signori Bologneft.

Il prede. Buonfig. f. 72.

Hebbe costus per moglie Antonia Elifabetta Lanza de Baroni della Ficarra, con la quale procreò Ludonico gran Camerlingo, da coffui e D.Lucretia Mocada fina moglie figita del Conte d'Aderno, ne nacquero Gjoseffo, che fugra Camerlingo il quale con Donna Caffellan a Gentelles fina moglie generò Nicolò primo Marchefe della Sambuca.

Hebbe per moglie coftui Donna Elifabetta di Bologna, ed Aragona figlia. del Matchefe di Marmeo, e procreò Don Picenzo fecondo Matchese, e I Pa dre Francesco Bardiviuente della Compagnia di Gresà , che per bontà di vita. ed eminenza di dottrina, e reputato per vao de più infirmi forgetti della fua Religioue.

Dal Don Vicenzo (ccondo Marchete e Donna Leonora Spadafora ne nacque D. Innatioterzo Marchefe viuente.

Onesta Donna Leonorasu figlia di Don Federico Spadasora, il quale hebbe vn fingolar Prinilegio dalla Gerofolimitana Religione, che tutti i primogeniti de suoi discendenti, tanto maschi, quanto semine possino vestire l'abito del

la Religione, con godere tutte le prorogative de cavallers profesit, come in effet . to fene orno in Mestina a 17, di Genoaro 1604, la detta Marchefa Leonora. De discendenti di Girolamo Bardi, e Mastro Antonio ne peruenne Don Luig-

ri caualier dell'abito della Spada di San Giacomo Maftro Rationale del Regno . e Pretor di Palermo. Molti Scrittori dicono, ch'i Bardi di Fiorenza de rivaffero da Clodouco Rè di

Fracia e che il primo c'hauesse venuto da quella Città in Sicil a fosse Pietro Bardi della Schiatta de Signort di Vermo nel 1206, e nella Città di Catania, e non il prenariato Luiggi, e ciò viene confirmato dall'arbore, che tengono i Marcheff della Sambuca, onde io per non hauer contraditione feguirò la ferie del medefmo arbore.

Il prenarrato Pietro Bardi moti in Palermu oef t 242 fotto il reggimento del Rè Pietro fecondo; e di tutti beni c'hauea acquiftato in Sicilia, ne lasciò here, de fuo fratello Simone Andrea, che rifedeua all'hora in Fiorenza.

Custui donque per confeguir l'heredità fraterna passò d'indi in Palermo, e qui wififermonel predetto anno ttaz.

Ne nacque dal prederto Simone Andrea , Antonio Signor di Iaci, che si mari-Gutiano, to con Margarilla di Gratiano, e procreo con quella Antonio fecondo Barone di laci , è gran Camerlingo del Regno , Pretore di Palermo nel 1456. 1461. 1464. e 1474, Giaconto, Guglielmo, Angelo, Gionanni, e Bartolomeo.

Dal prederto Antonio Pretore , e Bartolo mea Caffrone fua moglie ne nacque Caffrone, Luteni Bardi gran Cametingo,

Procreo coffui con Elifabetta Abbatellifua monlie Saluadore Bardi Signore Abbatelli. dilaci, primo Signore della Sambuca, e gran Camerlingo, che fi casò con Antonia Elifabetta Lanza, Geronimo, ed Elifabetta moglie di N. Abbatelli di Ca,

Ne nacque dal predetto Saluador Bardi Signor della Sambuca , Ludonico Mancada gran Camerlingo, il quale ficaso con Lucretia Moncada, e Lona, e procred a. Don Giofeffo Signor della Sambuca, e gran Camerlingo, che prefe per moglie centriles. a Donna Castellana Centelles.

Dal Don Gioseffone nacque Don' Nicolo, c'hebbe tisolodi Marchese della Sibuca , e prese per moglie Bonoa Elifabetta di Bologna , e di Aragopa, con la Belogna, quale proceed Don Vicenza (condo Marchele della Sambuca, il Padre Francefeo Bardidella Compagnia dGi iesù, Don Giofeffo, e Donna Caftellaoa Con-

tella di Nafo .e Basonella di Sinagea. Il predetto Don Vicenzo ficaro con Doona Leonora Suadafora canaliera Ge. Spelafora rosolimitana, con la quale procreò Don Placito, Donna Elifabetta moglie di D. Carlo Ventimelia figlio del Marchefe di Geraci. Donna Giulia. Donna Maria.

Donna Emilia, Don Giovanni, Don Francesco, e D. Igogtio in. Marchese des la Sambuca viuente

Il predetto Giacomo Bardi figlio secondogenito del primo Antonio Bardi Sianor di lacie di Margarita Gratiano, e Bardi, ficaso con Margarita Bandini, e pol Rustial con Aloifia Calcerani, e con la orinia procreò a Gionanni Bardt, che fu Presore Calcerani di Palermo, e con la seconda moglie Calcerano Bardi, Simone, e Bartolomeo.

Finalmente queffa chiariffima famiglia fempre con fplendore dinobiltà ,eric clicaze ville maniencodoù fempre nel fuo decoro.

Fà per arme quefta famiglia cinque muftaccioli atrianerfari rosfi,in czpo d'oro.

### DELLA FAMIGLIA BARLOTTA





ERNARDONE Barloterfit da Villaco Città principale. della Carintia e venne d'indi in Sicilia con la Rema Elifabetta moglie, del Rè Pietro fecondo con il carico di fuo Secretario. Leggiamo che la predetta Reina Elifabetta fu figlia d'Henri- degl' A.

co secondo Duca di Carintia , fi caso con il predetto Re grant. Pietro nel 1212 e porto fra gl'altri gentilhuomini feco, il predetto Bernardone Barlotta. al quale per i suoi ferniggi. gli diede gl'introiti de Caffelli di Bizzinie S. Filippo d'Agiro.

Benederto Fake nell apol

mà residendo in Carania se casó in Leontini con Alsia figlia di Filippo Cantello Nr. Re. gentilhuomo diquella Città con la quale procreò egli Brandino, chebbe dal Rè dilla Cac, Martino la Caltellania della Citra di Trapaui nel 1391, ed ini ficaso, confegue do della reg i maggiori vitici di quella Città.

Ne nacque da coffui Bernardo, che fu Ginrato della sua patria nel 1420, e proeamer-di d anno, cred con fua mordie Antonia Giacomo, e Francesco, che villero nobilmente in-

Cantello Trapaui. Nell ar chigiode\*

114

Dal predetto Price(co secodopenito ne nacquero Bernardo, Pietrose Giacomo. li Bernardo fece due fislinoli Francesco, e Gionanni, il Francesco fece vi figlio Giuratt chiamato Giacomo, che procreò Francesco, Giouan Antonio, e Nicolò Andid. Cir. drea, il Francesco sece a Vicenzo padre di Lelio Barlotia. Il Giouan Antonio prosentila creò ad Ortanio, e'l Nicolò andrea altro fratello a Francesco, che sù padre d'un'al

trous del tro Francesco, ed a Gionanni.

Dal Giouanni figlio fecondogenito del predetto Bernardo fecondo, ne nacque rajolimi. Pierro, che procreò cinque figlipoli, cioe Gioleffo, Giacomo, Vicenzo, An-

Cauarr, tonio, e Valerio. Tellam. . Il predetto Gioseffo generò Pietro , e Giacomo viuente : dal Pietro ne nac-

neel atti onero Gioseffo padre di Don Gionan Francesco. Don Carlo anche padre di di n. Gio Don Pietro, e di Don Giouso Francesco secondo, Don Giacomo viuente, e Don nanni di Vito capalier Gerofolimuano.

Dal Pietro Barlotta figlio fecondograțio del primo Fracesco figlio primogenito. razi.r s di Bernardo primo, ne nacquero Francesco, e Giacomo. Il Francesco ficaso con Antonia Pepi gentildonna di quella Città, discenden-

Decemb, te da Scipione Pepi gentilhuomo Napolirano, che venne in Sicilia con la Reina. In not. Be Leonora, con la quale coftui procreo Pietro, che fu genitore con Biandra Fardel la ned. Ter di Francesco, Frabitio, Girolamo, Vicenzo, e Gio, Leonardo,

Dal Francesco primogenito ne nacquero Vicenzo, che su padre di Gio, France wello fco . e di Gafparo. Simone, Pietro, Nicolò, e Fra Giofeffo Barlotia caualieri Gero 1 468. Pepi folimitani. Il Simone fece ad Angelica moglie di Mario Cauarretta con Aldabella

In n.Gio Fardella fua moslie.

Dal Giacomo terzogenito del predetro Francesco figlio primo del primo Ber uffet For pardo, ne nacque Francesco, che si casò con Contessa Morana gentildonna di tono quella Città, con la quale procreo Giacomo, il quale successe ne beni dell'Ano r468. Beneder, materno con conditione che si cognominalie di Morana, perilche i snoi succes Fake gid spri (icog nominarono di Morana, Barlotta, e Vicenzo Antonio.

detto. Dal predetto Giacomo Morana Barlotta ne nacquero Amonio Barone del fen-

In r. Gie do delle Saline di Biondicella . e Vito.

come Lö Il predetto Barone Antonio procred Giacomo, che fuccesse alla Baronia. Matieu, e Gionan Lorenzo. Dal Giacomo Barone, ne nacquero Don Antonio, bardo rcoa. che fempinel teudo. Don Marcello padre di Don Nicolò, e Don Francesco. Parce lla

Procreò D. Antonio Barone a D. Giacomo padre di D. Antonio, e Don Carlo. che morì fenza figlinoti. Dal Maireo Morana Barlotta fecondogenito d'Antonio Morana Barone fi-

glio di Giacomo primo di quefto cognome Morana ne nacquero Don Anio nio. Don Vicenzo, che fii padre di D. Antonio, di D. Marren, e di Don Paolo.

D. Antonio , e D. Gio. Lorenzo Similmente da Vito Morana Barloria figlio fecondo del prederto Giacomo, primo del cognome Morana, ne nacquero Giacomo, e Valerio, che morl fenza piole, il Giacomo praereo a Vito, Vicenzo, il Dottor Mario, D. Andrea e Don Valerio.

Dal Vito ne naeque Dois Giofeño Morana Bariotta viuente e la maggior parte de predetti caualieri di Bariotta Gvegono office fleti promofii neglivitici di Pretetto, Conjitano, e Gimari della Città di Trapani, e di modicalizi catci chi grandi del Regno, e congiunzi anche in matrimonio con le prime fautivitie nobili di e fis Cirità.

Es finalmente ella per arme vna barra d'oro in campo roffo con due Stelle di oro, vna fotto, el'altra di fopra nel campo.

# DELLA FAMIGLIA

BARRACE.





de il predetto d'Enningens le da altri. Barbaripho, che fà nel numero di fet tantafe Duci, e negl'anni della noffra falute 145;

Segui a lui Auguffino Barbarigho, d Barracio neglianni 1489, da'quali neperuennero affai chiarassimi Principi Veneti, ceaualteri, chenon puoco spiendore alla loro famiglia diedero. Legiamo di Francesco Barracio nel Contasino nell'historia della Republica.

Legiamo di Franccico Barracio nel Contanto nell'initoria della Republica.

Veneta tomo 5, lib. 7. che ti vno de principali Configlieti di quella ginda Re. Contarto publica.

nencimi

publica. Girolamo Barracio (ii fingolate, così nelle virtà militari, come di lettere; no me di spende de lui fiori di dottrina Angullino, Barracio Capitano di una funda di Gallette, la Repur Venete aci 1,711, con la qualte non pochi danni fice a Turel fice vi mori nella gior Pentar ne tfuel opule, del IaRep.Ve neta.

Citarino nata della battaglia nauale della lega valtrofamente combattendo. Similmente Nicolò Barrace probe il reggimento di vua Galera di detta Repui

blica siù coflui, come vo sliono i Barraci di Mellina fishio quattogenito di Franeefco chiarillimo caualiei o Veneto, che p difgufti ando a fruiggi del Rè Altofo, per le quale cagione habitò nella Città di Mestina, one procreò Francesco, Gionanni, Tellam. e Caterina Barrace, e poi d'ordine del medefino Readò al gouerno di Valentia, e vi dimoré molt'anni, nella quale caso due figliuoli Francesco, ed Antonino, e l'altro did. Nic. negl' atte figlio chiamato Pietro fi casò in Messina nel ritorno, ch'el con spo padre in Mes fina fece, prefe moglie in quella Città, ene naeque Giacomo, che fà padre di Nidi notar Quefr. Bo colo, Antonia e Francrica.

Dal prederto Nicolò ne pergennero il Dottor Gio, Pietro ed Agtodino, il qua enze 5. le con intialla sun famiglia fene andò ad habitar in Valentia per alcuni effetti, che di Mag.

i fuoi Aui lafciato el hauenano, ed ini lafció molti fighuoli-1415-Dal Dottor Gio. Pietro ne nacquero in Messina Don Filippo, e Don Girolamo.

il piedetto Don Filippo hebbe per moglie a Donna Caterina di Gregorio, e n'ac-Gregorio quifto Don Pietro , Don Francesco, e Donna Vicenza moglie di Don Antonino di Gregorio. El Don Girolamo Barraci figaso con Donna Francesca di Giovan-Giousnoi, ni, figlia di Mario di Giouanni, di quei Giouanni che hauenano podrri nella Terta di Galati con la quale procreó D. Baldaffaro viuente Dontor di legge.

Marelica Frai figlinoli del predrito Antonino in Valentia vi fiorirono Gio. Battifla : nette fur Girolamo Barraci, il quale afue spese leud una epenpagnia di foldati, e passò nel inflore. le guerre d'Italia nel 1628, e mori fernendo nel 1632.

L'at me di questa famiglia sono va Leon d'oro, che montafopra vaabatra d'oro la quale incomincia dalla destra del Scudo, e và alla finistra, ed altre due barre, di oro fotto la fleffa, in campo azzutto.

### DELLA FAMIGLIA BARRILL

10 R1 in Sicilia; e forto il reggimento del Re Martino Gio. Lu ca Barrila gentilhuomo. Napolitano la famiglia del quale è vua-

delle nobili del Seggio di Capuana; e taccio gli Stati, e le dignità ch'ella have posseduto in quelle Primincie, diero folamente del Nei Reprederto Gio, Luca, il quale fil Secretario della Reina Bianca, oiffri di e feruianche al Re Martino con Pinodi Granina, da quali pet i tilaco. di suoi ferniggi nuenne onze 24. fonta l'Università di Siragufa, cla Pyb.del- pabella del Macello di Leonuni nel 1 406. Perilehe egli fi casò in quella Città con la Regi. la figlia di Antonio Delapenerio gentifinomo Catalano, che poficide tier alcunte nal cam. po la Baronia di Michilerrari, Michilaemi, e Calcatinel 1397, ch'erano di Ric-Delipens Gardo Sigerios ....

Da coftui ne nacqueto Gio, Leonardo Gio, Pietro : e Genaio. Il Gio, Leonar-Marriano, d'oitebbe per moglie Leonora Martiano figlia di Pietro Antonio, che fit padre Capton di Vicenzo Barone delli Molini di Caftrogionanni, però tutti i oredetti villero nodel Val bilmente in Stragufa, e da enfloro in poi non ho tronato di quella famiglia ferie. di Note alcuna, folamente ve in Melfina il Marchefe di Monginfio, che con i fuoi figlinoli nella re' D. Gio. Maria, c D. Gioseffo nobilmente viuc.

Cancell

#### "IL I BOR" OCL TATT

### DELLE FAMIGLIE

BARILLA, E BARTOLL ....



te Don Giouani fratello del Re Alfonfo,p lo cui fauor hebbe dal la Regi-Re la Caffellania di Mineo , ed altre onze 20. fopra gl'introiti di nalcami quella Vninerfità nel 1448. edinisteasò conPalmiera Boccas didana Genouele, con la quale procreò Gio. Filippo, che fegui nella Caffellania al padre, e dal Rè Ferdinando fii eletto Veditor Bocca; del Real Patrimonio, questi si casò in Mess. co Miuccia Bonifatio figlia di Gio. Leone genzilhuomo di quella Cirtà con bunniffi-

I E TRO Barilla, ouer Berilli Regino fa Camariero dell'Infan Reg. del-

ma dote , e par che in lui hatteffe fiorto queftafamiglis, meorre non ne hò rrotato nessun altro veffigio.

Bartelj Nicolo Bartoli tà capo della militia del Re Martino, ed affifiente alla guardia. reale . e n'hebbe per i fuoiferniggi la Caftellania di Rizzini , ed ini lascid i suoi po steri nobilmente, che pure adello io quella Gittà fono estinti.

## **DELLA FAMIGLIA**





'Antica origine di questa chiaristima famiglia Barreti, è da Sici lianifotto diuerso principio raccontato, nondimeno, per quello Gasparo che racconta Giacomo Bonifadio nel fuo fcoliafte fopra Goffri. Sardo ne do Monaco fi moftra hauer derinato d'un figlio fecondogenito i Reggi de Duchi di Barri, la qual Duchea e così celebre quant'ogn'al. Norma. tra grade, e potente che vine fra le Pronincie della Fracia. E I pri m. mo di lei fu Abbo Barrefi canaliero di molta autorità, e valore, il quale abborrendo l'orio, au do di gloria militare, paísò di Francia in Italia con i

Principi Normanni, e quinis impiego a ferniggidel noftro gran Conte Roggiero

Fra Tb.

nell'acquifto dell'afflitta Sicilia, pue moffro contra Barbari fignalato valore di sul . fatale, che non folamente s'acquilto la perpetoa benenolenza del Conte, mà lebit le Terre di Nafo, di Porta, ed altri Caftelli, hebbe egli per moglie Ademara figlia del Come d'Auerfa, che ne nacquero Giouanni , Roggiero , e Ramoaldo. Il Gionagoi fi caso con Aluira Reconda figlia di Roggiero Conte di Anenello.

che gli partori Abbo fecundo, Hecrico , e Masteo; Adamo Conte di Auenello . hebbe per moglie Coftanza figlia dal Re Roggiero, e della Reina Aluim, era egli figlio di Adriatia nepote del Conte Roggiero, e di Rinaldo Conte d'Aquila, e di Auenelio, e procred il predetto Roggiero Conte di Auenello , padre della già detta Alurra moglie di Gionanni Barrefi,

Dal predetto abbo fecondo ne nacquero Matteo, e Nicolò; e dal Matteo Gio-

uanni, ed Hrarico, che internenne nel Vefpro Siciliano. Da Henrico primo, ed Alderefia Landolina finlia di Giorgio, fua moglie , ne nacqueio Abbo, e Matteo, edall'Abbo, Gionanoi, Nicolo, e Roggiero, che Dal Giouanni figlio di Matteo frcondo, ne venne Abbo , e da lui Giouanni Sig.

feruirono molt'appi all'Imperaror Federico fecondo; e moli espalieri da coftoro ne peruennero.

Fazaella di Pietrapercia. Coffui per hauerfi farto fautore del Re Gucomo cella renuntia. nella 2, ch'ei fece del Regno di Sicilia a'Regi Augiomi di Napoli, fu dal Rè Federico feco do desa del. privato di rutti gli Stati che polledena e dopo l'ottene Abbo ili, fuo figlio coli fauor le lue bi di Ricea la Matina fua moglie, e Dammicella della Reina Leonora, confegul pur eglila Terra di Militello del Val di Noto-come herede di Giouanni Cammarana Horse. 1 Marina fuo Auo, e fene iouesti nel 122 g forto il prederto Re Federico per mano di Pellegri Res. d'un no Sigona Leonrino Confiliacio e Maftro Rationale del Regno. Hebbe infieme wifirt di con Cefare foo fratello dal Re Pietro secondo concesso il lus Rileuji di tutti i lorodet auni Stati. E mentre il Rè l'ederico fiana opprello dalle fesocche rubbe lioni del Re Cantell, gno: gliferifle la Reina, acejoche staffe pronto con l'arme, e caualli per feruigio della Corona, come in efferto con Giouanni fuo figlio, ferui il predetto Rè co tut-Sigona. re le sue forze, mentre debbellauail Conte Henrico Rosso, Giouanni Chiaramote, Bernardo Spadafora, ed altri, che dalla regia vhedienza partiti s'erano, perilche il predetto Giouanni ne lu eletto fuo Cammariero, Configliero Confultore, Ma firo niufitiero del Regoose (elo portà feeo nelle rubbellioni di Piazza. Hebbe eghanche dal Re Ludouico l'vincio di gran Camerlingo, e di fuo ordine fi casò co

E Blasco Signor di Militello, sesse apche come Vicario d'arme la Militia della Cit tà di Catania. Acoffui fegui Abbo , che valorofo cattaliero muld, Giouan Antonio marone di Pietraperzia, che poio hebbeil titolo di Marchefe, Don Vicenzo fà Capitano d'arme di Piazza, Arraje concorfe ne ma ggiori vifici del Regno, e Thomaso siori fia più fluffri del Re Alfonfo, dal quale jo ricompenza de fuoi feruiggi, ortenne il Ducato di Caffronillari in Calabria, il Contadodi Terranona, ed altri Caftelli.

M. reliefa figlia del Conte Blafco di Alagona, con la quale procreò Abbo, Antomo , che fra gl'altri vifici hebbe quello del Vicariato d'arme della Città di Leoca ta. Ed Arcimbao, il quale gouernò Melfina con la dignità Straticoriale due anni-

Hebbe coffu per moglie la figlia del Marchefe di Cotrone, mà effendo di crudel natura fece legar per mezzo caminando a Nicolofo Clantiolo je precipitar da Merli del Caffello di S. Giorgio Roggiero Origlia canalier Napolitano , vecife an che in Napoli a Gionanni Spadafora caualier Siciliano fuo nentico ; il quale era andato a far rinerenza al Rè Ferdinando; perilche fu posto io priggione, ed ini si mort fenza lafeiar figliuoli.

Dal predetto Giouan Antonio nenacque fra gl'altri Don Francesco, che fu

Padre di Matteo Marchese di Pietraperzia, al quale fegui Don. Girolamo fun figlio. che fu Vicario del Valdemona, Don Nicolò, e Don Pietro anche Vicario generale del Val di Noio, e governo il Contado di Adernò, però fè egli altre qualtro volte promoffo nel carico sudetto di Vicario generale, ed in altre dignità folite darft a principali Baroni.

Ne peruennero da coftui Don Vicenzo, e Don Blasco cavalieri di molta bontà e valore , il Don Blasco hebbe anche il cauco di Vicario generale del fernigio mi litarecli'in quel tempo il fece procreò egli a Don Pietro Principe di Pierraperzia, e

fù promoffo nell'officio di Stratico to nel 1565, ed in altriprincipali carichi. Fra i caualeri Barrefi fi legono Don Frabitio, che fu Giudice della Gran Cor-

te doc volte, e Don Girolamo Percettor del Valdemona, il quale vificio all'hora ti dana a perfone nobili, e di autorità.

Possedè questa famiglia assai grossi Stati, e seudi che chiaramente si scorgono ne i Registri della regiacancellaria, condimeno Antonio Barresi difendendo le ragioni di Abbosno fratello manzi il Re Martino, locolpato di inbbellione prete deala refliturion degli Stati,e n'otrenne da quel Re nel 1404.44. di Aprile la Terra di Militello del Val di Noto, e i liebbe pur cofirmatadal Re Alfonfo nel 1418, a coffui foccesse Blasco suo figlio, ed berede voiuerfale, il quale procreò Autonio Piero che prese la heredita paterna net ...i., e mori nel 1000, perilche sene innesti di quella il figlio Doo Giouan Battifta, dopo la morte del quale il figlio Actonio, che procreo Doo Carlo Baroo di Militello, che gli fuecesse il figlio Don Vicenzo che fu virimo della profapia mafcolina; perilche peruenne la Baronia di Militello a Donna Caterina fua figlia moglie di Doo Frabrito Branci forte Principe di Butera e Conte del Mazzarioo, che confrgui anche dopo la morse del Principe di Pierraperziafenza figliuoli , quel Principato, e fu il primo grande di Spagna, di Sicilia.

il primo Amonio Marchefe di Militello inflitui per fuo teffamento, che efsendo morio il suo figlio primogenito Don Blasco senza figliuoli maschi gl'habbia da succedere Ludouico suo figlio secondo, e succedendo a costui la propria morte, gl'habbia da fuccedere Giouani fuo terzo liglio, ed in cafo di deficienza mafcolina fuccedano i figli delle figlie femine del dello Don Blasco co cognome di Barreli, e micado coftoro feguiranno le figlie del D<sub>2</sub>Ludonico, e così quelli di Don Gionanni; ed eftioni tutti, la deria Terra habbia di percenire a Damiano Rosso Conte di Aido ne suo parente durante la sua vita, e do po ad Antonio Barresi Baron di Pietraperzia,

mà ció non fegui, perche abbundo la profapia mafcolina.

Il predesto Don Blasco olire di Anionio Pierisuo primogenito, hebbe da fua moglie Leonora Specialifiglia di Nicolò, Nicolò, e Beairice, che gli lasciò d'età di ani fetti, fo no la tutela di sua madre, di Ludouico, e Gionanni Barrefi fuoi fratelli, E diPietro, e Vaffallo Speciali fuoi cognati.

1.0

Da questi Signori Barreli già detti ne peruennero i Baroni della Pietra, ed altri canalieri, che viffero con molto splendore in Sicilia, e nobiliffimi congiungimenti fecero, de quali hoggi ne fono folamente rimafti alcune nobili donne , fra le qua li ne vine D. Beatrice, che fu moglie di Don Gio. Battifta Romano Baron di Refut sano, e madre di Don Forte Romano viuente.

Fra i caualieri di Malta, che di quella famiglia fi annouerano fra Nicolò Barre santilai fi, ch'è Norato nellibro del 1441. Fra Gaspare Barrefi nel 1494 della lingua d'Italia. Malta. Fà per arme que fta famigliava campo sparfo di merletti, roffi in campo d'oro,

## DELLA FAMIGLIA

BELLACERA.





RRIGO Gorduni scrittor Borgognione nella vita chetà egli di Carlo d'Aorio Re primo di Napoli anouera i cacalieri che paffarono con lui in quei Regni, fra le quali vi fono Henrico e Giouanoi Bellincer che dall'Idioma Francese nel colteo Italiano, vuol dire Bellacera, e di cofforo regionando, diceche l'Henrico con l'yfficio di Camattero , e'i Gronanni di Cop piero, a quel Rè fernirono.

Mobile. Cum.

Dice il predetto Scrittore, che il prenarraro Henrico ficasò con Liuis Molife de Co po di Molife voa delle fette grao cafe del Regno Nacolitano, hoggi eff taje'l Gionanni con Giuliana Cirim figliadi Teobaldo, ch'era Camartero del mirdeumo Rè. .. Da Heorico ne nacque Giouanni, che su primieramente paggio del Rè Carlo

Capabr. nel libro fecondo, e dopo genulhuomo della Principella Leonora; la quale hauendofi ca pizucca

delle Ter daro con il Re Federico feegodo di Sicilia, fi porrò feco coo il medefino carico al ri, e Caf. Giouanni Bellacera, il quale fi casò to Catania Con la figlia di Girolamo Bello caassi di n. nalicio alfatricco che fu padre di Giacomo Bello, notato fini Basoni della Cit And.Ca faiti Carattia nel feruinno militare del Re Ludouico fatto nel 1 343, dalla quale n'acquifto d'Grouanni Henrico, Luca, Luggie Pietro, ma per certi pederi, e per la Caftellaoia schebbe in Palermodi Caftell'amare fene pafsò di Carania. di Ter. nelt 407 con rutta la fua famiglia a ffantiar in Palermo, que casò il fizilio Henrico con la fi-Pignetelli glia di Matteo Pignatelli caualiero, e Barone affai ejeco, per il quale matrimonio Comerio Hearico oltre la dote, hebbe onze vennquattro di rendita da Gerardo Tereana Cancell, sno Zto. 111."

rs.1418 folian.

Da coffui pe nacque Pietro gentilhuomo di valore, che fà Giarato della fua pa teia nel 139a, e procreò egli a Gionaoni, ene fi essò con Alosfia figlia di Luca Cof merio caualier Palermitano, per la quale fuccede nel feudo di Ragalmigeri nel 1418 en'hebbeda lei due figliuolt Ptetro, e Luca, perà egli concorte in tutti gli affict maggiori della fua patriaje fi altre tre volte Giurato nel 1413, 1416. e 1420. c CapiCapitano nel 1447. Succeffe a coftui Pietro primogenito nel 1460, e fu Giurato di Palermo in detto anno, e nel 1450. mà egli non lafció figlio veruno, c. Reg. dell' gli fuccesse il fratello Lucanel 1470, che per le sue viriu su celli promosso in mol. off delSe te dignità, ed vinci grandi; percioche fu diuerfe volte Giurato, tre volte Pieto nat.di Pa re, ed voa volta. Capitano di Palermo, ed vitimamente. Maffro. Rationale del Re. igr. di d. guo nel 1473, ed olire il feudo di Ragalmigeri, tiebbe anche i feudi di Santo Ni anni. colò di Biffana del Bofco della Cutia, il Piano della Zucca, Famadonia, e la: Reg. dică Cleurfa, ne quali gli faccette Girolamo fuo figlionel 1000 efene inveft infieme cell di d.

con Pietro suo fratello, il quale su Giuratopuse nel 1525, egli successe Raine anno, e ro che con Agaia Cancellosi genero Don Girolamo, del 1 soa. Non taciro ad Antonello Bellacera Maitro Rationale del Regno nel 1478, 1511.fo.

coffui ficasò con Donna Antonia Venzimieliafigliadi Don Giouanni Baron 438.

di Gratterinel 1481. 1538. Il predetto Girolamo figlio di Rainero, hebbe dall'Imperator Carlo V.on. 1549 fo. 20 67, tt. 15, direndita forra la Regia Corte nel 1225 e prinifegio di regio ca. 435. ualiero, e l'efficio infieme di Mafti o Portolano del Regno nel 1 742, e di Maftro

Secreto. Fioriscono a'nostri tempi di que la chiarissima famiglia i Marchesi di S. Nimsa-

e di Ragal migeri, e Baroni di Pedagaci, e Verboinca di con molt'altri canalieri. L'armelono va Scudo diuiso in due campi quel di fopra rosso con una Crosso d'argentoje quel di fotto Celeffe con vas fafeia d'orojed yna tella di Leo d'oro fo Dra.



## DELLE FAMIGLIE

BEAGNE, E BELGVARDO



... 11

VGLIELMO Beagne gentilhupmo Aragonefe ferni con Capobel il carico d'Alfiero moit anni nelle guerred Italia al Re Alfonfo, nelle dele poi al Re. Giouanni , perilche tragl'altri donin'hebbe i feu. critt.did. didella Taicia, edel Contenel a 460. ne quali successe il fi- feudo. glia Alfonfo che nobilmente lafciò i fuoi pofferi, Similmenia Bernardo Belguardo gentilbuomo Palermi

tanofu Guardarobba del Rè Alfofoje ville con molte ricchez Orioles, ze. periiche casò a fun figlio. Giouan Andrea con la figlia di Pietro Oriolea cana Liero di coffumi fingolato e ne nacque Bernardo che comprò dafan Aun il feu Capelrel

do del Comitino per gl'atti di Notar Domenico di Leo di Paiermo, dal quale egli nel tratt. fene inueffi nel 1512, e nel 15 ró. did foud Questo feudo fo anticamente di Papirio Comitini cavalier Prancere che goner

nando Leontini fu vecifo da Cattadini nel Vespro Siciliano, dal quale egli Catrini prefe il nome, a peruenne poi nel tempo del Rè Pederico a Guglielmo Raimodo Moncada; el'hebbe confirmato dal Rè Mattino il Conte Antonio di Moncada, mà per haueril egli Partito dalla Regia denotione, il predetto Rè lo diede ... a Notar Fortugno Carnfo nel 1407, cheil cambid con Giacomo di Arizzi Q . Prote-

Anzzi, Lanza Pinochia 78. Alberte

Protonotaro del Regno con la Giarretta di Paterno, la quale li predetto di Arca zi lhauca comprato da fielteando Lanza, che pure l'haucua hauuto d' Andrea Figochiaro di Cataniaper gl'atri di Notae Giacomo di Andrea nel 1293, e la ve dè al detto di Arezzi, che la permuió come habbiam detto per il feudo di Comitini con il dettodi Carulo, ed hauendo dubio della pretendenza, che gl'haueu i no Riccardo, e Nicolo Abbate, che ne furono Signori dono Gugliel. mo Raimondo Muncada , fe lo fice confirmare dal Rè, e lo conceife. a Mamfredo Orioles, il quale anche to diede a Pietro Matreo Orioles suo figlio. Monesda che lo vendé a Roggiero Silamone nel 1 200, e riconeratolo da sorer di quello. Octobes Salamone. lo rinendeal detto Bernardo Belguardo, ed hebbe i feudi di Gioancaxio , e Ra-

### DELLA FAMIGLIA

RELL HVOMO.



faltachu.

ELLA famiglia deffi fi raccunto il paffaggio della famiglia Bellhuo mo da Roma in Sicilia , e perche fiorl con chiara pobiltà in Sicilia, ne parue replicarlaal fuo luogho.

Lurggt Bellhoomo caustier Romano fuorufcito della fua patria, sene venne in sicilia, e s'imprego a feruing del Re Federico in e ne confe-Campolo gui dopo al quanto tempo il trudo di Belmonte, con ordine regio ficasò in Siragnfa con la figlia d'Anfelmo Cápolo Seniore con le dou di molte redite fo pra l'Univer

fità di quella Città; co la quale procreo tre figlinoli Giouani, Andrea, ed Anfelmo, Il Giovann I hebbe per mogliela figlta di Nicolò Caffelli gentilhuomo Siragufa Capobr. no, e fu vno de faupriti del Re Federico it, e pai del Re Marino, dal quale n'heb-

nella re be il hel fendo di S. Colimano posto fra Leontini . e Siraguia. s ant nel Queño fendo di S. Cofimano era flato d'Artale di Alagona, e poi peruene a Tho tratt. di majo Schlafano, che per le loro mobedienze lo perderono, co va altro giardino d fendo. chiamato della Caua grande el fondaco della Corte nella Cirtà di Girgenti nel

Alagons 1707, e nel Prinilegio lo chiamail Rècepbilis Instalis Bellbusmo Meles, 1 Vicina. A coffuifesti il figlio Guglielmo, chefi marità co Lucia Manuello, da cui ne pac Neglat . que Antonio Barone di S. Golimano che con Leonora Arezzi procred Giorgio

ti di not, che fu padre di Giouan Antonto ce Margarim che fu moglie di Nicolo Vicina ge Tedro tilhuomo Siragufano, coffni fi giudicò detto feudo per le doti di paragio della molamberta glie, hanendo però mortolui, e la Margarita, fuccafienel fendo Giouannello fuo so i Pea pepote figlio del fratello Antonin, the ne fece donizione a fua madre nel 1520. Dal predetto Giouannello ne pertenne Antonio che con Gionacci fuo figito

#Lurlia vende poi detto feudo a Francefen Starrabba di Prazza. I fuoi canalieri di Malta 5. ladit, fono Fra Gionan Battiffa Bellhuomo, che fir ricenuto nel 1517. Fra Matteo Bellanomo nel 1957, enell'iftelio anno Fra Franccico e Fra Giouanni da 1 27710 dreamelserg. 0

Hebbe

Hebbe il predetto Sionanni primo Barone de San Coffoiano vofettro figlio chiamato Pietro e Paolo Belliuomo, che dai medeimo Re Martino fiebbe la Ca fiellania di Calaxiberia, ed mifi carò con la figlia di Rubberio Buonfiglio genril- nonfiglio huomo diquella Città, e procreò Paojo, che concopfe negl'offici maggiori di quella Città , e così hanno feguito i suoi pofferi.

Fa per arme quefta famigha

dalla defita in campo roffo.



## FAMIGLIE

BELPODIO, E BELLOC.

LLTRANDO di Belpodio, gensilinomo Catalano venne in Sicilia con il Re Pietro primo, ed in fodisfatione de fuoi feruiggi, bebbe dal Re Giacomo il feudo di Raimalmuni, il quale si mori fenz ha-# 's '1 111 T uer lasciato prole. Della proprie guifa venue la famiglia Belloc ne tempi del fiè difon-

so; il primo dileifu Gaglielmo gentilhuamo Catalato, il quale fi matricuncia S citia con molta autorità , e ricchezze. as itmaria.allaft &

Da costul nenacque Antonio se Nicolo, dal Nicolo ne peruenne Antonio vediliCa che acquifto la Baronia di Cufti,oner Careaci - the mile To ANT Salv pibrisop Quelto feudo fu conceffo dal Re Giacomo a Maeftro Giottanni di Notar Raine d fendo.

ro mediconel 1202. al quale successe Saracena fuafigiar, ed a coffes Barrolomes moglie di Nicolo Spadatora sua figlia, la quale lo lasciò a suo fiolio Giouanni nel 1453. che per non bauer figimoli di legitimo matrimomo, legitimo a Gio. Spalaforal panni fuo figlio naturale, che l'haves haunto d'yna donna chiamata: Marina, e lo lafeio fuo herede, nondimeno il predetto. Gionanni lene inuefti nel 14/6: eliti go con Roggiero, e Pietro Spadafora funi parenti, riportadone al fine la vittorial A coffin successe Rinaldo suo figlio nel 1484, che mori senza prole, e gli fegui Bartolomea fua forella moglie del prederto Antonio Belloca il quale s'in

geftididetto fendonel 1913. Genero Guglielmo, che s'inneffidi detto feudo nel 1522 e'ffello Ricold ani camadid. che de Mililininel 1 720. L'arme diquella famiglia farono va Caffolio d'argento in campo rollo in va mare azzurro se tre baree d'algento fotti, che commeiator

With a mark but



a substanti attances DELLA

### TEATRO GENOLOGICO ELLA FAMI



ea glanni 8 20. del Signoré, e puoco poi vna Chicfa di S. Eulalia. preodendo carico di defendere certo paele incominciando dalla marios fia al figme di Lobregate,e ne conseguirono lardecima del fattto di tutte le enfo, che fi creanano in quello, la quale diuene vua smila entrata. Fa affaichlaro decoftoro Don Pietro di Beluis / (ecodo Rada nella foa hiftoria de tre ordini likquate dice, c'hauendo hereditato il Coute Don Perangules lo Scato-di Caltimin Lanno, t. 144, lo vennes vifitar Don Armengol Côte, di Vrgel futi pepote finlio di fun forella cel'accompangaziono in quello viaggio D. Pons di Caprera e Don Piotro di Beluis cavalier Caralano, che fer vi ai Re Ferdina do figlio dell'Imperator Di Alfanforoptra i morì di Cordonanti campo di Calatra ua, e Propintia d'Effremadura, periiche o hebbe larga ricopensa one fin hora in Caftiglia v'è la comenda di Beluis, ed hebbe dal Conte di Vrgel la Signoria di Ta ralcon in Bramnnië fra loro s'hanenaoo cootratto di non farti guerra ne i vno,ne Laitro, e nel sa sa. era Signor d'Attona Don Arnaldo di Beluis nel maritagio che. fece diqua forella Coffenza col Re D. Pietro nel 2222 eli dotò detta Villa e promelle al Beluis aftri beni la ricompenia. Nella concordia, che fifece fra il fiè

ENNE d'Alemagna la pobile famiglia Beluis, ed iniface do contra i Mnri glohoft progrefii fi fermo nobil mente, oce i caual, di quella famiglia fodarono vicino Barcellona vn Castello, elo chiamarono del loro cognome Beluis; ciò segui cir

Don Giaime con i Prelati, e Baroni del Regon v'intergennero Don Beringuet, Don Bernardo di Beluis Signor del Caffello, e cafe di Belois fu affettonfo cicato del Re Doo Pletro figlio del Re Don. Giaime , e nel 1287, fu eletto grand'Almirante delle Galee di Valentiz fotto il Re Alfoofo terzo di Aragona, dal quale fu mandato dinerse volte Ambascia tore al Re di Sicilia, pla guerra che gli facenano il Papa e'l Re di Francia pecla rabbellione di Sicilia nel Velpro Siciliano, ed in molt'altri importanti affari lo impiego, perilche pot gli diede titolo di fauto caual-

e Don Pietro di Belols.

Societific a cottu) Dom Gupletmo di Beluir-Ro figilo coni negli Stati, come callopirizanta apperito quei percenti Rega, celeira sonice a Re Dom Giame co carcio-melli guerra di Alterna-de dili Reina Doma Binca conquel di Maleriano, en montale rifigire a recincipa vide il Calibolio di denia Serificia con considerata della contrata della

quei Regni. Don Francesco di Beluis finito di Don Francesco Sienos di Belvida, e di D6na Aldonza Centelleafiglia dei Signor di Nules , passò in Sicilia per ordine del Rè Don Ferdinando il quarro di Aragona con otto facie pagate a fao cofto, in ser uirio dell'Infrote Don Grouanni fao figlio nel 1414, ed 20dò anche con il Rè Al fonfo il quioto in Sardegna, e Cortica, con carico di Capitan d'una Galea di quell' armara, edopoil Rê lo mandô in Valentiacon Infe; Galere di quel Renno, e foc corfe al Rèpredetto con la Reina Giouanna di Napoli, cherano affediati del Ducad Angio, perilebe il Règli diede l'Ifola della Pasiellana, ell'vincio di Secreto della Città di Salem nel 1421. nel primilegio le cipania Cenfaloniero, Capobr. Cacciator maggiore, lo lasció pure giantamente con Raimondo del Boyl Vicerè Mel trat. del Regno di Napolinel 1443, l'Ifola della Paniellaria cia di Bernardo di Santo dell Ifola Lazzaro Gennuele, che dopo la fua morte fu ridorta al demanjo, e dal Re Alfonfo della PX fit concessa al predetto Don Francesco di Beinja, il quale liniposicano tempo co t ellaria Condifaluo Naus, eco il figlio Alasto, che la pretendenano, e n'ettenne feotenza in fauore; hebbecoftui per moglies Danna Maria Cardosa, con la quale pro ered Gionanna, che s'inuesti di detta Hola nel 1487, ed ambedne la venderono a Don Luiggi Redufens pei 1402, per 2fatti di Notar Auffaffo di Valentia, ali primo di Onobre.

Il Dos Franceico feruenda al Ré Alfonfo fu prefo con quello nella battaglia.

sausle, che frecio vicino Gaeta con quella de Genade fi, da quali poi tutti i priggio n'hebbero libertà, fuor del grudetto Franceico per cagion di molti dansi, che
n'haseuano hausto, e così moti prigione nella. Torre Transidina in Genora nel

Don Guglielmo Raimondo di Beluis ferrial Re Catolico, Ferdinando nella I conquifta del Regno di Granata, ed al Re, Don Gionanni fuo padre nella guerra di Catalogoa

Don Ground i Belois, Poo Fracesco di Blulis patre di Don Verenzo Sig. di Algida activarpo del Reflupo (condofie masadona d' Conte di Medica-fiopareme al governo del Cantado insietiti, e di rebebe carica di Central Commissio di Conte di Medica-fiopareme al governo del Cantado insietiti, e del rebebe carica di General Commissio del Cantado insietiti, a Legisica nel governo del Dono Sonosa IV egy Vicerà, del Cantado in Cantado (Cantado Cantado C

Il piedetto Don Francefco Beluis fleatocon Donna Antonia Piglialba con la quale ptocreò Don Vicenzo caualiero dell'Alcantera,e Don Andrea caualiero di Malta

Goods

- 124

126

di Malia se Don Francesco. Il Don Vicenzo faccesse negli Stati di Belefida Be-R manutés glius, e. Corberan, ed hebbedue mogli la prima fu Donna Francesca-Requisents. Waitedas che no gli fece figlinoli , la feconda Donna Gionanna de Marradas y conduqua le procreo Don Francesco causliero dell'Alcantara, Don Antonio, e-Donna. 

Dal predetto Don Francesco ve Donna Maria Sanz sua mogliege magniero Don Francesco e D. Antonio, che hoggi posti gono i predetti Stati in Spagna. . Il Don Francesco secondo figlio di Don Francesco de Donna Antonia Viglial

wigl alba ba, fi caso con Bonna I necesia Maffiani e mort ser za haper lafeitro prote. -- -Madrent Procrearo no anche i prednttadi Beluis, e Vinl'alba D. tfabellatiche fit morlie -Landovida di Don Giofeffo Landolina, edanribeduc gennori de vinenzi D. Viedago Lan

dolina canaliero affai virroofo e haur flato da fua Reai - Mue flà promofio neglivífici di Capitanto e Giurzio della Gitta di Palermo, ed ili altri fupremi carichi, e Donna Littina montie di Don Asstruitale di Termina sed alcun'altra, che fono eifinic.

Pa quefta famiglia per armetre fascie rossein campo d'oro.



### DELLA FAMIGLIA

BENEDET TO



o story

lupo.

ENEDETTO famiglia nobile, e fi feorge fra le persone degne dimemoria Andrea di Benedetto gravilhuomo del Rè Federico terzo, dal quele fit eletto gone mator dell'arme della Capalleria regia e Signor della Gifia di Palermo, Il padre fit Orlando di Benedetto Giurato di Palermonel' 1229 coffui fü figlio di Andrea Notaro regio del Rè Giaime, fimilmente, Mannodi Benedetto fuo figlio fu Coppie o del Re Martino, ed uno de creati fanorin di quella Corte i perilche pergenne al grado di gentilino

mo di camara della Reina Bianca, da quali n'hebbe l'officio di Maftro Portulano di Ralermou ed onze, ventignattro di rendua in perperuo nel 1407, e l'ufficio di Percettore de prouenti regir, nel quale fegui fuo figlio Gioganni che fu Sena Squarciator di Pritermo nel 1463, e fuot collephi furono Giottanni Square ialupo ; Gia-Bil gna como di Botogna, Nicolò Caffelletti, Luca Bellacera, e Nicolò Chanjo, heb-Cottellere be cali per moglie Lucretia figlia di Giouanni Barlotta, con la quale procreò Relierria. Chagio. Andrea, e da quello Giouanni molti virtuoli nentilinuomini ne perpennero, fra Bar lort a ignalie Giouanni, e Pietro che nobilmente, e ricehiviffero.

E potato ira I gauglieri Gerofolimitani Fra Gigime di Benedetto nel 1458, n Flaminio. fufiglio di Mariano di Benedetto. Viue hoggi quella famiglia in Perugia Cit Resft. tà d'Italia nobilorenze.

aufarmied quettafamtolia fono vn Aquila pera, che tratiene con gl'artioli vn. Raffello nero in campo d'argento,

DEL!A

100:11.

# DELLA FAMIGLIA

BENEYENTANO.





O N puoco trauaglio ho hanuto que fianni adietro, quando in deliberai di format questo mio Tratro di famiglie pobili di Sicilia, percioche prefupposi di formar gli Blogii di quel le, con l'informatione, e traditione di coloro che mi paienano non solpetti, e ptatici in quello mifuero, mà non haueua an coraincominciato quando miritrovarin yn laberinto di confusione, perche non solamente ritrouai variationi fra quelle .

màpallioni, intereffi, ed emulationi, onde sbigotteo rifolsidi prendere fentieropiù giusto, ed ageuole, e di all'hora in poi hò richiesto a capi delle samirlie. le loro fentture autemiche,e Printlegij, fopra le quali, e delle veridiche hiftorie ho formato il discorfo delle nobilifamiglio, non feanfando mai fatica per eronario feriataméte negl'Archinij della regia cancellarizavifici di Protonotari del Regno, camera e d'altri Archmij di Notaro, e Corte del Reano.

Econ questo Scudo di Atlante abbaglirò gl'occhi a'critiched a gl'empli che formano Callelli in aria fenz'attratio, mà folamente con capricci je sciocebetraditioni, e profuntioni contra le leggi della giuffitia, e ciò l'hò fetitto non per altro, fenonche raceino, e nel parlare caftighino fe fielfi, e non facciano obuietioni, ne contraditioni, fe prima non fondano con ferlitura le loro ragioni, altri mente faranno frimari da fejocchi critiche da lingue dolofe, e così finifore

La famiglia Beneuentano di Leontini è vina delle antiche, e nobili di quella Gitchiotle is fuole offernare scheneffuna perfonapad effer ammesfonella mastra Pasiella demobili concorrenti in vifici , le non mostrano prima, che fono antichi feudata- ii nellibirii . oner originati da quelli, ed antichi pobili, al meno di anni ducento adietro, florio di e cosifiretta la maftra della nobiltà di Leontini, come quella di Catania, enien 5. Alffre Temanco. Flor ritornando al noftre proposito , diciamo che questa fimiglia ol. Filed, e tre l'antica sua nobilià in Leontini, e degl'Hiffetici netata per vua de iparti del. Cirine. de famiglia Orlina.

Si chiamo ella anticamente Orfilea ed habitò in Renegento, e d'indi parten doff habito la Sicilia e Leontini nue perdendo il engnome Orfilea fu cogno minata del nome della parria Benenentano, e ciò il muftra. Gerardo ferttore Pa dourno de fani di Azzolino nel 1260 parlando d'Orfo Orfino così dice.

Vrjeels, & Vrilico familie sunt nobiliffime una Venetia, altera Beneuento inba bitant ab Vrfims famemibae, de sub cerum calamitatibus in eildem Vrbibus Oriente

Girolamo Garimberio chiam feritatore in un difeorfo, che fà della famiglia.

Orlina dedicata a Virginio Orlino, di quella guifa ferine.

Vriini Amentes difperfifunt per deuerfas Regiones, ac sub diverfis cognominibus eagnominati, ali vero Vefech in Vmbria, alij Vefileo in Beneuento, alijque Ve-

selle, ac Vrfi in di uerfis Europa Pranineis coruma, Ciucatibus Originem dederuns. ac ibreb metum Ponnificie Bom fatti 8. prosequentis corum ann qua Segmate relicia,Vr flevin Beutuento, & Vefeolain Vmbria cognominantar, pottm d'impare illorum à Beneuento receda sub cognomin: Senenencano Sieiliam habitauit, & Vritola quaque

and Venetos confifta abe a corum Remonblicam dia nubernasa fuit o quel che lei ne. Confirma il medesmo, Flaminio Knfii nel juo Teatro della nubilià d'Europa oue dice, che la medefina famiglia Orfile, andò ad habijar in l'erugia, ed ini pre

fe il cognome di Beneuentano, che fin hora vine.

EpiùSă Dice egli medefmo dell'Oiseola che Orfo Orfino fuggendo l'isa Papale, fi rico /+ M m peronell'Vmbria, ed ini fafeiaro l'antico, cognome frece chiamare. Orfoalio, pe nella fa ro Simme fuo figlin andatosene in Peneria cambio l'o, peri'a, elli, in e, che conmight giungeudoli con l'Orfo Orfolo cognominar il fece, e così feguironn i fuoi posterà Orfina, che gouernarono quella famoia Republica coo la dignita Dicale . Orfo Orfcolo è annouceato il terza Doge, Pierro Orienionel numero de ventiquattro, e Dome nico Orseplo nel pumero delli zi. Done.

Matico Orfileo per certa importante de micitia c'hancua in Beneucoto, fi parti. de San da quella citta con Bernardo Beccaria sun cugino, Corrado Bellanti, Giulio Be sbez nel fai anche gentifinomini fuoi famigliarised ando primieramente in Napolisone du law. del bitando di tradimento passo d'indi in Sicilia, ed in Leongini apprello la Corre Re-Re Fede gia ch'era all'hora in Catania, ed impiego a ifereiggi dell'Infinte Don Federico rete ii. Che gouernauaul hora il Regoo per ji Re Giacomo fuo fratello, Aotonio, e Camil fo luoi figlinoli, ch'erano una punco vietuofi canalieri se furona il padeese i figli co-Recenta Beltanti

anominati Beneuentant. Benfat.

Nel tempo che il detto Infante Don Federico fit eletto Re di Sicilia per com Ne priu. mune volontade vicilianisturano eletri coftoro Capitani di tre mila fuldati di piè Reg. del c di canallo per cuffodire le marine che fono fia Siragufa Leoorinie Garana; che erano gioroalmente inleffara da Luiggi Valdech Capitan di diece Galee Franceli, la regin. le quali con multo honor loro difelero, e n'hebbeio perciò da quel Rè in ricompen cam. drl fa de i loro ferniggi i feudi dal Burgio, Mangini con le Salice, e Bilifeari, che toc-1300 carono ad Anmnio. Trifiletti, Capo Palfaro, c Bulgarano (che hoggi è della cafa-Atti di Mugnos I hebbe Camillo, che poi ambedui gli cambiarono con tacc rendite, c'ha No.Mas ueua Paoin Capobianco foprale Vniuezità di Lengtini, e Si capufa. tenCape.

Dal Camillo ne naequero Antonio, e Matteo. Anmnio fi casò con la figlia di la anco. Amonio di Riggio gentilhuomo di Leontini dico pare che questo Autonio Rig-Regio ein hebbe per printiegio confirmatala fua annea nobiltà, inficme con quella-Links Re dies di Rinaldo Lanza di Messina suo parente dal Re Federico ili, nel 1360 ed Auto cellar d. nio Benruentano da fua uinglie n'acquifto tre firliuoli Matreo, Ginlio e Gio-

d. anne uanni che con molti honnrati carichi nel Regno villero.

Antonio I altrofiglio del primo Marteo e frarello di Camillo, hebbeper, mo

glie

elie la fiélia di Simone di Siraeu la cavalier Nerino con buonifima dote: era quelto

Simone Barone del feudo della Mugia, e coa moho decoro vineua; a ondimeno il prederto Antonio n'acquillo defua moglie Giacomo e Gio: Filippo, Giulio Beneventano fu Serrettario della Regina Elilabetta moglie del Re Pie

tio it ie filegge il fuo nome fottoleritto in vna donguone, che fece l'ifteffa Regina à Perincelo di Modi, a d'un renimento di cafe nella città di Su agufa, e dice (prafen te lulio Benenentano pradici a ferenissima Rema Serretario)nel 1209.

Origine quefto Giulio dalla medelma Regina il feudo di Burfufina hoggi Ragame Mance di li , che poi lo perde nelle rubbeltioni del Re Federico i r ; procteò egli ad Antonio, moi Preire che fo valere Dorror di legge e Cofultore d'Arrale d'Alagona Balio e Tutore della

Regina Majisjed t viueti geillhuom. Beneuet.confcono i piedetti per progenitori. Dacostoro dunque oè per uennero allai virtuoli gentil huomini, fra i qualis Marteo, Filippo, Vicenzo, Giacomo, voaltro Vicenzo, che fu padre di Matteo Baron dei Parlo Me Bosco, che fi casò con Vicenza Faicone figlia del Baron dei Bosco, e Schifano, che li di Leur; procecò à Vicenzo, padre di Marien Benegentano Baron di detti feudi viuente, e Capitano molte volte della fua patria; bench'egli con tutti i fuoi predeceffori banno godutozotti gl'yffici maggioti di effactità di Leontini; hebbe egli per moglie la tigha di Marcello Buo diglio Baron di Carmito, con la quale hà procreato Vicenzo.

Lodouco, Giof: ffo,ed Alico, qual imus anno lenz'altro i paterni vestiggi-L'arme long come s'ila delto va Leon, ed va Orlo atraccati infleme roffi fopra. tre pongetti in campo doto.

### DELLA FAMIGLIA





R A gl'antichi Baroni del Regno habbiam ritrouato in Mellina la famiglia Beneincafa: e chi defia godere de fuoi felici progref fi legga coloro, che delle famiglie, e guerre di Sicilia, e d'Italia. Gafare. hano feritto. Plericone Beneincafa fi Secretario maggiore dell' Surdonella imperator Federico s 1. Euflat hio fe vno destuoi figli , che fioti fra Cavalieri Theutonici infecuigio dell'istesso Imperatore; per loche acquiflò la Baron a di Carauaci, che confifte in due feudi COLUMN ROLL RECES

129

Nesl'at A ( omfalone 1164

Marck Holida St en 65 4. Bounf me'. la fua Hift. Largette dec.z.

agregati alio Stato di Butera ; quelli fu impiesato dalla medefina Imperial Corona con Angelo Beneincafa fuo fratello, col Gran Maestro de predetti Cavalieri, e l'Arcinefcoup de Meffera infieme per la pace che ferni fra l'Imperatore, e'l Poniefi ce Gregorio ex. Gio: Corrado fu pure figlio di Piericone, il quale hebbe dall'Imperator Corradori e arico di Secretario e dal Re Manfredo di Configliero ; ne nacque d'Fustachio, Federico, che successe ne medelmi feudi ed à lui suo figlio Martino, che militando em canco di Canirano della Canallaria Meffinefa corra Fracefi nel 1282, mori valorofamente combattendo nella battaglia che fegui vicino il convento di Si Gregor or foo fighto Euflachio feru) parimente col medelmo vilicio, e di mare, e di

terra al Re Federico II, la ond-, fra l'altre remunera ioni, hebbe di poter porte nelle Marolinel fue arme yn Leone fra due bande oblique: fi fignalò egli no puoco nella battaglia Taftego His naualesche fegul vicino Capo d'Orlado fra il medefmo Rèse dal Rèsdon Glaime d'-Aragona, e Rubberto Duea de Calauria. Queffricon Bainera Calafato fua moglie no Basifig nel bile Meilinefa,e della firpe della Beata Eultachia i proceco Rucciero, Pierleone, ed

fina lib 74 Anfelmo, Pierleone paíso in Napoli Coppiero della Regina Giouanna, oue fi casocon Leonora Baldaffini nob le donzella Napolitana Jondando i obilmente la fua famigha la quale fra le perfone illustri parcon la fecua di Dio fuor Oriola Benginca & de Chiertu regolaza della cui săta vita il P.do Frac, Muria Maggis Theatino o'hà compatho yn groffo volume; ella per alcune fue lettere, fi moftra parête de Banein cata di Mellina. Anfelmo renfel chiarillimo Filofofo, e leggedo molt ani in Bologna, prese per moelle Leonora Canobii, figha di Piet Inigeri nobile di nuilla Città, eturo Cuffelut et. no progenitori del Côte di Catravo Beneincafe Beneint afaje di mole altti cattalieri di Peringia di Perroje di Siena che colla puida delle lettere dell'aimi in quella Cit tà s'ampliatono, da quali ne peruenne la gloriofa S. Caterina di Siena, che fiori nel

nil del Con tt di Care Xe.

r 380 ed 80 anni doppo il predetto Anfalmo. Ruggir to refto nella fua patria Meffina cafato con Lunier ca fielia di Nicolo Fara, e all nora Gindice della Cotte Straci cotiale, e procreò Pier Antonio, Questi anche fue à Rugg ero, e Sperai adeo, dal qua lef gol An oning, changudo militato a feroigi dell Imp. Carlo vifu creato Capalter An Zac del Seron d'oro, e fu quello il quale vede i predetti feudi di Caragati al Principe di cord negi Butera nel e491, connertendo il prezzo di quelli in tanta i edita fopra lo Stato, parte enich Not. Paulmo della quale palso nella cafa Compagna reffandone per il detto Antonino oze 160. Trumarchi Quelitcon Angela la Ligname fua moglic fece Spetaindro, G or Marteo, Gioleffo,

Franceico. Sebattiano. Fianta che fu moglie di Franceico Compagnate Coteffa moglie di Giuko Caracciolo. Sperandeo nomato poscia Ferrate, militando in feruigio Fede dell' del Gran Duca di Fioreza di fatto Caualtero di Sato Stefano ed Alfiero della mili tia Archinode di piede, Gio: Matteo procreò Francesco e Sebafliano. Da Fiaces o chenel 1542 lo Fiorrary. Fede del se tribita no ballo este neol's file nobili nè nacouero Vicenzo, Gio: Cola, Caterina, e Rate di Gto: Marteo vinente, genitor di Francesco, e del Dottor Gioseffo, il primo casato co McGins. dona friosessa Maria, tiglia di don Vicenzo la Ligname, che glibà cenerato dona Ca

terina dou Grafeffore do Alberrosed il Dattor don Giofeffo hebbe per moslite don' Agata figlia dedon Cola Stizzia-

Sebaftiano, anche ballottante nel 1544, e possessore della predetta rendita hogge godura da fuoi nepoti hebbe per moglie Caterina Buófiglio e procteó Francesco.e Placido quefli co Antonia Smorto fece a Sebafriano, Gro: Marteo, ill'. Gro: Antonio Carmelicaho, ii P. Giofeffo Gefana, Vicenzo, Caterina, el viuente Fra: elco, il quale con donna Figuia, figlia di do Gaspare Ribera e di dona Leonora Ribera sua moglica hà procreato don Gaspare, don Carlo, do Dieco, donna Leonota, dona Maria, ed i vi Benti P. Alberto della Compagnia di Giesti, don Marcello, e don Lorenzo, L'arme fono yn campo azzurro di fopra due bade oblique d'oro, detro delle quali yn Leone rofto, the tithe vn samo d'alloroje fotto vn Caftello con tre merli, con ere ftelle d'oro dilopra e fotto tre onde marine. DEL.

### IBRO

# DELLA FAMIGLIA

EVILACOVA



ORREVANO ogn'anno ad habitar la Sicilia le famiglie fo raftiere di voa certa maniera come s'hauefsero partito, ed andato di vas Città ad va altra e ciò aunenina mercè il commodo, e ricco vissere, che all'hora era nel Regoo. Cestamente la Sicilia è la più fiorita l'fola di quate ne spiegano i mari della nostra Eu topa e non fi ticerca cofa in lei pertinente al viuere humano. che non vifia, e quello,t be negl'altei Regni è fingulare, in lei fi

La chiamanano gl'antichi liola del Sole perche con i raggi della fua fertilità day ua folendore , e rifcaldana infieme in tutte foftanze l'altre habitate della natura. humana, e fra le belle cofe, che in lei fi feorge de l'effete nutrice, ed amante de i fora ftier is a quali inalza fin al colmo delle profectità; teftificano ciò coloro che per adie rio hanno venuto, e lafciato iloro pofferi potenti, e quei che vigeno al prefente, che di poperi non folo fono dipenuti ricchi, inà inche la fignoreggiano con gi vilici gra dische policgogo.

Per le spelle guerre, c'hebbe il no firo Re Federico 11 ron Francell pretendenti, molti capalieu Milaneli, e d'altre Città della Lombardia per fetultio vennero, per che i Duchi Visconri deuoti della corona di Aragona non celfanano di al spello soci

Ritropiamo nel reggimento di Sicilia vo caualiero chiamato Guglielmo Benilac. Boniac. qua, che gouerno in quei tempi la Città di Randazzo, e fi casò nella Città di Meffi na procreando à Marria Cammariero del Rè Mal Guellelmordal quale ne nacque Guglielmoche fü anche famigliare del Rè Buon Guglielmo.

Procreo costui à Girolamo Benilacqua, the fu Giuraro di Messinainsieme con-

Giacopino Ardoino, ed Antonio Caffagnanel 1220. Guglielmo Benilacqua figlio di Girolamo fu Maettro del Real Palagio della... Regina Coftanza moglie del Re Pietro di Aragona e fugenttor di Guido Beuilacqua famigliare del Re Federico fecondo hauendofi prima cafato con Ceciliafo rella di Federico Candiani caualier di Quella Città . Fra quel che venegno racconrati da Giouanni di Godoi Milanele nelle fue guerre Pracefi, che sa egli oltre della Germanica nel 1547, vi futono Guido Benilacqua, e Federico Candiani, i quali hebbero da quel Re huoniffimo resttenimento di viuerenella Città di Randazzo-Al Guido Benifacqua fegul Simone fuo figlio, che feruendo al Rè Federico I a sifu eletto gonernator della lua parria Rădazzo,e per la medefma cagione anche dal Rè Marcino nel 1207. Il feudo di Briemi i o Brieni di Nicolò Calcerando di Nafo per la fuarubbellione il Rè Martino lo concesse à Simone, e Giouanni Beuilacqua, che pofcia il predetto Giouanni lo doto à fua figlia Margarita moglie de Amico de S. Angelosa qualifut ceffe il figlio Nicolò S. Angelo, ch'effendo fiato bandito dal Reg. 401 Rè Alfonzo perdè de tro feudo, il quale fu concello dal Re à Gondifalno di Monroi, Can. di di che ne fece donatione al ficilio Giouanni, il quale lo dotò à Gionapella fua figlia cafa f.48. 23 con Pietro Rizzari caualier Catanele nel 1455 mà pretendendo ricuperario Gios Amico di S. Angelo, figlio del predetto Nicolò, ritrouandoù all'hota la Giouanella ve douz di Pietto Rizzati i accordati ambedue fenza far lite, fi prefeto per marito ae moglie ; perloche il già detto feudo fegui ne' fuoi posteri fin à certo tempo , i quali pure nobilmente fi dilatarono in molte Città del Regno.

Zares Kefafamit.

Buowfieles dellamedel

eta Repas confer . to Gla. Godei

Della

#### TEATRO OG EN O LO. GIC O

\$ 3 £ Della medefina gui la fegui Federico Candiani nella cirtà di Torquena, que per ordine ren o ando a rifedere con Muni finfundi Anennio, Pompeo, e Luca, the furono Alut ni del ne Lucourto, e famigliari del Re Marrino.

Quetta famiglia fiolifice i elle Republica Venera fialle fam glie Duca'i, ed hane

concensto molie volte quella Signoria.

-il n'e destre Aniquilo Gandianifs casò i on la fighia di Nicolò Varifani nobile Fin rentino figlio de Boulfatio che fo geneti hoomodella Regina Matia, e Maettro ne reflumion infame don Federic chelier della medefma Regina , e del Re Martino, da oualine racque Ricca Maila, che fumogli e di Pompee Vardani, figlio di Tuccio frarello de Michie 1000 la quele progreto Tuccio e Paultilo e bebbe dal Rè Alfonfo la: Castetta ois di Castrogiouanni doue arese per monte. Giouanna, liglia di Filippo Versona, quellenella fue gioutoin fo valorolo foidatore fervi al Re Marsior contra i Chiaramontani gell'espugnatione di Palermore vulte poi nobilmente in Castrogioranni. Fa perarme quella famigha vo Ala birncain campo vermi ello.

## DELLA FAMIGLIA

L: . 41. 1980 9594

> A. RAle famiglie nobili di Mazzata habbiam ritrouato la famiglia Bianco-percioche Timoreo, ouer con ottamente Tomio Bian-.. co,fu Ginrato della fue patr a nel 1440, con Nicolo Centorbi, Francesco Maccagnone, e Barto'omeo di Giorgio, pari menre-Capitano mel 1 4 42, il cui catico l'hebbe confirmato nel 1443, enel 1446. : "

Archino de Natari

Fà promofforell'officio di Giurato Antprio Bianconel 1449 con Giouanni lo Burgio, Ani onio di Rini ono, e Lurggi Habitabile, andò anche nel 2456 Amifadi impredella Città al'iliè Catolico Estatoanno in Napelicon Antonio la Torre per la confirma de Privilegi, ed elesto poteia Giurazo nel 1477 con i predeni Anfonio 12 Torre, Luiggi Habitabile, e Saluo Carulo.

defunts de Margaras

A ar . 11 .11

- 15 Strad

Giouani Bianco lebbe il medelino vificio nel 1470, ed 110 leghi furono Barrolocore de - men Adamo, Lyonardo Cr xised Anton-o di Milluxio nel 1477 con Simone Cata Bourse de lano, Bartolomeo Branco nel 1430 con Mamfredo Gerbino, Cajouanni le Burgio , e 34112473... Paolo Cauallaro: Luiggi Bianco fegul nel 1485 con Baldaffare Capatterra catabero, Gia: Gracomo lo Burgio e Pompeo Conno, Gracomo Branco parimente nel 1 508 Mullo Bianco figliordi Nicolò viffe con multo ipledore e coprò i Tenitorii di Giaculia, Antalbo, Bilingeri, Maffaria vecchiale Saccata, pro red coliul Antomonadre di Marco, di Giacomo, e di Luiggi: da Marco, e Luiggi ce cerugnero allal gen-11793.7 rit huomion di cafa B. aco. Da G acomo ne oa quero Brigida, Luiggia, ed Albamôte. Brigida li caso col Baron di Pandolfina di cala Perollo, Luiggia col Baron della VI dura dichia Leofante, ed Albamonre primieramente con Antonio Musuos cugin carnale del Marchefe d'Arena, doppo la morre del quale con Bignante Graff. o fi-Lia Pillo glio del Baron di Parrannased vitimamente co do Autonio Ponie di Salemi, col pri mo ellagemero Diana, che fà moglio di Girolamo B aco fuo cugino, e Glacoma mo glie di Grofefio la Rocca altro fuo cugino, col rerzo free adonna Maria meglie più mieramente di don Pietro Tagliania, e doppo del Baron di Buitafara di cara Lucthefe de Nato; à fuccessori de quali concorfer o ne medesmi vince, e principali carichi della loco patria fina noftri tempia nineno nobilmente. Fa quefta famiglia. per aime due fascie picciole, e sopra vna Stella.

DELLA

## O . 1 OL 1 CB R COOL A 2 1

# DELLA FAMIGLIA

### BICCHETTO VERO

A supplied to the state of the supplied of the

Annual Services of the Service





the state of the s

directors of section of the control of the control

M. BBB chiaidina origin cela Girà di Canturia del Regnot Imphiterra la fanglia Bicher, our Beccher, deue positofic coa

Angle in the state of the state

tamente quette parole.

Met familie Bushets fuam trahit originem à Diso Eloma Bushet Archiepffepo Met Annantosff, coiss corfangumentum à lege Arglia religionturem Sicham traiscerunt, campar mediurem fub protélènes louvan filia legen deplus legue Swita a saque Reccamparente mediurem fub protélènes louvan filia legen deplus legues Swita a saque Reccamparente des li flyopost yrangens.

Ma prima di lui tratto di quello Auberto Miseo di Bruxelles nella fua dotta Geo orafi: Ecclefiallica f.g. 277. e così dille.

Offeria Prouintra feu Comitarus Hibernie von cum Comitatu Ormandia, & Comitatu Palaruno Typerana fectiat ad fomiliant Bechesterum, qui funtar stores A forma Controctum

Consultation.

Pafis de lagiliterra in Sicilia quefta famiglia circa glanoi de l'Signose 1150, e
la caglone, che gli Scietora affiritiono, fri periodio grande, che porto Hearico
Rè d'inghilterra al Santo Artuniciono Thomaso, perche, doppo di fauter con
la dia vio mighilitata i e benà del Santo, e de fuoi conafangulici, publica (contra quel-

li feneristimo bando di percetuo effilo la done farono coftetti partirfi d'inghilierta. per la noftra Sicilia, que vennero raccomándati dal medelmo Santo alla noftra Re gina Margarita, alla Regina Giouanna moglie del Rè Guglielmo il buono, ed à Ric cardo Palmeri Vefcono all'hora di Snagufa,e prinato del Rè Guglielmo primo,e fe condo, da qualt furtino amorguolemente riceuntt, e collocari con molti doni nella... predetta Citrà di Sacca. Ecco il Cardinal Baronio, che nel 12 tomo de fuoi annali nell'anno r i 64 confirmanilo l'antedetto così dice.

Nes biscontentui Rex Heppicus in adium Sanchi Thomas resonnes Archiesifes pi. & fuorum confifcari fect, omnesque de eius cognatione ex Anglia trans mare deportart fecit, eumque nes fexuimes atau parceret, fummum foen men crudelitatis exhibute nar rantur ifta plunbusin quadrio srista equidem bistoria , fed ea ab amico Regis fenbuntar adipfum deteffante fautiam , tanto Principi walde indienam. Porrbo quedipfe Themas, sot miferorum necessit aubus confutere non valeres confil um init , vit alendos tranf mitteret in Siciliam aun omnes fufcenit Margarita Renina Sicilia valde pia , fed & Syracujanus Epifcopus de üfdem benemintus eil, ad quoi idem Thomas fenbem plarimai grafia; agit. Ecochiude parimente, che le fopradette cofe : Habentur in Vati cana Bibliotheca , una fimul tum collectione en finlarum adh ce negotia foeflantium. auctorum diutrforum, inser quat plures quidem Sancti Thomaomm Thefaura prastantieres quinque libris partite stane dirette abera lanni Sere/honentis extat sodexitie in Vaticana Bibliotheca . L'ifteffodice il mofijo Pireinella notitia della chiefa. Sitagufana al foglio 160 , numero , 8,con quelte parole : Per id fane temperis Henricus Rex releganit ex Anglia Thomaconfangungeos, quare tot miferorum nesessitate bus canfulere volens T bomas in Siciliam costransmitt fub proteffione Margarita no. Hra Regina patria Angha ad Riceardum Englegonim, co ab bie benignishime recepti funt, quaproster Thomas ad grati animi fignificationem premultat teanimifit epiffe lareidem Riceardo . Venui danque fotto tale projettione i patenti di S.Thomalo hanno così nella Citta di Sacca, Mazzata, e Paletmo, come in akte del Regoo femore viffuto con felendore di nobilità, e fatto nobili congiungimenti matrimoniali con le famiglie Perollo, Tagliania, Medici, Romano, Zumbo, e con altre molto nobili però per l'antichità, e corruttione de' tempi non habbiamo pollu to rittouare ferie diffritta, bensl nella Città di Szeca fra Giurati del 1444 fi vede. Gionanni Bicchet, Marco Bicchet, che patimente fii Capitano di quella nel 1704. " Fra Baroni che Intercennero nel cafo di Sacca, feguito fra Signori della Cala Perollo, e Signori di Cafa Luna de Duchi di Biuona, intetuennero fra gli altif Getonimo Peralta Baron di San Giacomo, Marco, Gio: Pierro , e Giuliano Lucchefe, Pietro Antonio Lucchefe, Simore Maurici, Vito, e Francesco Biechet, Franceico Fontanetta, Bartolomeo Tagliavia Barone di S. Bartolomeo, e molti altrische per breuita fitralascianosi quali per l'imperatore Carlo v surono timesti in

guititia.

Girolamo Birchet fu parimente Giurato di Sacca nel 1474 con Sigilmondo Tapliania. Accurso Perolio, Giouanni Lucchese, e nel a vaz Anionio Bicchet con Rezillri d Gio: Thomaso Ferraro, Giacomo Lucchese, e Giacomo Antonio Maurici, pari-Cancel del mente Manfredo Bicchet fu Capitano di Sacca nel 1 472 nella cui patente fi legge

1473 (Nobilis Manfridus de Bicchettis )

Però non pueco splendore diede à questa famiglia la vittù , e dottrioa di don Francesco Biechetti Giudice della Regia Gran Corte ilonale fù stimato asfai dai Duca di Terranoua all'hora Vicere, e fu affai caro a molu Principi Sici liam, e patricolarmente à Don Pietro di Lung; Duca di Biuona , ed al Princi; pe di Paterno fuo nipore, gli Stati de quali celi molto difefe, ed hebbe fempreluogho negl'importanti negotijdel Regno fra primi Caualieti del fuo tempo, c . .1

doppo la fua morte fa fepolto nella fua Cappella, dentro la Chiefa di San Francefco, fuori della posta della guo della medefona città di Sacca, e fopra la pietra marmorea del fuo fepolero fi fegono le feguenti parole. Sexto 1 Jun Maji 1877 Sp. Dominus don Frantifuu Bicchet eximitui inisconfaltus

obijtseni Sacca mater flebile carmen dicautt.

Hie decor eft patria, Regni cenforque feverur

Orbis bonos tumulo gloria quanta i acet. Efibera rite quarer fili i e vificere nostro

Condere & poffem glori a nostra fores. Rimafero del derro don Francescorre figli don Aurello donna Maria e donna Ca gerinaschiamara pofesa fuor Deodata nel Monafferio dello Spajmo di quella Citrà, il quale più volre gonernò col carico di Priora. Donna Maria fi casò con Michele Me dici caualier di quella Città; però don Aurelio habitò i e piefe moglie nella città di Palermo, la quale fit donna Liuia Zumbo, figlia di dan Lniggi, e forella di don Arca dio e di donna Perfiana Zumbo, e Lanzarotto Baroneffa di Sanagia, con la quale. procreò don Francelco, don Luiggi don Marin, don Arcadio, donna Caterina, donna Felice, donna Gionanna, donna Dorothea, e donn'Angela ; delle cinque femine fi è cafata folamente don ya Giouanna con don France (co Byonafede capalier Termigele, e dell'altre quattro viueno fantamente due professe nel Monasterio dell'-Affanta dell'ordine di Saura Terefa, e l'altre due in quello di Valuerde: de mafchi fonorimatti hoggi viui don Mario, e don Arcadio il primo, che nella Crefima fi chiamo don Mariann è Geluita professo; nomero P. Mariano Biccherti, della. Compagnia di Giesti il quale per la fua molta dottrina e prudenza è affai flimato dal noffio fecolo; il fecondo d'esa d'anni 32 è canaliero spiritoso del armigero, onde haue haunto molti carichi militari incominciò detto don Arcadio primigramente feruire à Sua Maestà di Aifiere di vna Compagnia Italiana di suo fratello don Luig gi, che moil Capitano feruendo in Battellona, fegui poscia nel fernigio di Capitano tenge anche il comando in Spagna nell'effercito Reale ne pacfi di Terracona del terzo Siciliano del Principe di Palagonia effendo fraro fuo Sai gento maggiore i del quale hoggin è Maeftro di Campo e fra breue pafferà à lega stare altri jezzi, ed qe-

egarte púlli naggoria, "quali oritaimano i foi moli medir.

Es pariment ancia, en obile quella fingili anticatid di Mazzara, della quale nel regimeno del RE Marimo fioni Ruggiero in lecchera: e Lunggi dio figlio fio Lunggia bello del recento di Causto nel Ruggiero in lecchera: e Lunggi dio figlio fio Lunggia, bello electroni Guararo di 1-244 con Ruggiero io Calino, Referico La Torrest Anonio di Maido, e moli 'allui di detra fimiglia fiorizon nella medelmenticità. Ne vie hoggi dile in Aggiero io Dorres, canonicio and national chet ci lock di virusofosi quale dificande con gialti linea del l'illenti fimiglia dicher di Socca. Fia qualet fimiglia per arter no Capo necofipiani al nio a campo der di Socca. Para qualet fimiglia per arter no Capo necofipiani al nio a campo

### DELLA FAMIGLIA

#### BIFERA



OREN Z-O Litera Cremone fe effendo virtua fo Egui il metier e militare, e de fiendo vecchio fi dal Re Pietro Gondo eletto maccio di collumi de l'eni paggi. e con quefto viñi io pagó à meglior vita. Anotari la coni fion e figio nanche al 18 Federa promodio nal 1 vigico di Notara Regio, il quale in quei tempi fi daua à petrone nobili, e virtua fas

e fotto questa maniera durò vicino il fine del reggimento del Rè Alfonzo,e puro egli dalla Regina Maria hebbe il carico di Gonernator della Reginal Cammera , co dal Re Martino contegui nei 1397, l'Olimto, hiamato il Bolco d'Alfano, e con fuo figlio Leonardo tutti beni contilcatiad Antonio Fallitta, ch'eraffato dichia; ato tubbello, e'l fudetto Leonardo ottenne anche il Cafale, è feu lo della Pietra, ed alti i feudi,ch'ei ano d'Antonio Ventimighta, he s'haueua all hora diffarcato dall'. fferro Regio.



# DELLA FAMIGLIA

BOIRA, BORGIA, O BORIA.

de Sechez nella Videl medelino Sit

feude:

fendoj



EONE Borgia, detto corrotramente Boica,venne da Spagna chiamato dal Re Federico 14, dal quale fu promoffo negl'offici di Secretario e Confultore, appoil quale con folendore fiorl, e'i figlio Federico ville flimato dal Rè Pietro a 1 : da coftui ne nacque Gughelmo gentil buomo del Re Martino,e della Regina Bianca, e pi etendendo per razion della moglie Flavia Sanguigno i frudi dell'Albiato e Galetmo nel tento to Leonino tenhi e a Mailnitto Sortino all'hora polleffore di quelli, percioche i predetti leudi

furono di Riccardo Sanguigno causliero, cofini doppo la fuamorte gli Infeiò à Marina fua moglie, che per effer morta ab inteftata, nè prefe il pullello la Regia. Capelo nel Corre e puoco doppo dal Rè Federico e i i fuiono concelli à Federico d'Atagon a tratt di di figlio d'Orlando nel 137 Lit quali per cagion di marrimonio i Manfiedo d'Alagona peruennei ormà per hauerfi e, li partito della Real deportone gli furono colti dal Re Martino , e dati nel-1 194 per fodiafation di tejuigi à Guaghatdetto Monteclup valorofo foldato Catalang con altri fendi sed effendo flato chiamato coftui in Catalogna il predetto Rè eli conecile à Maimitto Sortino de Leontini Gouernatoe

di Palazzolo nel 1396. In quefto mentre comparare il predetto 4 aglielmo Borgia, ò Bojra, e pretefe i predetti feudi per iagion della moglie, come habbiam decto, ch'era figlia di Ripaldo Sanguigno, nepote fraterno del prenatrato Riccardo, ed hebbe finalmente i predetti feudi dell'Albiarose Golermo dal predetto di Sortino con altre onze 154 di primel 1197, e confegui anche il Guglielmo dal predetto Rè il feudo del Cafale nel 1402.

Gapab- net

Fú preselo quelto me de lipo fendo dell'Albiaso da Gionanna Tudifco moglico d Henrico Tudifco, per caufa di certa legatima lucceffione più fretta di quella del tratt de de Bojra, e lingando, i ortenne per fentenza in fauore per il Trib, del Regio Confiftorio nel 1422,e della famigha I udiko peruenne poi in poter dellacala Scammacca di Leonini, he fin hora lo poffiede,

Similmente il predetto feudo del Cafale, posto nel territorio di Noto, era di Battolomeo,e Gionanni Landolina, padie, e figlio, di Caltagirone, i quali lo venderono al predetto Guglieimo Boira Caftellan di Palazzolo nel 140 i che l'hebbe confir mato dal Re Martino se git successe il figlio Attat do Boira, il qualo procreò à Gionanni,e coffin à Nicolo, ed Attaido, il quale facceffe in detto feudo al frarello nel

1504

a soule fir anche egli progenitor d'affai virtuofi Canaleri, la nobil profe de quali fin hora jo Sitzeula fi conferuaco doue co molti vifici ed henora i cari chi haue quei

populi terro.

Fiort fra i fuoi caualieri Gerofolimitani fra Giofelfo Boira di Sitapola, che fu lib. della riccunto in quel facro ordine uel 1584. e Fra Pietro Boria. lingue di Dicono gli scrittori Fluspani che la famiglia Boria di Spagoa hebbe origine Italia di

d'un Capaliero chiamato Don Pietro de Athares, nato di Real fangue, e fignor del. d. anne. 1a Città di Boria, d'onde egli co tuoi pofteri furono cog nominati Boria. Zurita dice che costuj noo lasci ofigli dopo la sua morte, però il dott. Gaspate Escolano nella sua Cronica di Valentia p.a contradicendo à quello dice che ne lascio molti, che furono cacciati dagl'aragonesi per cagion della fuperbia paterna, che presendea farfi Rè d'Aragona.

De descendenti di costoro ne peruenne Stefano Borja, che nel 1240, serui al Rè doo Giaime nella conquifta di Valenza contra Morite I figlio Federico fiori nel 1272. Procteo coffui Gioffiè Gonzalo, Gille Leone, Gil de Boria che passò in Sicitia come s'hage detro di fopra. Gil Beltranfiori nel 1345. Rodorico nel 1360 e 1 406 regnando il Re Martino, da Rodonico fuderto, duer Rodorico Gil, ne venne

Rodorico Borra che fit Papa chia mato Aleffandro 6.

Da Domenico Bojra,e fua moglie Franzioa, oe nacque Alfonzo che fu Papa, detto Califlo 2, e creò Cardinale al già detto Papa Aleffandro, e doo Luiggi di Mislan fuoi nepoti. e due altre femane cioè donoa lfabella, e donna Chaterina. che su moglie di don Luiggi di Milao, quali ambedue surono genitori del Car di cal don Luig gi di Milan Vescouo di Sagonia, il quale comprò la Villa d'Albayda in Valcoza, e gli fue ceffe doo Giouan di Milan fuo nepote con titolo di Conte I quali totti teufcirono fignori quafi d'Italia e Spagna viuendo con real fole dore.

La predetta donna Habella Borja fi casò con l'offrè figlio del detto don Gil Rodorico, e di Sibilla fua moglie gentil donna Catalana, e genero à don Pietro Luiggi Boria, e Rodorico Boria creato Cardinale da Papa Galifto fuo Zio, che poi fu Papa con nome di Alelfa odro.6. il quale creò il predetto fao fratello don Pierluissa Prefetto di Roma e Capitan generale di Santa Chiefa.

Hebbeil loffre altrette figlie femine D.G jouanna che fu moglie di don Pietro Lanzol fignor della Baronia di Caffelpouo donna Tecla moglie di Vital Villano

uase D. Beatrice che fu moglie di D.Oximen Perez de 'Areoos.

Il Pontefice Aleffandro 6 in tempo che regenala potpora hebbe connerfo co vna fignora Romaga chiamata Venosia e n'acquistò Pieriuggi Borgia che lo casò con Maria Enriquez fioliadi Henrico Eoriquez Zio materno del Rè Catolico, e fit da quel Rè eletto Magiordomo dal quale egli comprò nel 1482, il Ducato di Gandia. e morifenza prole.

Gl'altri figli del Papafurono D. Gio: D. Cefare cognominato il Duca Valétino. D. Giouani che fi casò con D.Sanchia figlia naturale del Rè Alfonzo di Napoli con lo Principato di Squillace in dote ed vna femina chiamata dona Lucretia che fu mo

glie del Duca di Ferrara e don loffre.

Il don Gio:per la morte del fratello fucceffe nella Duchea di Gaudia, e donò la morte di D.Sanchiafua mogicafi rimanto con la cognata dons Maria Enriquezed acquifté il Ducato di Sella, il Principato di Thiano, la Contea di Carignola, la Signoria della Montagna, e Montefulculo, la baroni a della Rocca di Mandragona. di Caffelamare di Voltorno, di Cavano,e Cavanello, Pietra Molaro, e fu Conteffabile del Regno di Napoli,e fi ttouò morto vicino il Teuere; onde fua moglie dona Maria

238

Maria li vende tutti gli stati d'Italia, e col figlio don Giouanni fene andò in Spagno, il D.G o: hebbe due mogli la prima fo donna Giouanna d'Aragonafiglia di D. Ferdinando Vescono di Saragoza , ciratello del Re Catolico , con la quale procreo don Francesco Marchese di Cambaj, D. Alfonzo Abbate di Valdina, D. Enrique che morì Cardinale in Viterbo nel 1540. D. Alossia mogice del Duca di Vil-

laermofa di cafa Araenna. Con la seconda che sù donna Francesca di Castro, e Pinos figlia del Visconte d'Enol, proceço à D. Rodorico Cardinale, che morl in Gandin D. Pierluiggi Calce. rano Macilro dell'ordine de Caualieri di Montefa e primo Marchele di Nauarrez,

c Cap. Generale della piazza d'Orano in Africa, e mori Vicere di Barcellona. Fa quella famiglia per arme vu Boue d'oro in campo azzurio.

## DELLA FAMIGLIA

BOLOGNA

BECCADELLL





gna,

ANNINO fielinoto di Riccardo della nobile famiglia de'-Receadelli di Bologna fu il primo che veone d'indi in Sicilia. flimo fouerchio il raccontare con lungliezza l'origine, e proeresă di lei mentre molti scrittori l'hanno abbondantemen. te raccontato e parricolarmente don Baldaffare Bernardino di Bolosna va diffinto libretto ne compofe il quale in l'hò repilogato laconicamente della guifa che fortofi legge.

di Bala Dib'egli che la fua famiglia fit cognominata Beccadelli da vo fuo Caffello vicino Bologna chiamato Beccadeilo, e faceva pet arme vo Ala d'oro con la granta in campo azauro, e per cimiero va Leone.

Fra le sue prime persone chiare vi su vno chiamato Cola, ch'ambitioso di dominlo, fignoreggiò la fua patria Bologua, coftui dopò la fua morre lafeiò ultre le femine quattordici figli, quattro de quali gli mando Solciati auenturieri , & vno di coftoro chiamato Arrigo s'impiego a feruigi del Rè d'Inghilterra che col Rè di Sco

ei agerrigiançoi fio viore fi cujone che glinglei contra i Scoi la Vittoria riportatien. Perile festo beancoi a quille fai ordine, molt recherze nizquiido gli eht eli etra de facuo a quille fai errolle, molt recherze nizquiido gli eht eli etra refata vedous del Data d'Antons, della quale d'acquiidò 
gli Giuliano, edantonoi, qui ali da l'engidei fiono mandari ambictimo d'Papa in Roma, one Giuliano elfendo fino riconolicia oper vivendo, e arobit cal·
Papa in Roma, one Giuliano elfendo fino riconolicia oper vivendo, e arobit cal·
Papa in Roma, one Giuliano elfendo fino riconolicia oper vivendo, e arobit cal·
Papa in Roma, one Giuliano elfendo fino riconolicia oper vivendo di Bodo
goa in detrogitache il predetto Gonami Beccadelli los sosper certi inamiti populsaria a farocco atuani findighi di Altradini veno con fasta moglia freno
esto della della della della contra della della della processa della contra della c

Autonio altrofratello di Giuliano, hebbe dal Papa l'Areinesconado di Londres

Gittà Principale della gran Bretagna.

Van de figil del predetto Giuliano fi. Riccardo Beccadelli, che fi padre del già detto Vannuo, che pratenti gossi disguti, chi in co Pepoli hebbe, fenè venne in Sicilia, ed in Paiermo nel 130; postetando feco duo figil Nicolò, ed Henrico, che da Patermitani iarono cognominati di Bologua, e cofi a tempino firi fi cognominati di Bologua, e cofi a tempino firi fi cognominati di modelli medefini famiglia.

Nicolò fa mandato da Palermitani, e Monrealesi al Re Martino l'anno e 393, in sie me con gl'Arciuescoui desse stesse di per rimediare le sadittoni de Baroni

lel Regno.

Hebbecofful fridgliglicomo, Glounni, e Guilaino, lefemine funos Riccia, che moglie d'ilvidolò Bidnicomo al lino logo phishimo detto. Coltiz, moglie d'Regarco di Diana, la fini glia Diana del qualificiri anche in Paterno nobili di Mana, an exequere Federico, Prieder di Diana, liprimo Di Petror di Paterno nobi di Mana, an exequere Federico, Prieder di Diana, liprimo Di Petror di Paterno nobili di Capita del Paterno nobi di Paterno del Paterno nobi del Paterno nobi del Paterno nobi del Paterno nobi del Paterno del Paterno nobi del Paterno del Paterno, del Paterno del Paterno, del Paterno del Paterno, del Paterno d

Henrico secondo figlio di Vanaino su armato Canaliero dal Re Martino, e su

Pretore nel 139 5.1396.e 1399.

Ne acquero da coftui Antonio eccellente legifta, filofofo, e Configliero del Re Alfonzo, che fu cogno minato il Panormita, e fu progenitor della famiglia Bolog gna di Napoli.

Simone anche legista, este dal madesmo Rè eletto Gindice della Gran Corte di Sicilia in vita.

Ginliano an the dottor di legge.

Giouanni che mori a ferniggi del Re d'Inghilterra.

Dal Gisteoma prima figlio di Colache fi primogratica di Vanino, ne ascende con due moglio i vade figli a con la prima perceto Barrilla, che im noglie di Baldafiare Banaconte gunti huomo originario di Pifa, e dopo d'Alonzo Mari riquez Conferendore di quello fiel Patrimogio, che vifia figli a pobble e intere i e della fennada moglie altri dicci, Giougni chefit Maceltro Rationale del Riggio, Capitano, Petrodo Talertmo,

Simone fia dia fanio e virtuofo. Il Arcivefento di Palermo, è sadò ambafciado re al Re Alfozzo, infemezeo Federico Abbatelli Cammariero, e Canaliero Regio. Antros Gioun, Barrefelbaron di Pietaperita, ed Andres Caffelli di Grania Rico Andres Caffelli di Grania Rico Antros Gioun, Barrefelbaron di Pietaperita, ed Andres Caffelli di Grania Rico Antros Giounes, aconsigilero regio, per la conciento del Regione del Region

firmatione d'altri v'andicon Giousaul Ventiniuglia Martiché di Giesce, dono louna sida Perial Conte de Catellepletore, d'Abbed cias Martino de Sestircial reta volta per la medicina cuivil a l'oissano, faffence con Guglerian Moncada Conce d'Ademoid Madicina giuditarend preservo antonio di Luose Peralia, «EliPetifatone del Regio per l'affonsa del Vice et appraisance d'Irres le la contra del contra del contra del contra del contra del vice et appraisance d'Irres per la contra del contra

K colò fii [quarte, Bartolomeo i [quino te fin Pretor di Palerno, Vherilon [fiftotte morrigana]; federico [fettimo, Margatrate fet îmoglifed Baldat far diffitine, fiitheten morgited i Tomas Geripo [impordella forteza di Samo Necola relia marion far Palernon e Terminer Andia moglie di Nicolò Lesfante Thetiorare di Ripono far Palernon e Terminer Andia moglie di Nicolò Lesfante Thetiorare di Ripono far Palernon e Terminer Andia moglie di Nicolò Lesfante Thetiorare di Ripono far Del ripono far Del ripono di Alexando del Ripono far del Ripono fa

mo.

De Guiliana terza fiola del predetta Callad Nicola Cola e Gircoma ne n

Da Ginhano terzo figlio del predetto Cola d Nicolo, Cola e Giacomo ne per ucanero.

Di Antonio eccellente Legista, Poeta-Oratore, Maestro e Configliero del Re. Al fonzo, lia moglie Lauria Arcella-Leun Famiglia go del l'egio di Caponan-Joe nacquero Antonio chesi casò con Alorsia Caracterio pAgata che siù moglie di Nicolò Golino famoso Gaustiero, e Caterira anche moglie di Girolamo Tomacelli, la fa-

miglia del quale è chiarishma in Napoli, e pertutta Italia. Dal Guliano figlio fecondo d'Henrico dottor di legge ne nacque Raimoodo.

Giscons oprimo figlio di Cola, procreò a Giounon che fià armato. Gualitero da IR elilizaco/de testo Gajuna del tialetto mel 13,5. e, pai Maefino Rationale del Tible del R. P. in detto anore Prettor di Paletton gilani 145,6. p. 466. e. 1467. e. del Debis dal intedimo Reportida pi pero prottar fonza felia e tranca l'Atme Repe d'Aragona con tutti i fuoi potteri come in effetto al pre fiote foresano.

Dal Giouanni indeito nenacquero con la prima moglie Giacomo, Coniel fa moglie di Girolamo Fuxà Caftellano di Caftellamare, egentithuomo Ca-

talano. Antonella moglic di Piero Antonio di Playa Batone di Batticane, che fu Pretor di Palermo due volte gianni 150 a. e 1505 con la feconda moglie, procreo noncal-

- Bernardino che fu prima Catore, e Teforiero della Matrice di Palermo, e dopo Ve feono di Malta, è vittmamente Arcinefeono di Mesfina nel 1511.

Lauria fu moglie di Mariano Agliata. Simone fu Secreto, e Pretor di Palermo, & Glacoma monaca, Vicenzo anche Pre

tor di Palermo, Andrea, Bartolomea moglic d'Antonello lo Campo Barone di Muffuncii, e Policioro.

Dal Nicolò quarto figlio di Giacomo primo figlio di Cola ne nacque Giaco.

Dal Bartolomeo quinto figlio del detto Giacomo che fu dne volte Pretore, ne peruennero Giouanni, Franceico Gaoonico della Chiefa maggiore, Artale Cappellaco del Re Ferdinando, Elifabetta moglie di Vicenzo Zauatteri, e fuoro

Federico fettimo figlio del detto Giacomo, provreò otto figli, cio è Giacomo, Flo renza moglie di Giouanni Arrigo di Diana, Sigifmonda moglie di Gaspare Bonero.

...

fuoio Edifabetta, spollogia moglie di Luci no Valdaura, fuoro Gircoma, fuoro Carerina, e Cecilia moglie di Gardo la Grapona.

D'Antonio, ed Molfia Caracciolo fua moghe, petelle dopo la morte di fuò padre Antonio detto il Panormua reflò nella Giua di Napoli, ne nacquero cinque figliuo Incioè.

Giouanni c'hebbe per moglie Camilla Capece, Antonio, Beatrice moglie di Burolomeo Tulo, Camilla moglie d'Aleffandro Capece, e Diana moglie di Girolamo Scongire.

mo Scounto.
Raimoudo figlio primo di Giouanni, secondo figlio del predetto Cola, ne nacque

Da Cola figlio primodi Graliano, terzo figlio del detto Colamenacquero fette figli cioè.

Petro Baron della Sambuca, e Petro di Plettemo Giliberto, Luigni che fit and che Pretor di Paletmo, Franceito, Gionanella moglie di Protefino Leofante, cho fi due voite Protore glanni 1498. e 1488. Ellifabetta moglie di Guglièlano Spadafory, che fi pure Pretor di Paletmo nel 1332. 1338. 1334. e Capitano nel 7331. Luira mogliedi Fabio di Bologna Petrore, e figliopi mod di Gucomo 1331. Luira mogliedi Fabio di Bologna Petrore, e figliopi mod di Gucomo.

che fû ptimo nglio di Giouanni Maestro Rationale, e Pretôre. Il predetto Giacomo primofiglio del predetto Giouanni Micstro Rationale procreò fei figli, cioè Fabio gia detto, Agomenone, Onofria, Atolifa moglie di Luiggi di Bologna che sù anche Pretore, suoro Statia, e Celidonia moglie di Girolamo

gi di Bologna che fu anche Pretore, fuoro Statia, e Celidonia moglie di Citolamo di Regio gentifiuomo virtuofo. Pietro figlio quatto del fecondo mattimonio del detto Giouanni M. Rationale, fu digran valore, ed armato Caustiero dal Re Ferdinando: fi Capitar di Palermo l'A

ru un gran valore, cu armaco Gaustieto dal Referentinando; in Capitan di Palermo l'A no 1483, e Prestote nel 1495 ed hebbe l'officio di Secreto con potefià di poter elige re faccellore. Simone figlio vij del detto Gionanni fu tre volte Pretor di Palermo nel 1514.

1/19-15/1-procreté Antonino-Striano, Giouanni, Giouanni Baron di Pieto di Regio , Antonella moglie d'Antonino di Termine Baron di Pirribalda, fuono Elifabetta, fuoro Emilia, fuoro Giouanella, e Girolamo Canonico di Palermo.

Vicenzo figliocetano didetto Gionanni, fit Pretore nel 1507, e fece con due mogli fei figli, Gionanni, Pierro, e Leonota con la prima moglie se con la feconda Gio uanella Schillace moglie d'Henrico Schillace Baron all'nota della Terradi Vica ri, Gionanni, Henrico, Antonino, e Bernardino.

Giacomo vnico figlio di Nicolò fece cinque figliuoli, cioe Giouan andrea, Fran cefeo, Pietro, Antonio, Colantonio, e Cofianza moglie d'Antonino Coffitella Capaliero reale, e Baton di Grottacalda, el mofira vn fuo reflamento, ed Inucolario fatti per Notar Gio: Domenico di Leo a 20 di Nouembre 1491.

Giouanni figlio primo d'Antonino, chefti il primo figlio d'Antonio panori mita nella Gittà di Napoli, procreò con Camilia Capece fua mogliera-figliao Ji cioe.

Antonio Celare c'hebbe per moglie Beatrice Tocco Scipione, Autonioo che fi matito d'Olimpia Brancaccio. Fabio, Hettore che fi casò con Lucretà Pignalello, Carlo, Hamibule, Chranina, Diana moglie di Ferrante Pandone Conte di Vgento, Laura, Aloifia, Lucretia, e Giulia.

Antonino figlio fecondo di detto Antonio, che su il primo d'Antonio Panormita, procreo in Napoli Lodonico.

Cola figlio vaico di Ramondo, che fu il primo figlia di Gialiano, fece a Gio-

. . .

Pietro

141

442

Pietro primo figlio di Cola,figlio primo del predetto Giuliano, fù Barno della Sambuçaje Pretor di Palermo l'anno 1499 procteò cinque figli cioè Gerardoche fireceile nella Baronu nel 1504. Hanofria moglie d'Antonino di Settimo che fit Capitan di Palermo nei 1 505, Franceica, che ju moglie prima di Gionanni Aglia tais dopo di Pietro Amiami Crifto, Leonora monlio di Girolamo Lenfante di Ni cold. Theforiero del Regio. Pretore tre volte gl'anni 1478, 148 s. 6 1484. C Lauria.

Gitaberto figlio fecondo del detto Cola che fu primo figlio di Giuliano, procreò

einque figiluplicité.

Sicilia moglie di Simone Valguarnera Baion del Vuterann, Lauria che fu prima meulie di Giouanni di Boloana, e dopo di Pietro del Carretta Baton di Ragal mujo, ed vitimamente di Pietro Ventimiglia Baron di Gratteri, fuoro Patentiana, Franceico Baron di Cefalà, e Capace, Theforiero regio, e Pretore di Palermo. e Cala che fit ancie: Secretore Pretore.

Lulggifiglin terzo del detto Cola, primo figlio del predetto Giuliann, fu Pretar di Patermonel e 5 15. c 1 582. ed hebbe per moglic Luifa, figha quarta di Giaco mo di Bologna, Prancesco, Girolamo, Giliberto, Giacomo, Autonella mogile de Giacomo Abbate Marfiro Kationale del Regno, e Lauria moglie di Traiano Abba

te fratello del detto Giacomo.

Francesco figlio quario del detto Colasfece ne fini Baldassare che sull primo. Co la Vicenzo. Ganonico se Vicario generale in Sede vacante dell'Arejue fou ado. di Moureale.ed luquilitore per la morte dell'Inquifitor Gongaranel 1546.ed eletto Vefcouo di Parti,& Alfiera di Bologna.

Fabro figito di Giacomo, che in primo figlio di Gionanol M. R. c P. fu paggio del Re Ferdinando il Catolico, e Pretor di Palerma nel 1517, e 1521, hebbe per meglie Lauria figlia fettima di Cola di Bologos, con la quale fece 14, figliuoli

Coriolano, Anefiliao, Giouan Giacomo che tu Regente dell'Imperaror Carlo quinto, e mortin Ferrare, Città d'Italia, Anronio legulta, Pietro fu Capitan, e Pretor di Palerma, dramenone, Girolamo Abbare di Roccamadore, e della Magione, e Vefeono di Stragufa Coi Antonio, Tufena moglie di Giacomo lo Caftrone, detto il Manglore, Grouanna moglie di Prerra Antonio Imperadore, fuoro Veronica, fuoro Elitabetta fuoro Signimonda, e moro Franceica monache nel Monafterio di San ta Caterina. Ginuanii vnico figlio di Pierro Secreto, e Pretore, bebbe per maglie Lauris fighta de Gileberto de Bologna, e n'acquifto Pietro, e Giacomo, Antonin figlia peimodi Simone fece dodeci figli eine.

Simone, Coia, Bernardino, vnaltro Coia, Pompilio, fuoro Fauftina, fuoro Daleinrasfuot Altia, foor Olimpia, monache nel Monafterio di Santa Caterina di Palera mo, fuoro Tecla, nel monafterio del Roglione, Giouanna moglie di Francesco Cor

mera, Cecilia moglie di Marten Maringo.

Stefano dottor di leggio fecondo figlio del predetto Simone, procreò cinque figli Mariano, Lucretia mogice d'Andreottala Campo Baron di Muffumeli, Lauria, Elifabetta moglie de Gaspare Imperadore, e Siglimonda moglie di don Attilio Opizinga.

Giouanni figlio terzo del detto Simone ne fece altri quattra cioè, Francesco & caso con Virginia figlia quintadi Cola di Bologua , Pietro, Vi cenzo, Leonora primieramente mogliedi Mariann di Bologna, e dono di Gabriel Torismo

Antagino figlio quinto di Picenzo, che fi ottano figlio del predetto Glor M. R. procreo à Leonara, e Giofeffa.

Bernardino figlio fefto del detto Vicenzo,fece a Baldaffare, & à Gioganna.

Cela:

Cefare figlio fecondo di Giovanni, primo figlio d'Acconio Panormita, con Bea trice Tocco (va moglie fece nella Città de Nagoli vadeci figla.

Achille che il casò con Beatrice di Soinma, Carlo, Giouanni, Zenobia, fuor Andreana, fuor Cicella, fuor Getonima, fuor Lucretta, Ilabella, Alojfia, e Lucte

Aniony, Fabro, Muzio, Fabrino, Fuluio, Giulio, Beanice, Carrina, Maria,

Vittoria, Violante, vitalitra Vittoria, e Gicella.

Hettore figlio sesso del detto Giouanni, con Lucretia Pignatello sece sei figlio Asanio, Orano, Mario, Lelio, Luila moglie di Filippo Garasa, Leonora, Giguanni unico figlio di Cola, volto di Ramondo giadeno procreò Cola, Pietro Canonico della Matrice di Palerino, e Giouan Guglielmo, il quale si casò con Mat

Lea Bargefe nella Gutà di Polizze.

Francisco Juron di Cetila e Capace figlio quarro di Gilibertone Baron dellas Sambaca, vende i Gloma Luca Squardiapo nubello nel tempo dell'Imperiora Carioquisto, e poetro Girolamo, Giliberto dotto di leige, conte, e Marchele di Marined, luggi, Glomani Architocono della cibidi Meriopolitana, Cappellano dell'imperator Cario quino, cel Abbate di Sant'Angelo Pietro Causiero del Santo Espolero, A donono Casaliero, e gra Greco di Maita, Ammiragio, Ballo di Santo Stelamo, che Girolamo, con consolita del Girolamo, con Leilò i tre figlia raturali cicio Gironano oltro rell'egge, che di extri in Napoli. Pietro, de Aptonia, che refiderono in Malta, et debbero tauti i beni patenti dalla encdefina Religiono.

Gola figlio qui no di Gillberto, infleme con fuo fratello France (co flabil) la con giara di Spartialpo, fid Secretoe Peteror nel 1544 llebbe cioque figliatoli, Gillberto, France (co flatino che di casò con Leopoca di Bologna). Lumi moglie di D. Bilddinz Pennungha di Pietro Gorutra Maeftro Secreto del Regno, P. di Pater mocra l'unamente di Capita pignera, Vi gi gilomogli di France (co di Bologna).

Francesco figlio otimo di Luiggi Pretore, secesei figliuoli.

Profesio/Viccoux, fuor Olimpa, fuoro Delia, monache nel Monaftecio della Mariorana (Genera, Caterian moglie di Capiana Piero Rolio, Giriano figlio fecogo del predetto Luigia, procesò Olimpia, eGiofefio, Biddiafro figlio primo di Pannecio, Sugliado riglio del Pannecio mogliado di Conice di dece giu cio del Pranceio Capitalia del Rolio giudi del Novo del Ameri Narrone d'Ameri, dato del modifia del Rolio giudi del Rolio del R

Cortolano primofiglio di Fabio Pretote procreò diece figli.

. Fabio fu il primo che fu Capitan di Paleemo,e mori Pretoce,

Francesco Onnonico di Palecmo, e morl in Bologna, Giacomo Caualite Gerofo limitatao, e fil Dorinancial Configlio di Trento, infleme col nepote del Cardinad di Trento, ante Caualitero di Malia, Antonio dottor di legge, L'acasi moglia di Pietro Speciale, Giounna moglie di Battista d'Accascina, suoto Melchiora, suoto Climpias, suor Arcasgala monache.

An romino Doutor d'ilegge, figlio quatro di Fabio Pretore, fid de volte Giudice della Gran Corta, etc quatro figli cio de Lauria moglie, di Don Giorgio Requifens, e dopo di no Pietro Moncada Baton di Tueturett, Siglianonda moglie di Battolometo d'Amató Baron di Bilici, Antonia moglie di Franccico Ia Via, c Giascoma moglie di Pietro di Bologna Canalitro del Santo Sepoletor.

Pietro figlio quinio del detto Fablo Pretore, fu paggio della Reira Gionanna ma dre dell'Imperator Carlo quinto, fu Capitan di Casalli d'auomini d'Arme nel Regno di gno di Napoli, licibie dal predi 110 Imperatore cento cinquanta ducati d'oro l'an no di foldo lu Pretore ael 1547, e procreò due figlie Lauria moglie di Francesco Opizingae Melchiota moglie di Giuglielmo Spadatora Secreto di Paletmoje Capitano nel 1574.

Agometione figlio festo dei detto Fabio , procreò a Gioscifio Dottor di legge, Francesco anche l'egsta, Tom to, Cefere in paggio del Re Flippo secondo, Carto Lauria moglie di Michael di Milana, Caretina moglie di Gerardo Castropouo e do.

po di don Ferrante di Montada.

Simone figliad Autonius she'ili primo figlio di Simone Pretorse e Secretofice Autonius she fin moffei di Turino Para Baroud Milocased Hippoilus mo-glie di Marino Torres, Gols figlio fecondo del predetto Antoniuo procreda Afra cale fili moglied il Raficel Ratuo, Federico, Filminia Cente i termatrici dei del Giodfiold i Giurato il primo, il fecondo den Grieffio Sabea, el terzo Giosan militanza.

Bernardino figlio terzo del desto Antonino, fece a Mariano, che morl fen-

Mariano figlio primo di Sicfano dottorr fece a Gaspare.

Baldaffare figlio primo di Bernai dino, che ffampò il libro della fua cafa Bologna procreò Cola Coffanza, ed Andrea.

Achille figlio primo di Cefare, clie fu il primo figlio di Giouanni nella Città di Nanoli con Beairice Somma fua moglie procreo Cefare,

Giouan Goglielmo figlio ierzo di Giouanni, fece con fua moglie Mattea Barre

fe quattro figli Gio: Tomafo dortor di tegge, Pietro, Barbara, ed Antonina. Girolamo figlio primo di Francelco Baron della Sambuca, Gifalà, e Capace, fece à Leonora moglie d'Antonino di Termine Baron di Pieribalda , Lauria

moglie di Francesco Spadasora, suoro Leonora,e suor Olimpia,

Gilberto dottor d'alegge flutdo in Bologas, il fino Markino fi yen Bonoccami, papiache poi filopas chiamto Gregorio XIII. ŝing il gara Canaliero, Conas, Marched di Marinco, Ebrond Copace, fini afili honorasi carichie procredi Gilberto Valguarrea, Vicanco sic loccifici la la Sofinian moglie di Don Troums Gilberto, Vicanco sic loccifici la la Sofinian moglie di Don Troums Gilberto, Vicanco sic loccifici la la Sofinian moglie di Don Troums Gilberto, Vicanco sichi carichi di Solora del Registro del Arched di Solora del Registro del Arched di Solora del Registro del Arched di Solora del Registro del R

Luigni figlio terzo del detto Franceico Baron della Sambuca, e Cefalà , fu gran Caualiero, e fece la piazza ò piano de Bologoi, edifico il Comunno di Santo Nicolò del Carmine, procreto Giulia mogli el Lodonico Agliata Baron di So-

lanto. Francesco, Aluaro, Stefania moglie di don Vicenzo Vetimiglia, Maria moglie di Lodonto Comes di Siluera, e Gioseffo.

Pietro figlio quinto del fudetto Francelco Baron della Sambuca, fece à Meichiora che fii prima moglic di don Luiggi Ventini glia Cavalier di San Giacomo, e

dopo di Vicenzo Opizinga.e Zenobia moglie di Dop Simone di Giurato, e dopo di don Bernardino di Termine, Baron di Calamonaci. Gillberto figlio primo di Goia Secreto, e Pretore, facca Cola, e Giouanni,

Mariano terzo figlio del detto Colasfece à Nicolò.

Cefare figlio quinto di Francefeo, feee ad Olimpia moglie di Giulio Valdibella, Leonora moglie di don Baldaffare Fentiniglia, Ifabella moglie di don Carlo Ven timiglia, Dorotea moglie di Giofeffo Gianguereno, fuoto Felice, e fuor Arcangela.

Francesco figlio primo di Baldassaro procreo à Denebia moglie di Mariano
Lombar-

Louroardo, Cola che interuenne nella battaglia Nauale di don Giouan d'Austria

nel 1571. à 7. di Ottobre, ed Afcanio.

Paolo figlio quarto di detto D. Baldaffare, fece à Baldaffare, Mariano Canoni è
co di Palermo, Simone padre Giefuita, Giacomo, Francesco, fuoto Paola, e suoro Giulia.

Mariano figlio quinto di detto Don Baldaffare Teforiero del Regno, fece Car-

lo, Federico, Loienzo padre Giefaira, Vicenzo, ed Alfonzo.

Fabio primo figlio di Coriolano, che mori Pretoresce a Coriolano, Euritio.

e Lauria moglie d'Aunibale Valguarnera.

Antonino legifia che fii Giudice della gran Corte fri vojte je Vicario del Re. 300, procreò Margarita, che fii prima moglied Antonio Mangione, dopò di D. Bariolo meo Partua Baron di Rastili Erance (co Maria.

Cefare figlio quario d'Agamesone, fi paggio del Rè Catolico Filippo fecondo,

e fece noue figliaoli: fuoro Cecilia, Agamenone, fuoro Diana, Giouanni dottor di legge, Antonio, Maria, Gioleffo, Francefeo, e Carlo. Giouan Thomaso dottore, figlio primo di Gionan Guellelmo, anc fi Giudi

ce del Confiftorio, e della R.G. C. cel 1366. procreò a Guglielmo, ante fi Giudi ce ge, Giofeffo, Aurelio, Ottanio, finor Offernanda, ed Antonia moglie di Mariano Amodeo.

Pietro figlio secondo del detto Gio: Guglielmo, sece ad Antonina moglie di Gaspare di Carlo, Ottanio dottor di legge, e Vicenzo.

Vicenzo (gran filma dottor a) legge, e vicenzo.

Vicenzo figlio primo di Gliberto Dottore, Conte, Marchefe di Marlneo, fit ca ualiero di gran filma, hebbe affai famofi carichi, su Straticoto di Mesfina nel 1595. e 1596 e due volte Pretore di Palermo, fe via altra volta Stratico gel 1604.

fece ad Elifabena moglie di don Nicolò di Maftro Antonio, Bardi, e Centelles, Marchefe della Sambuca: Vicenzo, Giouanni, Beatrice, Gindia, e Sufanna. Francefco figlio fecondo di Luiggi, terzo figlio di Francefco Baron della Samba

careon la prima moglie fece à Luiggie con la feconda à Giofeffo Capuccino.

Giofeffo figlio fefto di Luiggi gia detto fece à Vicenzo, Francefea, Francefeo,

Colafigito primo di Giliberto, primo figlio di Cola Secreto e Pretore, seca à Leonora moglie di Lodouico Agliata Baron della Rocella Giliberto, e Pretro. Gionanni figlio secondo di detto Giliberto, procred à Vicenza moglie di don

Girolamo Notarbartolo, e dopo del Capitan don Diego Zunica: Lorenzo, e fuoro Anna Maria.

Nicolò vnico figlio di Mariano, terzo figlio del predetto Cola Secreto, si Prettore nel 1389 sece à Leonora che su prima moglie di don Giacomo Pardella Barondista Leonora, dopo di don Guglielmo Grasteo, e Ventiniglia, Baron di Partanna: Giofesto, Giouzoni, Luiggi, Mariano, difonzo, Maria, e Francesco,

Viceozo figlio quarto di Mariano Theforiero, e Mafiro Rationale, procreò Mi chele, Giouanna, e Mariano. Coriolano figlio primo di Fabio, che morì Pretore, fece à Maria moglie di Giol

feffo di Bologna, e Fabio. Eurisio figlio fecondo del fudetto Fabio, fece à Vicenzo, Antonina moglie di

Giovanni di Ballo dottor di legges Cola.

Francelco Mariafiglio (econdo d' Antonino dottor di legge, fit Maftro Batio-

nale del Regno, e procreó ad Elifaberra: Caterina.

Guglielmo dottor di legge, figlio del predetto Gio. Thomaso, genero Antoni-

na moglie d'Alcefte Garofalo : Tho mafo e Luiggi. Ottauio dostore, figlio fecondo del fuderro Pietro, procreò Cafandra moglie del dottor D. Fracefco Rampolla, Aloyfa, F. Ottauio Cappuccino, Simone, de Autonina. Franceleo figlio fecondo di Vicenzo Marchefe di Marineo, fece à Beatrice Gi liberto figlio primo di Cola procreo à Nicola, Gionanti, Vicenza, Caterina, e d

Fabio fecondo figlio di Coriolano, fece à Coriolano, Lauria, Andrea, Beatrice, e Nimfa.

Vicenzo figlio primo di Euritio, procreò Maria Euritio, Gerardo. Thomaso figlio secondo del sudetto Guglielmo, sece à Maria, Elisabetra emo glie

Thomaso injulo tecondo def indetto Gujibelino, tece 3 Maria, Elisabetta moglie di France for Romagnolo, Fra Thomaso, Apan mojle di France for Romano, Promoto, Promot

### DELLA FAMIGLIA

BONACCOLTI





O D A non puoco Maxio Equicola Scrittor delle cofe di Mantua, lafamiglia Buonaccolti, ouer Buonacolif, e Buonacolif, e la fius antica nobila. Macuta fi dopo il regimento imperiale pouernaza da Teobaldo Conte di Canols, il quale fi eletto da Ortono feccodo il mprael pouerno gii feguili figuili pomafito, che fi mori fenza bauer i afeisto prole; perilebe gouerno la moglie Bestrijee. Chera prudente dono.

Dopola morte di Bearrier, Accupo II regimento la Concella Matilda fortelle del predetto Bondianoli quale glia fuol todi il l'imperatore prairo terce, e rehò Manutai nilberrà fotto l'imperionel 3 s. ne. Pouco pois quali il medefino anno fu cualiercoltismas Sardello adice di de Visioni, funda il heralinda damore-nolezza co'papolifo da quelli riccusto per fignore, e gouerno final 1174, do pola fa manete refio Marta per fostato di resolucio terito di manta producto anno 12.

Atti de

not Nice

là di frá.

di Cata.

Nel 1275, per le gran riuolutioni fuecesse in quella Città per concorrenza di : 1%. molte potenti famiglie, i popoli eleffero del Carpo della nobiltà à Pianamante. Buonaccolficed Ottonello di Zeoacalii ; Ma il Zenatalli effendo fiato fatto morire per ordine del Buonacculfi, ceftò à lui foin turto il gouerno, che fù di multo contento appo quei popoli.

Prejejl dominin dood ja mortestel Pianamonte, che fevui nel 1280. Bardel-Inna foo figlio, il quale malistima reufcita vitece onde ne fu difcacciato cal frarriiniofieme da Botticella Buonaccolti caualieto zelaote, e d'auttorità, che go-

uernò fin al 1208.

Dapò la fua morte fuccede Pasfarioo fao fratello caualiero di gran coragio, mà attendendo rutta via ad aumentar il dominio fu veeifo nel mezzo della Piazza da Luiggi Gonzaga fotto zelo di riporetin libertala Città.

Eraquefin Luiggi vno de nobili , e potenti Cittadini di quella difceso d'un Caualiero Alemaono, chiamaro Ganzaga, ch'era iui paffato co Longabardi, e piacendualt non punco il duminio, lasciando da caoto il buon zelo di serbar l'aoticalibertà, infignori della Patria cel 1348, rumando alfatto non folamente la famigha Buonaccolti, mà etiamdio turte coloro, che l'hauessero patuto impe-

Hebbe costui re mogli con la prima procrea Guido Filippo, e Filtrino con la feennda Corrado, Alberto, e Federico, enniarerza che fu di cafa Malafpina, Azzo.Giacomore Giouannia quali dopo la morre del padre che fil nel 1360.215.

di Gennaro d'età danni co feguirono in quel dominio.

Per quefte perfecunnoi del Gonzaga passò in Sicilia Passacino Buonaccolto figlio di Giouanni fratello del primo Pallarino, e fi portò con efin lui Filippo Buo nn Girolamo Donati, ed Antonio Trimarchi gentil huomini Mantuaoi, che fuggi uanoan corali ra del Gonzaga le tutti s'impiegarono a lerujegi del Rè Fedenco (econdosed hebbero dal medesm'honorari tratenimenti in Mesfina.

Pattarino d'unque si casò in quella Città enn Giulierta Saccano nobite messine-

fa.e vi procreó Lui ogi Gonanni - Federico e Guglielmo.

Furnna in tanta li ma colloro appo i noftai Regische cnofeguirono i maggiori vificijiche in quel tempo per il Regno & foleuann dare, particolarmente Luig gial quale hebbe per moglic Vinlante figlia naturale del prederto Re Federico fe

condo, già che l'altra forella chiamata Coffanza l'hebbe Leonido Colonna Caualiero Romano.

Per la quale Luiggi coofegui la fignoria di Traina, e dopò dal Rè Federico ter nel 1260 zo la Terra di Randazzo contnolo di Marchrie, e nel Prinilegio dare nel 1366. Ree dello chiama ( confanguinto familiari , & fidelt noffre ) e ville co'fuci figli Antonio, la Keria

Federica,e Giouanni con malta fplendore. Cancell. Giouanni Bnuaccolin fecondo figlio del Paffarino, fi casò in Paletmo coo la fi di desta glia di Buono Ortulei in e riulci gran Caualiero, e fuccesse ne beni del fuocero, e anne. del zin Nichlnfogl quale era flato Pretore della fua Pat tia del 1281 e procreo con Faz nel-

quella, Paffarino, Federico, Lutggi, e Guglielmo, fu Federico amico e famigliare. la v. del del Duca Ginnanos, perilquale non puoco fi adopro in pacificatin col Re Pietro Re Pat. fuo irasello, il ch'era impresito da Palici che all'hora prinauaco.

Guglielm n,e Ginuanni figli del predetto Federico ferui ano a Regi Lodouico, ficondo, e Federico terzo, con l'officia di Caffadi della Real perfona ch'eil proptio, ch'og gi chiamano Capitan della guardia Regia: per il quale dal piedetro Rè Federico il Crouanni alcanzo ouze 16n, di reodita in feudo e foura la Regia Teforaria sed al-

treonze i no della medefma guifa il Guglielmo. Fu promofio anche il Giouanni dalla Reina Maria nell'officio di Pretore di

Palermo

Reg. del Palermo oel 1382 e filmandolo ella per virtuolo, gli diede il gouerno della fua Santt di Reginal Camera nel 1399 nel quale dimorò fio alla morte della prederra Reina, che fegui in Leontinia 25, di Maggio 1402. chi fepolta nell'antico Connento di Paler.di fan Fraocelco d'Astili di quella Città, dentro il Choro,e nel Sepoicto vi fono quefti d. anno. Reg. dell' Verfi.

Hobes Afte eradum tamulum venerare Mariam.

uff. della Elic babet banc genut Frideriens tertinterbi. Regoral Martiut innifam ialamo,que feprea Sicani ram.e di

Imperi & ficular samdadum rexis babenas. dects an Ambo Leonemam deserarant desibut urbem. 20.

Alter enun illuftris firmanis sura Senatus. Alter adat Cineres monument um atque orbis bonorem.

E viuis excestis Leontinit 8. Chalendis Juni ab orbe reperato 1401. Reg. di Giouagni Buonaccolto figlio del Luiggi figoor di Traina, hebbe dal Rè Marti Cancell.

no molti feudi,e lfiglio Luiggt fimilmente,co Pinello Fore fuo Cognato infieme, de decta il feudo di Cariato, nel tenitorio di Mineo,e pura la Forefta e porte di Randazzo, anno. Cataloo, Fateffa Vecchia, ed altri dai Re Marti oo oel 1397.

Haueua il predetto Giouanni quattro figliuoli, Guglielmo, il prenominato Luiggi Antonio, ed Aldo, che farono promosti ne maggiori carichi, ed vifici che

all'hora nel Regnofioriuaco.

Guglielmo figlio del Federico fi casò i o Palermo con la figlia di don Vicenzo Inbarbari gentilhuomo di quella, e procreò Antonio, ed A gostino, i quali giou a-Reg. del netti militarono 10 fauor del Imperatore Carlo V.e nel ritorno goueroarono la Senat.di loro patria con la dignità Senatoriatcioè l'Antonio nel 1573, pel 1582, e 1592, Pales de Agoftino fimilmente aci 1588, 1591.e 1597.ed | figlio Antonio nel 1606.1609.e detto an 1613. e da coftoro chrarifimi gentilhuominine peruencero.

D'Aldo, quarto figlio del predetto Giovanni, che fi casò con la figlio di Gugliel-Reg.delmo Petrufo in Caftrogionaoni nel 1459 ed hebbe carieo di Capitan di Giuftitia, e d'Arme in quella,ne nacquero Filippo ch'ottenne i medefmi vificij ael 1489. e la Regia

Cancell. Pictro. di detti

ni.

anni.

Dal Filippo ne peruenne Gio. Thomafo, che fu Secreto, Capitano, e Giurato fpel se volte, e gli successe il figlio Gio:Michele Bazone della Ceucifia, e di Fiume freddo e reufer caualiero di rare qualità, Luiggi Barone di Cariato fu Stratico nel 1390, e progenitore della famiglia

Buonaccolto di Piazza, che fin hora vine.

Fa ella per arme una Fafcia roffa con una tefta di Porco nera,e fopta una Croce Rollain campo d'Argento.



### LIBRO'I.

# DELLA FAMIGLIA

BONAFEDE.





ORRADO Bonzfede hebbe chiaristima origine de Conti As.dino. di San Ginliano di Francia, ed egli fu impiegato dalla Reina Pietra Giouanna di Napoli a ferniggi della Reina Antonia moglie Rantre dri Re Federico terzo, con la quale dimord mentre visse con 1276. il carico di fuo Secretario, fi casò con Pietronilla figlia di Gio: Antonio di Curnpi Gaualiero Messinese, che su padre di Nicolò,coo la quale procreò Antonio,e Gabriele, Quefti fecondo, chez nel fi casò in Palermo con Luiggia Virmille figlia di Nicolò che fu Scoator di Palet la v. del

mo nel 1335 che gli partori Fracefeo c'hebbe per moglie Hilaria Abbatelli, figlia di Federico Mafiro Portolano dei Reguo nel 1485 e fu dopo la morte fepolio nel Carratta la Cappella del Santissimo Crocifisso in San Domenico della medelma Città; one di foura appalono l'arme de Buonafedi e degl'Abbatelli, dentro la quale pofeia i monaci pnofero il corpo di Fra Vicenzo Bonincontroloro Domenicano, di net de Vefconn d'Agrigento, secondo to nan riferito i fignori Bonaledi.

Da quefto Francesco, ed Hilaria Abbatelli, ne nacque Federico Bonasede, che dal Rè Ferdinando il Catolico hebbe il titolo di Regio Gausliero, che fegui pure a fuoi fuccessori, e che sianofranchi sempre, ed escoti d'ogni Gabella, ed Angaria; ciò chiaramente fi fcorge nel Primilegio di concessione e confirmatione del medefmo Re, datoin Cordona à 20. di Ottobre del 1308, es secutoriato nel Regnose

argificato nella Regia Caocellaria a zz. di Gennaro 2509. Procredil predetto Federico, Mariano, Cefare, ed Andrea, che coucorfero ne' maggiori vilicii della Inro Patria Termine Himerefe.

Da Cefare ne nacquero Paolo, Ginfeffo,e Vicenzo, Paolo fu filmato d'ogn'uno, Parer Patrie,mi Giofeffoje Vicenza furona riceunti nella facra Religion di Malta 10-20.05 umbedui nel 1598.

Hebbe anche il predetto primo Francesen vnaltro figlio chiamata Giacomo, che fi Caualiero Gerofolimitano nel 1528 ed bebbe multi honorati carichi del lafualReliginac,

dan Gie.

de San-Re Pret. matrim neglatti

meni. di Lee ax. di fettito. 1485. Prina el

la căcell. 4 (2. de Giugno 2506.05 S.di Pro

fir. dat. in cordu. mel\$ 108

#### 250 TEATRO GENOLOGICO

Dai p edetto Andrea ne peruenne Giacomo, il quale ferui molt'anni in Flan-Reg della Carel, drag lue spefeil fuo Re Catolico fotro il regimento del chiarissimo Principe del Reg. Aleffandro Farmefe Duca di Parma, con licenza del quale ritornò nella fua patria, ed hebbe l'vincio di Viceportulano, ch'era ffato primiciamente de fuoi

parenti Francesco, Federico, e Mariano Buonafede. Si card coftui con donna Antonianigha di Don Asdrubale Couello Baron di Let. vice rer.nella Castelluzzo,e di donna fignia Statella Baronessa della Fauarotta, con la quale pro Cancell, cred don Francesco,e don Paolo Buonafade vinenti, che godono le medefine di gnità effention, efranchezze c'hebbero i loro predecessori, ed il padre Giacomo

16tc. 1618. della compagnia di Giesù.

Fa questa famiglia per arme vinfeudo condue campi, il campo di fopra ce leste à surfa d'una fascia grade, tiene nel mezzo va Giglio d'oro. il campo di fotto è d'oro con ducfalcie fcacchiate di rollo ed argento, e lopra vna Imbordata con le punte insu con cinque palle d'oro tientro.

# DELLA FAMIGLIA

BONAIVTO

D. Giv. de Sách. eas, nel. la v. del Re Piet. pf.27.

1641.



IEDE principio alla chiarissima Famiglia Baonaiuto in Si cilia Raimondo de Buonaiudioner Beneyro, caualier Valen tiano, che venne d'indi col carico di Balio dell'Infanta donna Violante,figlia del Re Pierro, e della Reina Coftanza d'Aragona, Ma havendoli ella poscia casata col Duca Rubetto di Calabria, andò egli col medelmo vincio leguendola, infleme con Arnao del Bolco, chiera flato eletto Matordomo; e lafciò cafato in Siragufacon la figlia di Bernatdodi Modica ca-

ualiero, à Cefare Ferdinando fuo figlio, che n'haueua acquiftato Raimondo, Gio. nanniae Gafpare, che furono Aiunni del Rè Federico fecondo.

Hanendo inpentiero il Duca Ruberto di ria uer la Sicilia, fi congiunfe col Rè don Giaime d'Aragonafuo cognato, a'danni del Rè Pederico fecondo,e vi passò con quello con potente armaia, ed in un fubito per un tradimento, che vso Virsilio Scoidra gentilhuomo catanefe, occii pò Catania e volendo paffar all'acquifto d'altre Chità, e luoghi, la fciorni la Duchelfa fua moglie, fotto la guida di Guglielmo Palioria, di Kaimondo, e Luiggi Bonaluto, padre, e figlio: di Giorgio Mal luni, e d'Oriberto Graffo gentalhuomuni della medelma infanta, i quali dopò la morre di quella nelle loro patrie fenè ritotnatono.

Il Vecchio Raimondo Bonauto si mori fra puochi messin Catania, nebeni del quale successe iffiglio Luiggi , elie dopo la morre dell'infanta in Termine haue Reg. delna paffaio a ferunggi del Re Federico, diordine del quale fi totfe ad Alda figlia di Antonio di Molocca canaliero, e Baron Leontino per moglie, con onze 110. ecgin. di di renditafoura gl'introni di quella Città e ciò fegui nel 1 200. d.anni.

Nè nacque da costui, Cesare, Bernardo, e Raimondo, i quali haucado preso la protettione de Chiaramontani contra il Re Federico terzo, vi perdetono tutti i Reg. di d. loro beni, mà integrati poi nella deuotion Regia alcanzarono i medefini beni. ant nell .

Dal Cefare ne nacquei o Gionanni,ed Anionio, che horirono con molte ricuff.delSe chezze, efurono promosfi ne'maggiori vificij della loro patria, ch'allora era nate di piena di ricchistime, e nobili famiglie, e di numero fo popolo, egli fu Capitano nel Leitini . 1437.ei Ginrati furono Ruggier Cottonaro, Guglielmo Gagliano, Gionanni di Leone

Leonese Gioleffo Falcone gentilhuomini di molta reputatione : e nel feguent'an/ no con Blafco Palaxino, Giouanni Coffaozo, e Matteo Candido, el Capitano fe Gionanni Impolata. Cefate ed Antonio figli del Raimondo non men del padro con decoro viffero.

"Il predetto Giouanni Bonainto Leontino fi caso in Siraguía con la figlia di Gafrare Bonainto fuo parence, ed ini continuò il fuo frato, comprando da Signori

Moncedi la Terra di Mililli

. acimi from 10 85 14 10 1778 Però il fratello Autonio che restà in Loctini, bebbe nes moslie Costaza fistia de Gaidone Czetano fignor di Sertino, e comprà il feudo se Caffolio d'Oxino nel te mitorio Leontion da don Nicolo Melettiore, e doona Belladamina Branciforte Conte del Mazzaribo per gl'atti di not. Giouanni Monteacuro Lengtino del

1407.edhebbe anche il feudo dell'Albiato.

Quefto feudo fu anticamente poffello da Manfredo Alagona di Leontini dello Carobe. dono la finamorte gli fegui Blafco foo figlio ed acoftui la figlia donna Belladam - maleratma già dette, che col marito lo wande al detto Antonio Bonaruto, il quale per tat di d non hauer figii, lo lafesò dopò la fua morte à Coftanza fua mogler, che gis fuecette fende. Del predetto Cefare ne permennero Giouanni, e Francefcon e dai Giottanni

vnalaro Francesco, che fin a nostri tempi l visse.

-Barriardo Bonaium figlio fecondo del prenatrato Luiggi, procteò ad Alberto Bar del Bonaiuto, che fu Senator della fuz patria hoontinp infleme coo Nicolò Medici, cel della Thomasodi Genous, Matteo Coloqueli, Andrea: d'Amfusto, c Nion Speciali nel ma indi a 3994 Gindici furono Nicolò di Sao Riuppo criminale, corrado Bratico cinile, e Giuliano figlio di Gio:di Messina dell'Aspellatione.

· Il predetto Francesco, primo figlio di Cefare, fi caisi in Catania, giorocreò Bartolomeodottor di legge, chefu Giudice delle gran Corte; coftui co moro il feudo della Canalera, posto del regitorio di Centoripeni quale era fiato posseduto. dal Conte Macteo Sciafani, che l'haueua idato l'Gorrado, e Filippo Montiliana. nel s 254. con pagar ambedo: ( ad empledielles ! tionanta findi l'anno inà Corrado lo relafció al fratel lo Filippo, al quale fuccesse Desiara sua tiglia, moglie di no tar Luca Pollaffra alla quale fuceeffero dopo la fu amorte le figlic Colina, e Violante, eŭ vincolo che morte fenza lafeiar figliunli, fuccedeffe loro padre Luca, e così fegultil quale poscia con Bartolomea sua feconda moglie, e'l figlio Gerardo, lo vendeal predetto Bartolomeo Bonainto, per gl'atti di not, Candila di Palermo, à cul foccesse il figlio Giouanni nel 14 3, il quale su Mastro Rationale del Regoo net 1494, che premorendogli il figlio Michiele gli ficceffe il gepote Gionagni nel 1504 e fene inuefte pure nel "152 a, Illiglio Antonio al quale fegul don Artale fun findio, che prefe il comome d'Alagona per cafamento che fece con la Baroneffa di Palazzolo nel 1542, enel 1592, e don Girolamo.

Da vnaltro figlio, fecondo genito del Bartolomeo, chiamato Michielo, ne cacmorto Guglielmo, e Raimondo, che dopo la morte del padre loro nel 1 527 il primosinuesti del teudo del Milioto; ed il fecondo del feudo di Catracino nel

1 < 25. Fiori in Paletmo di questa famiglia Siluestro Bonaiuto Barone del seudo di Fi cilino, che fenè inueffi nel 1540.

Epiù don Gaspare Bonajuro Baron della Motta, che su Senator di Palermo nel 1590 à chi fegul don Vicenzo caualiero di rare qualità. Scrine fimilmeo te il Licentiato don Gafpare Efcolano nella fua hift di Valent lib, x.col, 1725, e co el racconta di questa famiglia.

Los linajes de Solanes, Martorel, Claramunt, y Cernato ha trecientos años que gouier-

#### TEATRO GENOLO GICO

252

gouiernan la Ciudad de Valencia en los oficios de lufticias, lurados, y Amotaçen; y mas de docientos los del apellido de Vidal, Miguel, Galiera, y Frigola : y tra elloalos de Benevto, Perpiñan , Cafanona, v Vernagal, todos eftos han fido tataestimados entodos tiempos, que nunca ha faltado dellos, quien gouetnatie, o fue f se empleado en las ocasiones, que se le han ofrecido à la Ciudad. Solo dirè delo muy antigo que luan Solanes, y luan de Claramunt fueron nöbrados por ella en ciaño a 262, para el patlamento que runo el Duque Real de Gandia por el Rey: y nel 1403 para el luramento del Rey don Martin de Sicilia en Principe de Aragon, Guillen Solanes Ramon Frigola, lucados en aquel año. Lucas Bonafire, Mifer Inan Ferrando, Bernardo Vidal, Nicolas Tamatic, Guillen Gahera: la cafa de Tamarit es ansigua, y tiene (n Solar en la Vegueria de Tarragona: los ferui çios delos Gaberas fueron tantos, y sanbuenos que por merced de los Reyes de Aragon hazian las mefmaaarmas que ellos: fegun que en va quartel del escu do traen las de Napolessy de Aragon:en el fegundo las de Aragon:y nel tercieroles de Nanarra; y en el vitimo, y na esacon y na garua de oso, que fon las proprias de la familia.

En la élos Gaulileos Benyras hano va Secretario del Rey don 1 aou el Empudo-que filamo Molfiel 1 yras e Enceytora no firo caista a refilamorial de natorio da Sanda Molfiel 1 yras e Enceytora no firo caista a refilamorial con autorio da Sanda del proposa del carrego de Proncedo el Carrego de Proncedo el Carrego de Proncedo el Carrego de Proncedo de los Tiegas de Las estados el Carrego de Proncedo de los Tiegas de Las estados el Carrego de Proncedo de los Tiegas de Las estados el Carrego de Proncedo de los Tiegas de Las estados el Carrego de Proncedo de los Tiegas de Las estados de Las estados de Las estados de Las estados el Carrego de Las estados el Carrego de Las electros de Las estados el Sanda de Las estados el Carrego de Las electros de Las estados el Sanda de Las electros de Las ele

opinion, vojos da todos tenido por Varon Apoficico.

Fafioalmente questa famiglia perarme tre albeti Cipressi d'orose nel albero di mezzo va Leone d'oro mostra legno, di tratenerlo in campo celeste.



# DELLA FAMIGLIA

BONANNI





TROVIAMO non puoco dindre la famiglia Buonanni, tan 119, Los conclusatios regimento della Rep. Piñas, quanto nella nodra 1720. T sicilianti la felando di diero gl'amonini chiari, che lei nella jaia nelle medefina Rep. partorì, narraremo folamente de i nodri Si famig di

Leggiamo dunque di vu certo Vgone Bonnanni, che fioxi nel 1193 e nel regimento dell'Imperator Henrico fefto, e di vu altro Gio. Giacomo Buonanni gran Cancelliero del Re-

gno nel 1285, enel gouerno del Re Gracomo. dona chiarezza diciò, valanticaferèttura cavata dall'Archiolo di Barcellona, nel fine della qualesti legge il fic-

gueene: Signulm labib) Dei gratia Regit Sisiis; Ducatus Apulla & Peineipatut Gapwe uppostitum bis pie manus teannus de Peregrino Notacij nastro umo, mentestis laditione pre umi bis pie manus teannus de Peregrino Notacij nastro umo, mentestis laditione pre militir di advisairem anatelam busi instrumento figillum nostrum appeni featum sepe Laditionitat Praisa Gancellarum, Confilarum, Tamitarem & Fidelam nestrum.

Alter flegen Flamer den Der gena forfensoch beschrießt allen des Antafriede Malene den Genarie unter No der ferteren Lesco einem Spullerießten für Metlene des Genariesten des Genariesten des Genariesten des Genariesten mehren Steinen auf der Geltem de des Genariesten Genariesten des Genariesten mehren des Antafriesten aufsetzen für Steine aufsetzen der Genariesten der Genarie

Il quale prinilegio mi fa prefentato d'un causliero della modefinisfamiglia, af-

71.

figurandomi d'ogni verità altri vogliono che in questo tempo era gran Cancellie ro di Sicilia il precitato Gionagni Provids; però i Signon Bonanni dicono, ch'elagran Căcelfiero d'Aragoda alforo Giacomo di Sicilia, le quali pretentioni, perto

gher via ogni difficultà, le lasciamo ad arbitrio de giudition-

In questo medefino te mpos leggiagio parimente in Rubberto Pifanelli Scrittor dell'amiche famiglie di Pifail paffagio da quella Città in Sicilia di Cefare Buonan no gittlhuomo ricco; ande profuppouiamo, che coffui fia flato fratejlo del medef mo gran Cancelliero Gio, Giacomose che hauesse tui da Sicilia ritornato per agiti. staru la sua faculta e dopo se n'habbi venuto: benche il cià detto Pifanelli diceper le grant contese ch'et hebbe con la samigha Gualandie Luiggi Ternaper la ca fcata di quella Republica parimente narra.

Quefto Cefare dunque accomodó al Re Federico fecondo 2000 fiorini per il bi foguo della guerra,con pagarfegli fopra gl'iotroiti, c'haucua la R.C. fopra l'vaiuer fità di Caltagirone come fi vede in voa fede di Battolomeo Pishano Maftro Notaro della Cammera reginale, ed in quei medefrittempi fi casò 10 Cata. nia coola figlia di Pietro Formica Barone caranefe, con la quale procreò Giaco-

mo.e Francesco.

162.

371.

354.

190.

476.

199.

il Giacomo per il casamento ch'ei fece cau la figlia di Nicolò di Sacca Barone di Caltagirone, diedetui principio alla fua famiglia, e ti portò feco Viberto Tanifi nobile pilano, que anche prese per moghe la figlia di Giacopino Ispatosa chi atissimo Barone de quella.

Fracesco (40 fratello si diede allo studio delle leggi; perilche diuenne Consulto rese Guidice del Rè Ludou, cosed hebbe per moglie la figlia di Vibbertino di Arie 40.1.91 fio Barone cataquele, con la quale procreò Cefare, Giacomo, e Bai tolomeo.

Ne nacque dal predetto Giacomo, Francesco, e Matteo che habitarono in Cal tagirout.il Franceico ando Ampaferatore al Re Martinonel \$202, per la fua patriase procreo ad Autumo dottor de legger Bartolomeo fi caso con Perna di Agu. Recificite filmo nobile pales mitana, che ville i co. anni ed kebbe la Baronia di S. Lorenzo per cacell. de ragion de dute, con la quale proprete Giacomo, perà di predetto Bartolomeo fuo det, anni fradre effendo periro acila faculta legale, in promofio dal Re Marcino à so di Mar fol. 115, 200 1391/ nell'officiode Maftro Rationate, e de Auditor Generale del Tribuwal del Real Parrimonio. Parrimente fuo figlio Gracomo hebbe il medefino carico di Maitro Rimonale nel 1448: e nel 1450. il titolo di Regio Configliero del 1474. f. la cafa reale, nel 1455, di nuono l'elettione di Mastro Rationale, nel 1469, il carico di Vicario generale nella Terra di Naro,e poscia l'amplianone di detto vsicio di 1481. Mattro Rayonale in persons de Gerardo fuo figio .:

fel. 260. 1400 fol . Il già detto Gerardo acquifto parimente i primi carichi del Regno ed in tutti Printengiè chiamato con titolo di miles, ed ottenne dat Re Ferdinando il Catoli 1500, fol col'amplitatione di detto vincio di Maftro Rationale in persona del dottot Gio. Giacomo fuo figliose fu anche Capitano, ePretore della Utta di Palermo, e non

lunge poi hebbert Vicariato generale per tutto il Regno. 1507. 6 Il Mastro Rationale Gio; Giacomo suo figlio acquitto come il padre molti ra-655. richifimilmentesi fratelio Giouzopotto, c'helibe dal predesto Re il gouerno del 1508 f. l'Ifola della Pantellaria con ampia giuridicione. 403+

Dalfecondo Giscomo Maftro Rassonale, oltre il predetto Gerardo, ne nacque 1544. f.

.Cefare, il quale proceso Francesco Calogero,e Girojamo. 347.

Franceico Calogero hebbe due mogli, la primato Agata Granina figlia del Ba 1518. f. ron di Belmonte, che gitfu ficzile, e la feconda Ramondetta figlia voica di Gio; Au drea di Cresentio Baron di Cancattini, e Rauanusa; petilche successe a quei stati, e 1560. fol fuil primo che di quefte cafa acquiftaffe Vaffallaggio.

La famielia Grefcézio fii chiarisfima nelle Città d'Agrigéto, e Natordermanda dall'antica,e nobile famiglia de Crefcenzi di Piacenza fi a (quali vi fiori il predet to Gio Aodtea, chebbe per muglie la nipote di Fulco Palmeri Barone Naritano,

con la quale procecò la predetta Ramondetta.

La Terra di Cappicattini fu anticamente di Luca Formofa caualier Aprigenti Capabr. no il quate la perdè per li auer adherito ai Baroni rubbelli e fil conceffa dalla R. neltratt. C. al prederto Fulco Palmeri, che gli fucceffe fuo figlio Antonino il quale la ven- di d.Ter de per prezzo di onze 250 al predetto Gio. Andrea Crefcenzin fuo nipote, che gli se. fucceste, come habbiam detto, la figlia Bamondetta, moglie del predetto Francesco Caloge o Buonanni, della medesma guisa successe à costui il Castello, e Terra di Rauaunfa, la quale lu primieramente di Glouanni Taolisuia capalier Agricen tino, da poter del quale per certa disubedienza regia fo tolta, e concessa dal Rè Federico terzo nel 1 37 s. à Pietro di Mauro canaliet Messiocie, il quale poi la cam biò con yn feudo, e peruennero io poter di Fulco Palmeri, che gli perdèper la medelma cagione: e Renanuta l'ottenne Luiggi Tagliavia d'Agrigento nipotn del detto Gionanoi che parenel regimento del Rè Martino calco nella medefma colpa,e fit coocessa da quel Rea Mutio Landolina cavalier di Noto, che la cambió per il Castel di Noto con Rodonco Zappada Castellano all'hora di quel Caftelin, mà pretendendola il predetto Gio. Andrea di Grefcenzione e ragion del detto di Palmeri, ch'accordati poscia insieme, consegni detta Terra nel 1451, ela vende à Giouso Grimaldi, dal quale ricuperandola la doto à fua figlia Ramondetta ò Brianda, come vogliono, moelle del fudetto di Sponanni, che onte acquifto la Baronia di Rafforoffo, per vitimo visse il predetto Franceico Calogero alfan icco.e di chiara fama, percioche ando Ambasciadore per l'uninestità di Calta sirone al Re Fet dinandoil Catolico in Napoli, dal quale fu ornato del cingolo mistare contitolo di caualier del fprop d'oto,e diede faggio nelle fattioni del fuo moliovalore.

Ne nacque da coffui Filippo caualiero affai foiritofo, che prefe per moglie Leonora figlia di Pietro Platamone caualier Sitabulano; hebbe però lunghe, ectiminal contese con Angeto Lucchese gentilhuomo Naritann suo padregno, si dilettò di vendicarii acethamente degl'oltraggi che gl'eraco fatti, di guifa tale che Arba del spauetà oltre modoi suoi nemici: su parimente prodigo nell'occasioni caualleres- La famio che, e nonfu gioco, ne fefta principale nel Regno, che egli non v' interneoiffe. la Banane. Citià di Naro, e la famiglia Palagonia fon testimonio del suo valote, e potenza; ma de Dachi cosi vero amante degl'amici, che nelle loro occasioni si ritrono pronto a ferniria di Mane nel 1525. andò Ambasciadote per Caltagirone all'Imp. Carlo V. i o setuigio del sallanni. quale tratenne à sue spese in Siragusa duccoro soldati di piè lo spatio di tre mestacquiftò egli da fua moglie Leonora yn fol figlio chiamato Gio Battiffa.

Da coftui ed Ifabella la Rocca figlia di Filippo fignor di Militello del Valde-

mona fua moglie, ne oacquero Filippo, Pietro, Leonora, e Maria, però il predetto Gio. Battiffaper la morte della moglie Isabella, fi casò di mono con Giousona Gioeni vedous di Fabritio Romano Baron di Montalbano, coo la quale procreò-Giofesso, Lntio, ed Horatto; hebber pure molticatichi di Capitan d'arme à guer ra nelle Città d'Augusta, Sacca, Siragusa ed in altre Città e dono in compagnia di Lorenzo Triglies di Silua ando all'impresa della Goletta, con alcuni caualità sue

forfese fi mori nel troz in Siragufa.

Filippo che fà il primogentto fi casò due volte, la prima con Aptonia Romann Cologoa figlia di Fabritio fignor di Montalbano ; perilche acquifto quel Stato, e procted Francesco, Fabritio, Giacomo, Giouanni, Lutio, Isabella, Ramondetta, Lucia, Maria,e Beatrice: e dopo con donna Emilia del Carretto, che non gli fece figli. ٠.

finalmen,

finalmente fu egil promoffo pe'principali yffici della Città di Siragufa, e fà il pri-

mo Duca di Mantalbano.

li Giacomo faccelle a pateini, e maierni flati, e fi caso con Anionia figlia di Franceico di Balfamo Signor della Limina, enn la quale pincieò Filippo, Pietro, Vitario, Gerardo, Maria, Francesca, Lucrena, e Camilla, lu coftui curinso di riconoscere le Città d'Italia, onde contrasse amistà enn grado di parentela co'tigno ri Colonneline con Pierro Paolo Crefcenzio Cardinal di Santa chiefaje fu canaltern . affai prudente amajos de letterasis e la mari nel 1626.

Dou Filippo fuo figlio primagenito fuccesse à gli Stati, e si carò con donn' Auna figlia vnica di don Agefilan Crifafi Baron di Pancaldo, e caualiero di San Giacomp, con la quale procreò don Giacomo viuente Duca d'età d'anni 13, don Age filato, don Gio: Battifta, donn' Antonia, e donna Lauria, che tutti viuenn, mà don' Auna laro madre, per la morte di dan Filippo, paffa alle fecande nozze con don Cefare la Grua Talamanca, figlio del Prencipe di Carini, e nene titolo di Duca di

Villareale.

Ginnanii secondogenito del primo Daca Filippo, viue hoggi in Siragusa hebbe primieramente per moglie Antonia la Rocca, che non gli la fciò figli, per il che prefe Girolama Abei, con la quale haue procreain Filippo, Paolo, Antonia, Dnmenica, Maria, e Lucieria, ede flato affunio ne primi carichi della fua patria Siragula.

Lutio icrzogenito del predetto Duca Filippo fi marità con Flania Bonaiuto Baronessa di Fioridia, con la quale procreò Filippo, Giolesso, Giouanni . Giaime, Antonia, Francesca, e Flania, e stato, entrinndatore della Terra Floridia da quale possiede co titojo di Duca, hauendo godun parimente gl'uffici maggiori della Cit

tà di Stragufa che fono di Capitannie benato ic.

Suo figlio Filippo anche tiene il carico di Capitan di Caualli, ed hà goduto altra fupremi extichi di milicia: e sè cafato con Lucia Diamagie, ed hà procesato Lutin, Antonino,e Flauia.

Da Pierro secondogenito del desta Gio: Binista Bisone de seudi di Lunga. rino, e Cafal Guardo, can fua moglie dauna Maria Romana Calonna forella del la predetta Batonella di Montalbano , ne nacquero Eraímo , Filippo , Giorgio, e Dirgo,

Frasmo hebbe per moglie D. Antonia Scammacca, con la quale pracreo D. Pie. tro primo Marchefe di Lungarino, che si mori lasciatido y na fola figliuola; D. Fer-

dinando e D. Martiann.

Del predetta Ginfesto figlia primo di Gio: Bai tista del secondo matrimonio, e donna Cornelia Settimo ne nacquero don Francesco, e don Vicenzo, parimente don Horano terzogenno, del medefmo, che successe nel feudo dell'Areimusa al padre, comprò la terra di Linguagroffa con tholo di l'erocipe e fi casò con donna Gouana Mocada, co la quale procreo due figliuole, che mon uno faciulle, perilche gli fucceffe il fratello don Ginfeffmal quale it figlio don Francesco, che si casò con donna Beatrice Granina e Mugnos, e non Jafeio veruna prole ; perilche gli fuecesse il fratello D. Vicenzo nel Principarnii quale è casato con D. Angela Grimaldi e processo infieme D. Domenico vinente,

Diremo parimente che da Girolama figlio fecondo di Giacomo fecondo Mafiro Rationale, ne peruenne Francesco canalier di qualita,e visse con splendore pella fua parria Caltagirone: procreò coftui Crfare se Francesco. Da Cefare ne

nacque Girolamo genitor di Siluio, di Pompeo,e di Verpetiano Siluio fi easò con Perna di Modica Barnnella di Punidiana con la quale senero Franceico, Girolamo, Silujo, e Giacocoma, però il Franceico hebbe per mo glie donna Matia Bondno e Colonna, con la quale procreò Giacomo, Filippo, Vicenza, e Giouanna. Giacomo hoggi viuente fuccesse nella Batonia predetta di Pagidiana, e fi casò con donna Valentia Bubco, che gli partotì il viuente dua Franceico.

Da Girolamo figlio del predetto Siluio, no nacquero Silnio, Giacomo, Gio: Barriffa,e Giofeffo; però i predetti Giacomo, Gio: Bartiffa, e Giofeffo, ciccuetteto

l'habito Gerofolimitano, ed il fiarello Siluio hebbe per moglie donna Francesca Chiaramonte, che eli ecnero Gitolamo.

Pompeo Booanni procreò Pompeo Paffamo, che fi casò con Polifena Cam pochiaro e Landolina, con la quale fece Antonioo, c'hebbe per moglie Antonia ngho, e ne nacquero Giacomo , Pompeo, Giofeffo, ed Hippolita moglie di Giacomo Perremuto, e tutti i prenominati Cavalieri fono flati promosti in molt'honorati cariehi per il Regno, e negl'effici di Capitano, Patrilio, e Senatore della loro natria Caltagirone, in diucril tempi.

L'Arme di questa famiglia sono yn Gatto nero passaote in campo d'oro.

## DELLA FAMIGLIA

#### BONAGRATIA



1E T 8O Bonagratia genriibnomo Mesfinefe nel tempo del Re Federico fecondo,cra Caffellano di Matagrifone, e ferul Canaba molt'anni al fuo Re fimilmente il figlio Vicenzo al Re Pietro, mel trat. periche confegul dal Re Lodonico nel 1341.il feudo di Me- did feulelau postonel tenitorio di Mineo, che gli successe suo figlio Lodowco;coffui per glatti di not. Pietro di Simonenel 137a. Att. di m lo diede ad Antonello Cirini fuo mpote, figlio di Bergi Cirini, Pietra di

e Margarita fua forella; bauendo però morto il predetto Antonio Cirini in fan- Simone. ciuliezza, fe lo fece confirmare il padre Bergi dal Rè Federico terzo nel 1 374. A Lodouico Bonagratia fegui Corrado, che ferul in tutte le guerre al Re Mar tino.coftui diede la forella per moglie, chiamata Valletia, à Filippo Bonguida.

L'atme di Bonagtatia fono due Kami, vno di Palma, e l'ait ro d'Oliua i auerfati.

#### DELLA FAMIGLIA BONGVIDA

Veflo Filippo Bonguida fu gentilhuomo della Reina Bianca e visse bo. notenolmentein quella Real corte , procreo à Guglielme, che fu Barone del feudo di Morogroffo, ouer Montegroffo eli fuccesse il figlio Girolamo, ed à coffui il figlio Gugliel mo nel 2 530. à chi fegni il figlio Girolamo nel 1540, e de cofini ne peruenne Antonio Bonguide, de no corramente Don Guida, Barone de Mongroffo,

căcell del 1488. f. 151.

Fà il Filippo predetto figlio di Giulio Proueditor del Regio Palagio del Re Martino, il quale haueua . equiftato i feudi di Cadedi, e Bulaleti, che poi doto à Pompea fua figlia il ptimo, maritala con Rinaldo di Ricca, e l'altro, à Filippa altra fua figlia meglie di Gio: Nicolò di Pompeo , conconditione che cofeguiffero i frusti di quelli comunimente,le quali l'hebbeto confirmati dal medelmo Re,e dal Re Alfonzonel 1453.

Al pre-

Al predecto feudo di Pompeo eli fuccolle Bartolomea fua figlia , che fu moglie di Bernardo di Narojed à lei il figlio Giouannello nel 1492 al quale pure mori foza prole, e gli fegui la forella Leonora de Marinis nei 1517 e vi fono di quelta famiglia fin a'noftra giorni alcuni gentilbuomini.

### DELLA FAMIGLIA

BONFIGLIO



Gto Ma nete nel le guerre de Lago bar.li. 2. G10. Att. drea Col Lalto nel l' arbore

Lalte

ORIGINE di queffa pobilistima famiglia incominciò in Sicilia da Gerardo, e Claudio fratelli, caualier Turioghi, con chamati per esfer del Contando di Turingia posta nella Germania vicino Suenia, venero eglino a ferniggi militari dell'Im' perador Carlo Magno io Italia ,e felici progressi nella Lom bardia fecero; pilche alcizarono da quella Maeffà, oella medel ma Provintiale contrade del Bafile, e del Guazzone, que Tu-

ringhi furono cognominati ed hauendofi cafato ambedue con due forelle della nobile famiglia Collabo, procesarono osolti famosi cavalieri, fra i quali si leggood della fa-Luiggi, padre di Leone, che fi casò in Bologo a Piero, e Filiberto Toringhi che viffe mig Col to chiaristimi nella Lombardia.

Oa cofforone peruenocro Filiberto, ed Vladistao, che feruirono al Re Carlo Cert. Pa d'Angiò corra il Rè Manfredo ocellacqui ki d' due Regor di Napoli e Sicilia. e Da nel ls. per questo n'otteonero i seudi di Buonalbergo nel tenitorio di Nicolia . e'i pogde Longo rindi Monpoliero del monte d'Etna, e fecero la loro refidenza nella eittà di bardi. Messina Orationalio del Filiberto si casò con Melissida Collurà fielia di Man-Plamin. fredo ventilhuomo diquella Città nel 1268 con la quale procreà Filiberto e Lo douico, ch'ambedue ricchistimi caualieri diuenoero, e coftoro col padre infle mefu Teatre rono co gnominati di Bonfiglio.

d Europe La cagion di ciò auuenoe ch'il predetto Oratio effendo eccellente cacciatore fu inoitato dal Re Carlo, mentre allora firronana in Napoli, di antiar a caccia coo e nella fa wig. Bif. effolui ne boschi del Monte Visunio, il quale inoito sit da Dentio accettato, e men-

tro

tre ngti von ft procacciaua e'l Rè medefino di feguir i Daini, Cignati, e Lepri, ando folo il Rè apprello vo groffo Cignale, il quale affuramente fi tratenne nel corfo, mà perche il cauallo del Rèfuriofamente di fopra gli correus nel paffar impe dim da quello, cafco con tutto il Re in un fafcin per terra, il quale refto con una gamba di fotto il canal lo, vedendo ciò il Cignale, s'auuentò fopra il Re per veciderlo, il quale per non haverli potum disbrigate, fi difendeua folamente con vo pugasie, e ne restaua senz'altro morto, si non che auucdutosi da lunge Oratio Tusingo del pericolo del Rè, corfe per faccorrerlo, ed al primo incontro vecife il Cignate,e frendedo porda cauallo, l'aigto à forgere, el fe montar foura il fuo cauallo, e rutta via il Rè ringratiandolo ed abbracciandolo lo chiamo anche Bonfiglio, e da quindi in porcosi Oratio, come i fuoi posteri, lasciando il cognome di Turingo, ii cognominarono Bonfiglio, reffando folamente il Turingo ne descendenti di Vladislan, che finisono in Camiola Turingaprudentisfimadonzella, che re Gief. Ba finto ad Orlando d'Aragona figlin naturale del Re Federico fecondo per marito, fig.nella in tempoche l'haucua ella liberato di prigione , per mezzo di groffa fimma di fua biffo

denati. Dal predetto Filiberto, figlio d'Orario Bonfiglio, no nacquero fei figli Lodouico, fiana, Nicolo Giouanni, Robberto, Pietro e Bofiglio, che intti e impiegatono a feruiggi

de ferenistimi Regi Aragonefi. Lodousco fu mandato Ambasciadore das Re Federico alla cirtà di Catania, nel tempo ch'era affediata da Franceft, acc soche stelle costante nella fua ybedienza, e

vifece mirabil'effetto.

Rubberto ili aftet unfo famigliare del Rè Lodonico, e n'acquiffòla Caffellania di Leontini,e dal Re Federico terzo nel 1364 l'acque delle Conzarie della medelma città, & onze a 6. di cendita annuale foura le gabelle del vino, perilche fi casó egli in quella città, con la figlia di Giouanni la Lamia caualicio, e Barone leon tioo, spofteri del quale villero fin al Re Alfonzo. Hebbe il predetto Rubbetto molti honorati carichi nel Reeno e patticolarme

re quello di Theforiero generale del Respo, ne fafede di ciò voa inueftitura pre fa per Abbo Barrefe della fua Tetradi Militello \$27 di Onobre del 1383. forto

al regimento della Reina Maria, nella quale cosi li legge.

Ego toanais Riznari, qui fupra ludex Casana, Rabbertus de Banfijis miles, as Regni nel pro-Smile Thefourarius telter Fhiupput Romanus de Meffonateflor. Ego Theobaldus Petro cef. di ca fus texter. Thomajus fanta Marsa de Meffana, Ego Raynaldus Morello, qui fupra supe pal.di să riali au Thorizate ubique notarius, at ludes: ordinarius di Ha Ciustatis prefent publicum Gio di d. inflrummentum feripfi, & mesfelue figne fignani.

Da coftui ne nacque Nicolò c'hebbe per moglie la figlia di Nicolò Reggio gen samene.

tilhuomose Barone di Leontini.

Pietro Reggio di Leontini Barone della Terra del Comito, fu voo de primi del fuo tempo, e della mede fma guifa fegul Nicolò fuo figlin c'hebbe confirmata detta Terra del Re Federico terzo per privilegio dato in Leoptini à primo di Set tembre prima Inditione 1 260.4 cottui lucselle Pierroche procted ad Amfilifia., che la diede per meghe à Nicolò Bonfiglio già detto nel 1 196.

Il Nicolò casò fua liglia Linia con Bernardo Caprera il giopane Conte di Modicaco la fudetta Terra del Comifo in dote,il quale la vede à Pyrone Nafelli caua

liero nel rayr, che fin nora i fuoi pofferi la poffegono. Hebbe il Nicolo altrifendi, che gli fuccasse Pietro, ed a costut il figlio Nicolò nel 1396.e ft affaiftimato dal Re Martino.

Gerardo figlio fecondo genito del Nieglo, reufel valo rofo caualiero, e fu di quei che portarono la Reina Maria in Caralogua, hauendola tolta da poter d'Ariale.

Blaf.Pla

d'Alagona, che la volca cafare con Galeazzo Vifconte Duca di Milano.

Da queño Gerardo ne nacque vn'altro Nicolo, che difefe valorofamente Augufta contra Francest:e seguti moi vestiggi it figiro Pietro, c'hebbe per moglic

Francefea Guarna, per la quale acquistò i feudi di Callari, e Baccarato.

de.

Atti di

mainto.

Queftifrud polit nel tenirorio Leontino, furono di Guglielmo Callari cauanel tratt. Her messinele, che per hauer fi distaccato dalla regia vbedienza, il Re l'ederico fedi d fra- codo nel 1711, gli dirde à Riccardo Garras, che glifueceffe Giousoni fuo figlio, & à lui il figlio Nicolò, che morì fenza lafciar prole veruna, perilche gli foccesse Saunella fua forella, moglie di Thomaso Massaro, che mori pure senza figli, ed à lei la detta Franceschella sua forella, moglie del predetto Pretro Buonfiglio, con la quale procreò Boofiglio di Bonfiglio, che morifangullo;e per questo in conformità del materno teffamento successe nella Baroniali predetto Pietro suo padre, che litigo gran tempo con Pietro Chiaramonte Caffellan di Catania, che gli pretendeus, en ottenne fentenza io fauore nel 1404 ed haurndoanch'egli morto fenza figli, girlaftio à Filippo, e Gionanni Buonfiglio fuoi fratelli à coftoro fuecesse Nicolo figlio di Filippo, che procreò è Gio: Filippo, che fe ne inueffi cel 1 453 il quale mori nel 1 505 elafció due figlie femine, van fu moglie di Francesco Ventimiglia, el'altra di Girolamo la Rocca cavalteri mesfinefi condimeno detti feudi furono ricuperati da Thomaso Buonsiglio secondogenito del predetto Nicolò, o fratello del Gio:Fellopo,

Successe à costiti il figlio Gitolamo nel 1713, e nel 1516, al prederto, il figlio Gio feffo Maria, al quale anche Thomaso suo figlio nel 1599, che mori puoch anni à dietro, e fen'inuesti don Ortauto Miouroli e Bonfiglio, pre ragion della madre, so rella del predetto Thomaso, e lo pretende Marcello Bonfiglio Baron di Carmito di Leontini per ragion di legitima faccellione da quello inanzi la Gran Coree. Acquifteropo anche i Buonfigli la Barpola del feudo di Carmitoych'era antica-

mente di Nicolo, e Giacoma d'Aloi fio, niari to, e moglic, della città di Siragufa, la quale poscia venderono à Pietro Reggio genituomo della cirtà di Leonani per gl'atti di ootar Guglielmo Bonaiuto à 27 di Agosto 1 3 50. per prezzo di onze 2 28. e i hebbe confirmata da Regi Pierro ,e Lodouico nel a 373, al quale foccesse Pie mot.Gutro Melchiore fuo figlio, ed al predetto la figlia Amfilifia moglie del già detto Ni eliel.Be colò Bonfiglio, che gui fegui il figlio Pietro acl' 1433 fi mori coffui fenza figli , elafejo dettofeudo di Carmito à Giousoni suofrarello, che l'upadre di Pierro, e di

Bernarde.

Il Pietro procreò a Nicolo Autonio, che fu gonernaror dell'Arzigiaria di Mef fina, e genitor di Bernardo Baron di Carmito, cheff casò la Leonrini con la foreila de Marcello Buccerio Baron del feudo della Corte,e ne nacque Marcello Baro. ne vinente al quale procreò Gioleffo cafato, con donna Margartta Sardo, e n'haue gequiffato in adeffo Cefate Autonino.e. 22 200 187 1. 111 2.1 b.

Filippo Boffiglio, figlio, del prenarrato Nicolo, figlio di Gerardo, acquistò la Barome del Condford andando con Simone Turnirell ambafciatori di Mesfina al Re Alfonzo, ottenne che i Messibeli non possino effet Straticoti d'indi in poi, e gli fuccesse il figlio Nicolò, ed à coffui il figlio Glor Pllippo, ch'acquiflò anche la Ter radi Galteri, ch'era'dell'Hofpital disant'Angelo della Capparrina, e lie diuerle voi te Ginrato di Mestina , e particularmente nel 1455, con Thomaso, e Matteo Ro mano, don Bartolomeo Groent's Francesco Compagno, Giotioni Moleti que Milite, ed Angelo Saccano, Yu anche Barone della Maftra, che fen mueffi och

Ber6. Similmente il predetto Giottinni, fratello del Fiftopo, viffe con molto fplendo re.ed oltre del legdo di Carmito, hebbe la Bar enla del Cafale, e feudo di Triin

nel tenitorio di Milazzo nel 1424 e le faline rigronate nel feudo del Scamuio, ed il Registati consolato di mare di Messina nel 1441, e su Senator della sua patria nel 1454.

Baldaffaro, figlio del predetto Giouanni, ferui molt'anni al fuo Re Ferdinando d. anni, il Catolico e fragl'altri doni alcanzó in feudo yn grano soura l'extrationi delle Vertonaglie del Gargator di Agrigeto nel 1493,e procreò à Thomafo, che fi casò

in Calaslibetta, e'fuoi posteti nobelmente vistero, E dal predetto Giouanni ne peruenne anche Giolesso Sonfiglio , historico

delle cole di Sicilia e della fua Patria Mesfina. Da Lodouico, primo figlio d'Orario Turingo e Bonfiglio, affai valornfi caustieri pè peruennern, fra quali Giulin, che militando in fanor della Chiefa, fi casò in Bolo

gna, e pianto ini lafoa famiglia Bonfiglio, che fiori con molta nobiltà, & è racconta sa da Gio. Pictro de Crefcenzi nella fua Corona della nobiltà d'Italia nel foglio a 55, oue fra le famiglie di Bologna, che feguirono la fatione Gibellina Imperiale, forme della famielia Bonfiglio, e nel foglino a a, così dice.

Baldino il giouane hebbe per moglie Anronia Bentinogli, la cui famiglia figno regiò Bologna, ammonliosfi Girolamo con Camilla de nabili Pagolini. Romeo do-

po Elena de Poeti, sposo Sammaritana de Bonsigli. E Filiberto, fratello di Giulio, ampliò in Paula la fua famiglia Bonfiglio, ed'indi 6 dilato ni molt'altre clutà d'Italia.

E per fine dico, che quest'antica famiglia baue procreato in Italia, e Sicilia, in lettere, ed in seme chiaristimi buomini però hogge ella fiorifce nel Principe di Co

dro, e nel Baron di Carmito vinenti. Fà per at me vn Leone rampante mezzo nero in su in campo d'argento, e mez zo bianco in giù in campo nero.

### DELLA FAMIGLIA

BONDELMONTE



ENNERO da Fiorenza nel rempo del Re Martino Nicolò, Catebril e Mainenen de Bondelmonte gentilhnomini ricchi, la cui fa- mitratt. miglia non è puoco celebre in quella città, per la cagione del predc'habbiam detto nella famiglia Amidei; non dimeno eglino feudo. s'impiegarono a feruigi del medefmo Rèse del Conte Gugliel-

mo Peralta , il quale concesse à Nicolò di Bondelmonte il feudo della Verduranel r 204. al quale fuccesse Corradino sno figlio, che mori fenz'hauer lalciato figli , perilche peruenne il feudo al fratello Mannes Bondelmonte nel 1406, dal quale al figlio Federico, che fene inue fi) nel 14ez, edal predetto, al figlio Bernardino Bondelmonte, il quale 10 dotò 2 Lanria fua forella, maritata con Alferio di Leofante nel 1479, che procreò ad Arcimbao , che mori fenza prole, perilche fuccesse la madre Lauria, che fenè inueffinel 1509.

Il prederto Mainenro fu dal predetto Re impiegato in molt importanti affati del Regnoje vogliono, che con essi loro da Fiorenza vennissero le famiglie Bontalent, Bonaguazzi, Brunn, Cavalcante, Cini, Ginliano, Grifone, Martelli, Medic), Migliori, e mole altre le quali habitarono, e fondarono le loro famiglie nobilmente in molte città , e luochi del Rezno, fiorirono finalmente i Bondelmonti con nobiltà in Sacca, ed jus portaropo pet arme vna Croce rolla fopra vn monte serde, fra due campi, di fopta celefte, e fotto d'argento.

DELLA

762

# DELLA FAMIGLIA

BONIFACIO



EBBE origine la famiglia Bonifacio della città di Metfian da Bonifacio cualicio della cuffodia del Rè Ruggiero i qualprocreto Ruggiero, egonomato di Bonifacio, gientor di Predeone di Bonifacio, che fiori fotto l'Imperator Henrico

fefto.

Jo, quello Piertone or peruence Gousant di Bonifecio Co
datario del Re Giscomo, e dopo Confersator ratie del Re Fe
derico, e da codiu pirmetate Mattero dottori diegge, e teforto i Ne Martun
fi Giudece della Corre Straticouale, come vuol il Bonifeio nella fia Mestissa.

Refine della Corre Straticouale, come vuol il Bonifeio nella fia Mestissa.

Refine della Corre Straticouale, come vuol il Bonifeio nella fia Mestissa.

Refine della Corre Straticouale, come vuol il Bonifeio nella fia Mestissa.

Refine della Corre Straticouale, come vuol il Bonifeio Carle della Corre Straticouale, come vuole della Corre de

ti dinette Filippe di Bunn à 16 di Febrato i ex per detro Necolo i singua.

De Pona Callegas di mongle, est accure Pena, che lis moglic di except Pena, che lis moglic di except Pena, che lis moglic di Pederro Verningliladi quil pariment Margarita, thi acquidi detro fenolo estacono di liberto i Graza for matriagorero fissistica, che il moglic di Federico Policerono, e fuccelloro ambedue nel 143, e he lo venderono pudici i Giarce mode Ballemo and 149. da dello procede fiscoperato di Gapre Politicino, porcede di proposto del Gapre Politicino, porcede processo del procede dello procede di proposto del Gapre Politicino, porcede procede dello p

figlto.

Nicolò Bonifacio, fratello del predetto Matteo, fu diuetfe volte Senator della
fix pattia Mestina, e parimente i fuoi fuccesfori.

L'arme di quefta imiglia fono quattro Pali rosfi i o campo d'oro,con vna Ban da fona per trauerfo.

# **DELLA FAMIGLIA**

BONSIGNORE



I fondo nobilmente la famiglia Bonfiguore in Messioa, oue concorfe in tutti gl'ulici maggiori di quella, percioche Alberto Bonfignore fu vvo de Secretari del Rel Pietro III, e fuo figio pettro fi Giudece della Cortestratocti ale di Messina, ed otteno e dal Re Federico III ova ventiquattro di rendita i leedo four a le donne d'Agrispento nel 1 369-

ed onze 50 della medelma guifa fopra le Gabella de Palermo, hebbe collur pet moglie la figlia di Gionacoi Borioca Barone del feudo di Seirè, che lo haucua, comprato d'Alolia di Pardo, e ficheble confirmato dal Re Pietero il nel 1 sancon la qualei i predetto Pietro procreò Alberto, Gionami, e Bonfignoro, che facono progenitori di molti gratifiamomia in alla predetta Gittà.



DELLA

### E B B R . Or of .

# DELLA FAMIGLIA

ONSOLI



I OR I chiaristima di nobilti, e di elechezze la famislia Bonfoli in Sicilia, e specialmente Fillustro Gerardo Bonsoli Mafiro Rationale del Regno fotto il Rè Federien terzo, il quale hebbe per moglie Giacopina di Maida con i feudi di Fiume torto, Raya, Sabuchitu, cli Freddi oclla Valle d'Agrigento in dote, che glifuccesse il figlio Honofrio; dopo la morte della Registadi Giacopina paísò coffui alle seconde nozze con Defiata Benti- caerll, de

fano, Baroneffa di Meliouentila Cuba,e Sparacogna, che gl'hauena comprati dal d. anni-Conte Marteo Moncada e Sciafano, per onze 600, nel 1251, e nel 1264, morta il prederto Gerardo, successe in detti seudi la figlia Desiata, moglie di Giouanni Schifano di Leonrini oci 141 6.c'haueudnanch'ella morio fenza lafciar figlipoli. pecuenneco al fratello Honofiio Bonfoli nel 1453.

Si casò il prederio Honofrio con Nouella di Perno, alla quale dopò la fua morte lafció sutti i fuoi beni; perilche paísò alle feconde nozze con il dortoe Guelielmo di Perno nel 1400, che gli fuccelle il figlio Ruggiero, ca ini il figlio Guglielmo, che moi i seza prole; pecilche fegul il fratelin Gio; Bened etronel 1501, che elle fuccessero l'vo dopò l'altro, Lodonico, e Francesco fratelli: il Fea ocesco se oè ione finel 1 7 11 però il feudo della Cuba peruenne à Gionannella, ed Angelo Perno. madre, efigio, ed il feudo di Sparacogna l'haueua comprato da Hocofrio Bonfolt nel 1 470. Pietro Parernò per nome, e parte di Giouannella fua moglicimà il predetto Honofrio Bonfoli bebbe anche dal Rè Martino i feudi, e la fortezza d'Alagona nel 1397, che gli feguì Gerardo, al quale Pier Honofrio famigliare del Rè Al fonzo,e di quefti no ho itouato ferie veruna, l'aime fono va Sole di oro in campo celefte.

### DELLA FAMIGLIA

BORRELLO



ROSVPPONIAMO che la famiglia Borrello di Sicilia fla deri uata degl'antichi rami della chiarufima famielia Borrello de'Conti di Marti, e che d'indi-con qualche carigo habbi paffato. Nondimeno il primo che di lei habbiam ritronato nella Reg. del cuil di Noto, è Gionanni Borrella Capitano d'arme à guerra Archius del Val di Nota, nel regimento del Rè Alfouzonel 1 417. delle Gia coffoi ficasò nella medesmà città con Lutia Carnenale, figlia pati deld'Antonio Patritio Netino, con la quale procred Aotonio Boe la cit, di

rello, che fu molte votre Capitano, e Giuraro della fuz patria, e prefe per moglie Noto, Gionauna, figlia di Guglielmo Rifaliba gentilhuomo di quella città, che gli fece Leogora, moglic d'Antogio Vaffallo, parimente nobile di quella je Gionanni, c'heb be per moglie Francesca Corsetto figlia di Gio: Mariano.

Ne nacquero da coftoro Giouanni, ed Andrea, che renfeirono affai virtuofi equalieri, il Giouanni fu Parritio di Noto nel 152 a il qual ufficio e il più fuoremo di quella clità ed in molt altri aoni feguenti, contii con la figlipola, di Guglielno Sortino caualier d'antica nobiltà procteà Pier Antonio, Nicolò, ed Audrea,

da qua.

da'quali fin hora nun hò trouato pofterità vernna<u>imà negl'antichi loro Sepoleri</u> fi (corgonn l'arme dell'antica famiglia Bòrrello, che fonn vn campo celefte (parfo di Gielle fotto vna fafeia d'oro.

#### DELLA FAMIGLIA

BOSCO.





I acceunò già ne nostri Raguagli Hidorici del Vefpro Siciliano, il nobilia fimo principio della famiglia Bolco, nodimena fiamo confiretti in quello Elogio di feruere il meddima, e re glandotic con la veridica deferitione di don Gionanni de-Sancheza (Eggirema poi la ferie, gli cond dice.

Despues que la Reyna llegó a la Isla de Sicilia, que fue à dote del mefede Abril, con alguna gente de Aragon, y Cataluña de cula era Capitan don Pedro Señor de Ayerue hermano del Rey , y arribo à Mecina el vierne Santo, que fue à vvente y dos del mifino mefe, entonces la Revnacon don laime, y don Fedrique, y la Infanta duña Violante vun grande y general regozyo, y fieffa con fu llegada con muy demostrazion de allegria de rodos los Sicilianos, como que havia huelto a lan bediencia de sus naturales señoressparaque el Rey celebro en à quella Ciudad la Palcua, con muy folenne fiesta, y el lune seguiente armo cavallero do Bernaldo de Bosco hijo mayor de do Pe dio de Bosco mayordomo de la Reyna, cauallero de mucha qualitad, señor de Ca fillo de Valdebort derinatinos natural de los Godos, y a d. Guille Calceran de Car tella, que despues al primiero lo entrech en el gouierno de los lughares y tierra de Marfala, y del monte Erice con titolo de Gouernador, y General, y hyzo merçed del Caffillintamblen de Trapana, y al fegundo lo dio titolo de Conde de Catanzaro, que fueron dos delos mayores canalieros, y mas eftimado que vun en quel ticmpo,

Quefin scrittore, è reputato assas veridico; perilette possiamo certamente credece che il progenitor di questa nobile famiglia in Siciliassa stato il predetto don Betualdoggia che della venuta di don Pietro del Bosco con la Reina Coltanza, a latre dei predetto, vien narrato cosi da Ramondo Montaner ne las caías folares di Aragona, e Catalogna, e di Bernardo de Selotte nel lib. 9, dell'historia di Valenza colon, r 162, nel nu mero de canalieri, che lafeiò il Re don Giaime nella cirtà di Natina: il primo è annouèrato Pedro del Bosco, ch'è il medesmo e'habbiamo detto.

Similmente Girolamo Zurita annalista Aragonese raccorda alcuni caualieri Caralani, ed Aragoneli della famiglia del Bosco, e rrattando del parlamento di

Tortofanel tattie raia.dice.

Las perfooas que fedio esta autoridad fueron, lo Arcibispo de Tarracona, lo Obispode Vrgel, y Barcellona, la Abbad de Monserrat, y Santcurat, Naud Nauis Aftruch Arcidiacono de Terracona, Felippe de Malla Arciadiacono de Perades, Pedro de Bosco procurador del Obisco de Girona Por los Barones, y Canalleros fueron don luan Ramon Folch , Conde de Cardona, y Beringuer de Caponesfu procurador don Pedro de Feneller Viceconde de Illa, don Gnillen Ramon de Moncada, don Pedro de Ceruellon, don Ramon de Bages, don Calceran de Ro fancs. Luvz de Requefens.

Racconta il medefino che la Reina donna Violante d'Aragona nel 1412 mandò per ambafciatori à Bernardo del Bofco, e Bernardo de Gallech in Gafpe, per far conofcere che lo Infante don Luiggi fuo nipote era vero fuecessore al Rèdon

Ginuanni.

Da moli'aliri Cronifli fpagnoji vien queffa famielia Bofco celebrata: no meno da Galpare Sardo nell'halloria del Ré Federico fi, di Sicilia, e da Benedetto Falco nell'Apologia degl' Augiomi, i quali dicono che Rubberto Duca di Calabria, figlio del Rè Carlo lecondo, si casò con l'Infanta donna Violante d'aragona, e nel pallagio ch'ella fece in Napoli, portò feco molti caualieri Catalani, fra i quali, Atnao del Bofco figlio di don Pietro preparrato,e fratello fecondo del do Bernardo. che lo ferui di maggiordomo,e per la fua molta bontà e virtù git diede il Duca i D. Ferr. Caffelli d'Alife,e Batana in terra de Lanoro, e premorendo coffui all'Infanta fua fi- la Margnorasella in ricordo del molto afferto che portaro gl'haucua, gla fece nobilmen- ra melle te nutrire la figlia Giacoma, la quale pure il Duca, hauendo prefo la dignità Rea-famie di le marito nel 1 220 coo Gerardo Duca d'Alineio cobeniparerni ed altri Caftel- Napoli. i i in dote, con il qual ella partori Carerina che fittignora d'alineto.

Dopò la morte del Gerardo, Giacoma passò alle seconde nozze con Rubberto di Sanfeuerino Conce di Carigliano,e di Ferlizzi, con chi genero due altre figlie femine, cioè Gionanna che fu moglie di Carlo Ruffo Conte di Montalro, e Margarita moglie di Lodou co d'Angiò Duca di Durazzo, il quale procreò Carlo

terzo Duca e moli altri figlinoli. La predetta Giouanna fo progenitrice dimolti Principi d'Italia: fimilmente Caterina d'Alineto fua forella, la quale fi maritò con Francesco della Ratta Conte

di Montorio di Caferta e d'Alessano.

Il Progenitor della famiglia della Rarra nel Regno di Napoli, fu Diego della nile mel Ratia canalier Caralano, che vi passò con carico di gentilbuomo della prenarra La famia ra Infanta donna Violante d'Aragona: coffui per le tante fue buone qualita fù no al delle puoco fitmato dal Re Carlo fecondo, e dal Duca Robberto, ed hebbe da quel Re Ratta nel 1302 il Caffello di Rajano in terra di Lauoro e fu dal Duca Robberto all'hora Gouernatore, e Capitan generale de Fiorentini, lafciaro fuo Luoghotenente, & essendo stato il Duca creato Rè di Napoli diede al predetto Diegola Tetra di Mô torio con titolo di Conte e l'ufficio di gran Camerlingo del Regno, e di Vifiraror ge nerale di onello.

H. bbc anch'egli if carico dell' ambafctaria, col Principe di Taranto, nella pacecbe

ce che fi fece fra il predetto Rè Rubberto, el Rè Federico fecondo di Sicilia , ed oltre acció nel 131 o altre onze 200 i d'oro l'anno di renditase fi casò con Edoli na Chiaramonie, forella del Conte di Chiaramonte, la quale , dopò la morte del

Procreò con quella il Diego della Ratta tre figli, vno mafchio chiamato Fraucelco, e ductemme, cioè Carerina moglie di Goffredo Caerano Conte di Fondi, ed

Agnela moglie di Rubberro Sanginero Conte di Corigliano. Il Francesco della Ratta successe negli stati paterni, e su vno de più samosi guer rieri del fuo tempo: fece guerra col Re Luiggi, e ne resto superiore; finalmente hebbe due mogli, la prima fu Beatrice del Balzo, forella di Raimondo Conte di Benedet. Soleto, che morì nel 1336. fenza lafciargli figliuoli, e fi caso di nuono con Care-Fale, nel ring d'Alineto e Bufco, Contessa d'Alessaco, che gli partori Luiggi, Antonio, ed Isa l'Apolog. bella moglie d'Henrico del Bofco, figlio primogenito del predetro don Ber-

deel An paido. gioini.

17.

84.

di.

1375.

Don Bernardo, com habbiam detto, con la auttorità prenarrata hebbe dal Re Di Gio. Pietro il gouerno della città di Marfala, e del Monte Erice, e la Castellania di Sambrz Trapani, durante la fua vita, e li casò con Lodomia dell'antica, e ochile famiglia nella su Ferto figlia di Bernardo chi arisfimo caualiero, che dopo la partenza di dou Pietro ta del Rè, del Bosco in Aragona, su dalla Reina Costanza eletto Maggiordomo, e con quel Petro. la procreò Henrico, Giliberto, Bernardo, e Michele del Bosco, i quali se ui rono

a'Regi Pietro fecondo Lodouico, e Federico terzo nelle guerre di quet tempi; Regiff, di perilche Henrico hebbe dal Rè Pietto fudetto nel 1343, onze 150, di rendita Cirell, di .ogn'anno in feudo, foura le tratte delle Vettouaglie del porto, e mare di Ti apad.enni. ni, chegii farono poi confirmate dal predetto Rè Federico terzo nel 1275. e Capebr . Giliberto hebbe pure dal medefino Re altre onze so, di rendita foura i macelli

neitrat, della medefma città Herico, com habbiamo detto, hebbe per moglie Ifabella della Ratta nel 1 260. de dette

rendite . e procied Antonio, chefu Maftio Rationale del Regno, Francesco, Giliberto, Berardo, Michele, Gerarda di Ferro, & Paponeila della Roudre; però i figli mafchi fiorirono con molto folcodore, così nelle lettere, come nella militar disciplina. Revill, di infieme coi padre, il quale acquiftò dal Rè Federico, come habbiam detto, onze Cancell. 150 di rendita foura le vettonaglie da effraerfi nelle marine, & cargatori di 1341. f. Trapani, Marfala, Mazzara, Sacca, ed Agrigento, le quali poscia l'hebbe confirma-

te il prederto Antonio luo figlio dal Re Martino nel 1302. Hebbe anche Auronio il fendo di Baida, ed il Fondaco regio di Trapani dal predetto Rèse Regina Mariasil Castello di Cifalà, Carini, e l'Isola della Fauigna. 1392.f. na e feu do della Cudia infiemedi quali erano ftati confifcati à Riccardo Abbate

nella rubellione de Baroninel 1206. Capour.

Si tege nel Capobreni che i predetti l'eudi Castelli Ifola e Fondaco dopò la ru ed trat. bellione del prederto Riccardo Abbate, effere flaticoncessi da prenarrati Rè Mar did. fta tino, e Maria per donatione ad Allegrantia, moglie di Matteo Moncada Conte d'Agusta nel 1 302 e che poscia eglino ambedue gli bauessero cocesso al predetto Antonio del Bosco, che nel Prinslegio regio è chiamato contitolo di famigliare, Cancell. configliero,e fedele del Re. e'i fratello Gibberto hebbe altre onze so fopia i Catdel 1242 gatottiudetti. F 1375.

Da questo Antonio ne nacquero due figlie femine, Eusemia moglie di Francefco Steri, ed Elifabetta Graffeo, che fin dopo moglie di Pietro Vigitanda Castella. no di Trapani perilche successe nelle predette Baronie il fratello Francesco, che su fecondo Barone di Baida.

Procreò il predetto Francesco à Guglielmo,che segni ne beni paterni Enrico

167 che fi casò con Elifabetta Ventimieli a fielia di N Ventimielia, che fu figlio di Antonio Ventimiglia Conte de Collesano, ed hebbe fra l'altre doti la Gifia di Trapani,

e di Violante Gariffimo. Dil Gughelmo Barone Hedi Baida ne nacque Antonio Il, che facceffe nelle pateine Baronie, Aldonza Canaliero Baronella della Moarta, donna Violante

Nafo Barone sfa della Salina, Caterina, Francesco, Margarita Siert, Giacomo, e Pierro Baron della Ripa.

Dr. Antonio II, Barone IV di Bardase Fioria Rizzo fua moglic, ce nacquero Fra cefco quinto Baron di Baida, Guglielmo, Bartolomeo, Gto: Vito, Paula, Giouan til, Allegrantia Tagliania Baronella di Caffeluctraco moglie di Bartolomeo.

Da Francesco, figlio quinto di Guglielmo Baton III di Baida, ce nacquero Fran cefcase Palma.

Pietro, figlio ottano del predetto Guglicimo, che fu Baron della Ripa, procreò anche à Gio, France (co Baron della Ripa, che tù padre di Pier Giouanni Baron di Cofaoi, e della Ripa.

Da Francesco Baron V di Baida, ne nacque Antonio Baron VI di Baida.

Pier Giobanni, Biron di Cofani, e della Ripa, procreò Gio: Giacomo Baron della Ripa, F. Autonio Carmelitano, Guelielmo, Cofmo Baron di Cofaoi, e Pietro. Anche il già detto Antonio Baton VI di Baida procreò Francesco Baron VII di

Baida, Baroo di Picari, e di Mifilmeli per raggion della moglie Violante Agliata.

figlia di Giacomo,ed Antonia Agliara e Gruare Federico, Il predetto Franccico, Baron VII di Baida, anche a don Vicenzo primo Conte

di Vicari, Baroo di Mezzoinio, e Rifalintil quale fu promolio da fua Maestà cell'uf ficio di Masti o Giustitiero del Regno, che s'estimse in lui, & Pretore della città di Palermonel # 5 55 don Pietro , dono Antonia Caetano Baroneffa di Sortino donna Laura Centelles Vicecontella di Gagliago, don Ottauto Baron di Broccato Cancelliero del Regno, Maftro Portolano, e Pretore quattro volte di Palermo, nel 1562. 1568, 1574. 1578. che procreò don Giouanni del Bosco Baron di Broc cato.

Successe à don Picenzo Conte di Vicari don Francesco, che sù primo Duca di Millmeli, Baton di Prizzise di Broccatosper la morte del predetto don Giouanni del Bosco Baron di Broccato senza figli, e iu promosso negl'ufficii di Prerote de Palermo nel 1507. & Stratico di Messina nel 2508, don Ottauto, don Cesare del la compagnia del Giesti, don Antonio, che fu Pretore di Palermo nel 1608. don Fa britto don Giofeffo, doon Angela la Grua Baronessa di Carror, donna Violante, don Ferrante, don Gioleffo, don Carlo,donoa Violante Spatafora Marchefa del la Roccella e dono Emilia la Grua cafata col Baton di Carini.

Da don Giofesto del Bosco VI figlio del predetto don Vicenzo, nè nacquero don Cefare e foor Giofessa Matia.

Procreò il predetro don Francesco Pretore, e Stratico al viuente don Vicenzo Preceipe della Catolica Conte di Vicari. & Duca di Miffimeli caualier di qualita, è prudeoza, caualice del Tefon d'oro, e Pretore di Palermonel 1643, don Antooio del Bofco caualter dell'habito di San Giacomo, dono Antonia Valdina Marchefa della Rocca doona Beatrice Platamone Baroneffa di Mazzarrone, don Vicenzo.don Pietro e don Ferdinando.

Nenacque dal viuente don Viceozo il viuente don Francesco Duca di Missimeli e Prencipe della Catolica caualiero dell'Alcantara, ch'è flato promoffo pe maggiori carichi del Regno, donna Lauria, don Blafco, don Francefeo II, doo Fran ce (co III. e don Blafco II.il Prencipe don Francesco con donna Madalena Baf-i fano, figlia del Marchefe di Santa Croce Grande di Spagna, hane procreato

#### TEATRO GENOLOGICO

don Viceozo donna Giou anna che morirono fanciulli.

Dal predetro don Antonio Prerore,nè pacquero donna Beatrice , dono Anna

Morfo, don Francesco, e don Vicenzo,

Dal prede to Gio: Giacomo Baron della Ripa,ne nacque Gio: Fracefco Baione, che procreò anche don Giacomo, don Guglielmo Bason della Ripa, coftui pure a dopa Anna, donna Maria, donna Michela, donoa Coroclia, don Francesco,

e don Ottanio. Da Cosmo Baron di Cofani,ne nacquero anche don Federico, don Gionaoui Ba

ron di Cofani, dono Angela Fardella Baronella della Moaria.

Finalmente quefta famiglia hà fiorito con molto (plendore in Sicilia, spiegando per arme vu albero tronco, la metà di fotto roffo in campo d'oro, e l'altra me ià d'oro in campo rosso.

#### DELLA FAMIGLIA

BRACCO.



nell' Ar chia, del nelcou. to diladi fignato 1016.

1 à.

26¢

R A le famiglie pobili di Lodi città d'Italia, ritrouiamo la fami glia Bracco, percioche Guidozio Bracco fiori nel 1752, no puo co prima dell'vitima ruina della vecchia città di Lodi,e fi legge foro foritto jo vno iftrummento di cambio di alcune Ter re fra il Rettore della Chiefa di S.Criffofaro, ed Ariprando del la Beretta cittadino Lodigiano, alla prefenza del Vefcouo Lan franco Callino, vitimo prelato della città di Lodi vecchia,e pri mo della città di Lodinoua, che hoggi viue in Iralia, nelle famiglie di quefta ciua

well Are. pugua tronjamo à Martino Bracco nel 1246. Maffie 110 Biacco nel 1227. Giougodel Ma. ni Bracco, Danino Bracco, l'unonel 1363, e l'altro del 1382, concoriero nell'effinest, de cio di Confole, ch'è il maggiore di quella Cittàte Danino su Decurione ed a oche S.Chiar. Honofrio Bracco Decurione nel 1186. Baffaoo Bracco hebbe il proprio vificio di d.cir. nel 1200. Thomaso Bracco Decurionenel 1443. Martino Bracco Console di giuftitia in Lodinel 1446. e moltaltti gentilhuomini fileggono in quella chiarissima Città

Dindl

D'judi paísó ella in Pife, quafi nell'effintion della vecchia città di Lodi, ed jui no-Infimente viffe, percioche fra coloro, che concorrenano ne maggiori vifici Pifani,

habbiamo ritrouato Bonuccio Bracco nel 1201, 1208, ed in altri anni Puccio Bracco nel 1305. Buono Bracco nel 1327. Giouanni Bracco nel 1332: Nicolò · Bracco nel 1224, Guido Bracco nel 1250, Bundo Gio, Bracco nel 1261, Giacomo Bracco nel 1371. Bartolomeo Bracco nel 1372. Rainero Guidone Bracco nel 1 276. Gio: Bartolomeo Bracco nel 1206. Andrea Bracco nel 1 207. Mariano Brac co nel 1402. Francesco Bracco figlio d'Andrea Priore nel 1374, ed in molt'altri aoni fono i predetti nominati, che per non far prolisfirà ali no lafciato da canto.

Saluadore Bracco, figito del derto Gio: Barrolomeo, nelle riuolte di Pifa, Iafeian IIP. Le do la fua parsia, con grossa facultà pecuniaria, fene venne in Sicilia, col mezzo del- 9720 Ta la quale, e del fuo perspica ce intellerto, s'impiegò ne lucroti affari del Reggo, per- reli nel ilchelles puoco fortio di tempo ricchissimo diuenne, e più suo figlio Giorgio, del precitata quale raccontano, vna delle voite, che venne in Sicilia il Rè Allonzo, dou egli paf lià. sò,e posò,sempre troud 10bba apparecchiata di Giorgio Bracco : percioche egli era copiofissimo di Armenti, di luoghi, feudi, e di altre ricchezze, d'onde auuen ne che fu promoffo ne primi carichi della città di Palermo , posche nel 1510 ili Begiffel enli Pretorese gouerno con molta prudenza, da collui, vogliogo i viucati, che del Sen. derivaffe la famiglia Bracco di Palermo.

Procreò coftui va figlio che fi chia mò Saluadore ,ed'altre due femine

Da Saluadore ne nacque Giorgio, che procreò pure à Giori) o menico, il dottne Autonino Gindice della Corte Pretorisna, e Giacomo, che mori nelle guerre di Milano, fernendo à Sua Maeftà.

Ne nacque da Gio: Domenico vna fola figlia, chiamata Elifabetta, che fi maritò primieramente con don Francesco Suarez, e dopò con don Diego Aluarez Oso rio. Castellano di Castellamare di Palermo, ed virimamente con don Saluadore

Bracco fuo cugino. Proceed il dottor Antonitio Bracco à don Giorgio anche legista, e don Salnado

re già delto, vinenti. Ne nacque di don Giorgio, don Antonino vinente,e da don Saluadore, ch'è fla to Capitano di Fantaria donn' Moifia , moglie di don Benedetto Emanuele,

Fàquesta famiglia per arme va Cane Bracco d'argento in campo azzurro.

#### DELLA FAMIGLIA BOBYTELLO OVER BYBYTELLO



HEOBALDO Bobutello fu canaller di molta filma appo il Re Canale. Giacomo, dal quale hebbe concesso va fendo, che fu chiamato nel trasdal fuo cognome Bobutello, procreò coffuicon Leonora Regio did feudi Leontini a Nicolò, però dopò la fna morre comparendo Rug de nella giero di Suria lumanzi il Rè Federico prerendendo faccedergli R. Carel. come fuo genero per Beatrice fua moglie, l'ottenne nel 1358. mà Thebbaido, figlio del Nicolò, com parendo anche innanzi

medelimo Rè, & hauendo mostrato la sua legitima successione, consegui quel Da costui ne nacque Giouanni, e Beiluccia, & nella sua morte ordinò che moendo il G jonanni fenza fafciar figligli fuccedeffe Ruggiero Bobutello di Caftra-

grouanni

TEATRO GENOLOGICO

giousani (no oipore, figlio) (Cortado Bobustlo; anodimono, dopô la morte del con Giousan), no priet a puello Biono fastamen, pega arta di Thorbidd con Giousan), no priet a puello Biono fastamen, pega arta di Thorbidd con Giousan, no prietta del control del constanta ambiento del control del control del control del control del control del control del color del control del control del control del control del control del color del control del control del control del control del control del color del control del control del control del control del control del ceffe i forcial i diabella mogie di Giousani d'amore, col quale gocoro ella à Melbior d'Amore, control del control d

# **DELLA FAMIGLIA**

BOCCERIO.

Capebra nei trat. de di feu dia

170

G

tano-oue (i mori fenza prole-

DC 1400.

I AC O M O Boccerio eferci nobilmente la professione di pu blico Tabbellione nella sua patria Vizzini, nel tempo del Rè Federico terzo, ed indise n'ando ad habilate nella città di Minco per i seudidi Cimioello, e Lamia, ch'allora posse-

Da Gircomo Bocerrio ne nacque antonio, il qualed Cash con Caterina, fighta di Marinto I.o.g. pd. Lind I.o.d. Milatta, Marono di Rigalinon, che polici il predetto Antonio, per cagion della moglie, fuecelle in detto fundo al quale Giovano, o fino figlio nel 1450, ence lo vendo polici al Prote Landolina nel 151, p. e compredi il ivado della Corte, che gli faccelle rod cappo fino i politeratiri qualità utili ettiche di Marcello Bocerco i casalieri virtuo (che dei 251). Le containi con Coltanza Renouel Marcello Bocerco i casalieri virtuo (che, che gia sub a Locatati con Coltanza Renouel

# DELLA FAMIGLIA

BOSCELLO OVER BYSCELLO

Gio. Ba feello nel la v. del Ri Alfon no. Reg. del Senat. di

palermo

ERNAR DINO. Buferliogeniliuome di Modeo di mun dato di Ralionaco negliolipiendi per feringgiliati di fua corona arifedere miscila, e nella citta di Mazzara, one profesio Gona Luca, bevific noblimatesi e riccocolande fon figilio Naraliticchi aquidiò la farona di Serrassale otta videi Mazzara, si canto Paterno, e quini fin pomofio nell'effica di Senatore nel 1-18-1, infene con Gia-Battifa ignofo-Giacomo Sarigandi, do Giorgiamo Nottribatrolo, Andrea Staledo, o

dioo, c

O'DT LIBR O OLD TALL

d'on Federico di Bologna, pure nel 1594, e nel luo reggimento venne in Palermo

Ville anche nobil mente doo Alfio Bufcello Baron di Serranalle ne vine hoggi La forella moglie didon Gafpare Giurato, nondimeno fiori anche in Trapani nobilmente quella famiglia, la quale fa per arme von Torre d'oro con trefpiche fopra in campo azzurio, e fotio vn campo negro.

# DELLA FAMIGLIA

#### ROZZETTA OVER BVZZETTA

la Reliquin di Santa Nimfa.

I scorge fra le prime antiche e nobili famiglie della cistà di Messina la famiglia Bozzetta, percioch'ella deriud di sangue Filippo Tedesco,e venoe in Sicilia fotto il reggimento del imperator Cirnind Federico secondo, guidata d'Amaldo Bozzetta caualiero la v del di non puoco valore sed inteligenza, il quale iul procreò à Imp. Fe

Clare Giou.n Andres , che dal medefmo Imperatore nebbe i teni der. 2. rongelig furono chiamati pofcia per il fuo dominio, della. Bozzetta; che dinennero grincipalifimi feudi della famiglia Grimaldi.

Procreo coffui à Giouanni caualiero giuditiofo, che fi casò con Aloifia Pardo,

perilche acquifto il feudo di Sieri nell tenitorio di Galtagirone

Questo scudo fu portato d'Aloifia, monlie d'Alaimo di Pardo, nel casamento, Casale ch'ella fece con il detto Alaimo caualiero Aragonefe nella città di Leotimiai qua nei traf. li fuccesse Leonardo suo figlio, che mori nel tempo del Rè Lodonico; perische de deste la delta Aloifia fua madre doto detto feudo ad Aloifia fua nepote, figlia del pre- feudo.
detto Leonardo, cafata con il prenatrato Giouanni la Bozzetta, con conditio. ne però, che continuando Simone Pardo sno figlio secondogenito nella rubel lione, ch'era flato incolpato nel gouerno del predetto Re, e morendo anche fen za prole, succedesse in tutto la detta Aloissa, mà non altrimente seguendo, fia sotamente viufruttuaria di quello, però facelle il cafo, e fegui il detto della Bozzenanel fendo,per jua moglie, il quale pofeia lodotò à Macalda fua figlia nel ealamento, ch'ei fece con Blaodo Marchefana gentilhuomo di Catania, negl'at-

ti di Notar Filippo di Santa Sofia del 1364. Da coftoro peruenoe poscia à Ruggiero d'Asmari caualier Catanese nel 1997. che per cagion di matrimonio gli fuccesse don Pgo Santapan Signor di Licodianel 1506.à coffui fuccesse don Poor suo figlio, e primo Marchese di Licodia, nondimeno i Signori della Bozzetra villero nobilmente fin al reggimento del Rè

Catolico in Messina, & adesso si ritrona estinta. La famiglia Pardo fiori parimente con splendor di nobiltà nella città di Trapani, la quale hebbe nobilmente principio da vn cavalier Valentiano, i posteri del qual enella medefma guifa viffero. l'armedella quale è vn Gatto Pardo in cam-

po d'argento. S'estingul la famiglia Bozzettanel 1545 in Sicilia, ed hebbe peratme vn Aqui lajed va Grue, che beueno in va vafo ftretto.

DELLA ...

#### 174 TEATRO GENOLOGICO

DELLA FAMIGLIA BRACCI, BIZZILLINI,

BONO, EBONGIORNO.



Filip.Cn ni nella w. del me desmo Imp.



IORI nobilmente in Sicilia con decoro di nobiltà la famiofia Braccial progenitor di leifà Pierfuca Bracci Milane fe cam mariero dell'imperator Federico fecondo, dal quale per ricompensa de suoi ferniggi hebbe il feudo di Furnaricon al cuni altri remtorij, ed hebbe per moglie Leonasfiglia di Bentiunglio di Mauro gentilhuomo Messinese,con la quale pro creò Leonardo, Francesco, e Bentinoglio Bracci, che dimora 1000 a feruiggi d'Henrico figlio del medel mo Imperatore.

Si casò Bentinoglio con Antonia Bizzillini, figlia di Federico caualier Tedefco.

Rer. del Archine de Toro. тена.

Venuequeflo Federico Bizzilliol in Sicilia con il Rè Corrado, figlio del predetto Imperato re Federico fecondo, il quale fi casò in Toromena, on'egli era Ca ficilano, con Leonora Brandagli, figlia d'Anfelmo gennihuomo di quella Città con la quale procreò Pierluca, Angelo, e Raimondo, il quale fà genitor di Fe derico, c'hanendo andato in Alemagna per l'acquifto d'alcuni beni de'fuoi preslecessoristicaso ini con yna gentildonna Tedefea, con la quale procreò Anfelmo, che visse a seruiggi dell'Imperator Carlo quinto : e suo figlio Cesare visse splendido,e pobile caualiero nella sua patria, così parimente i posteri de'oredetti.

Procreò il prenarrato Bentiuoglio Bracci à Glo: Viro, e Diana, che su moglie di Atti dine Pietrodi Mauro.da Gio; Vito neperuenne Bentiuoglio, ed Epifania, moglie d'An far Luca toniod Bono.

Gaskodi Fiorl parimente in Sicilia la famiglia Bono con splendore nella città di Calaffib. Caffrogiouanni, hebbe origine dal già detto Filippo Bono chepafsò da Mandel 13 97 tua, con lafamiglia Buonaccolio, coffui procreò il predetto Antonio, il quale

genera

ggatrò gure i Domenico, che fio pregenitor della famiglia 3000 di Calafibre I and di Barone degli Dellra-sche d'idde Quiño india cut di Giborca, qua de financia degli Dellra-sche d'idde Quiño india cut di Giborca, qua de financia consuminata in marimoniali pravatualamente cono la famiglia Santa. Colombia. Parme de Boni financia campo upprino d'ero con fementa colombia. Parme de Boni financia campo upprino d'ero con fementa, che comincia di fottore l'alto mezzo campo financia.

Da Gio: Vito Biacci ne nacque Amfulo Bracci, il quale toncelle il feudo di Priulleg. Fornari à Go; di Mauro fuo cugnano; e con fua moglie Elifabetta di Mauro fuatata Si procreò à Giouanna, che fu moglie di Gio: Nicolò Bongiorno gentilhuomo ragofa à della citta di Patti, il quale prella moglie fueceffe in untilibem di fuo cuena to di

to Amfulo che mori fenza prole.

per arme.

Màritornando alla famiglia Bracci, titroniamo parimente Gionanni Bracci
Maltro Ranonale della Camera Reginalenel 1437 il quale fà affai fanorito della Reina Beatrice. Oneffa fa per arme vn Braccio armato, e nella mano vna Pica dron in camo celefte.



TEATRO GENOLOGICO

#### DELLA FAMIGLIA

BRACCONERL



Il Paire Lorenzo Taioli e Robbert. Pi/anell1 nell'Hifs di Pifa.



ENNE Pier Angelo Bracconeri in Sicilia da Pifa nel reggimento del Rè Giacomo, dal quale fù impiegato nell'officio di Confernatore della Militia Spannola ed Italiana, che allho raera in Sicilia', per le spesse guerre che le sourastauano per capione de Franceiu parimente fuo fielto Simone fu eletto dai Rè Pietro fecondo Mastro Portolano della città di Siragu fa oct 1242. ed Angelo fuo figlio parimente dal Re Federico

reizo.Caffellano di Capopaffero. Ne nacque da coftui Simone Barone del feudo di Pifcopose Caftellano di Ca-

Canobre. nel trat. did. frudo.

ftroreale. Ouello feudo è posto nel tenitorio della medesma città di Castroreale, e su anticamente di Riccardo Roffo cattalter Mcffinefcfignoro Aidone, al quale fuccesse Damiano suo figlio nel 1416, per testamento del quale , fatto negl'atti di notar Nicolò di Franca: fuccesse à costus Guglielmo Rosso signor di Carami: da poser del quale togliendolo il Re Alfonzo, lo concesse à Vitale di Castelladoris de Blanes canalier Catalano, dal quale lo confegui il predetto Guglicimo Rof fo per gl'atti di notar Giacomo Comite cel 1437, e poscialo vende al predetto Simone Bracconeri , per gl'atti di notar Pietro di Medici à 22 di Maggio 1439.coffuilo diede, per donatione fattanegl'atti dinotar Bartolomeo Romano à 27 di Novembre 1486, à suo figlio Angelo Bracconeri , al quale successe donna Bianca Carduccio fua forella, che lo dono pure à Bernardino Carduc cio fuo figlio, per gl'atti di notar Blafio Musfica di Traina à 28 di Nouembre

Rev. della Regin. Camera de d. ano.

Pierro Antonio Bracconeri , fecondo figlio di Simone , fi casò in Leontini con la figlia di Filippo Schifano, ed hebbe certi teoitori di Terre, c'hauendogli poscia inscudato ssorto la Reina Habella sturono chiamati del suo cognome sil f 112.3

feudo

feudo delli Bracconeri, che lo possedè poscia suo figlio Filippo Bracconeri, al qua-le segni suo figlio Angelo nel 1720, viste nobilmete quella samiglia beche adesso fia effinta: l'arme furono due Cani Bracchi campanti rossi in campo d'argento.

# DELLA FAMIGLIA

BRANCA OVER BRANCI

ET ADAMO.





A le famiglie pobili di Mazzara habbiam ritrouato anche la famiglia Branca detiunta di Vanni Branca Coppiero del Re Federico fecondo, ed nebbe dal Re Pietro fecondo la l'off delli Caftellania della medefma città, fuo figlio Salnadore part- Giur. di mente fu Ginrato di Mazzara nel 1399. mileme con Betto di Mazza Finara, Antonio Emanuele, e Giovanoi d'Appifi parimente ra di d. nel 1402. Chioi colleghi (usono Giorgio di Loodres, Marco

Penna, e Giovanni Adamo. e nel 1417 con'il predetto Mareo di Peooa., Fulco d'Alagna, e Nicolò Wincione. Giourani Branca ville con molto decoro nella fua patria:ed hebbe catico dal Re Alfonzo di Capitan d'Arme nella città di Leocata. Francesco Branca ferul, ed accompagno la Reina Germaoa nella Reg. delvisita delle fue Cietà della cammera, e dopò fio al ritorno in Napoli, hebbe per la Regimoglie coffui la figlia d'Hettore Ademo caualiero Mazzarefe, e procreò aleunt nalcam-

figliuoli. Per adietro fi legge l'Elogio della famiglia Adamo; nodimeno per non bauccaleune notitie, e oafunmo ambedue le famiglie Adamo de Mazzata, e di Caltagirone, I presita perilche ricordazemo in ciò con breuità alcune ootitie della famiglia Adamo IrReg.di di Mizzara, percioche nel 1402. e 1420 fü Giutato della medefma città Rinal Maz. di do Adamo, parimente nel 1405. Gionanoi Adamo nel 1426. Bartolomeo Ada, d.anai. mo aoche cel 1431.e 1433.e Portolano del Cargatore nel 1438,per la morte d'Antonio Fionechietta fuache più volte Giurato Matteo Adamo ; vn altro Bar tolomeo nel 1450. Adametto Adamo nel 1461. nel 1487. e 1490. Nicolò Adamo

dri e con

fo Gin-

#### TEATROGENOLOGICO

776 n Giurato nel 1538, Andrea Adamo nel 1546, yn altro Adamettonel 1558. Fran 'celco Adamo nel 1561, va altro Nicolò Adamo nel 1566.

" Il predetto Francesco fi eletto parimente Secreto della jua patria, ed hebbe il titolo di Regio canaliero, Nicolo Autonino Adamo nel 1580. Adametto trel 1582 e molt altric auslieri) che per breuttà il lafciano, però ellafa per armedur barre d'uro, con que ftelle d'oro, vna fopta, e l'altra fotto, in

campo celefterion celebrati di lei parimente l'Abbate fia Gio: e' Padre Gio: Matten Adamo marrire ; e molt'altri huomini chiari haue hauuto. la plastretta dell'armi si Iascio di porla come l'aitte, merce the il discorso venue

fuor d'Alfabetto,e congiunto con la famiglia Brancaper la tatdanza, che fecero i ca pi della famiglia l'arme di Branci quer Branca fono vna Bran ca'di Leone d' Argento

intampo rollo. II. FINE DEL LIBRO PRIMO.

Arabea 2

ca vale con double to a aniety is notice; " or a opagno la reina G. . . . . . P. . ashero alla areference or a contrata Consideration dans de cerrar al l'especial and the set of Argent of analytical at march to a related than a second transition of water control of the control of the second second

TEA.

# TEATRO CENOLOGICO DELLE FAMIGLIE

NOBILI, TITOLATE, FEVO ATARIE, ed Antiche Nobili, del Fideliffimo Regno di Sicilia.

# DEL SIGNOR D FILADELFO

IIBRO II

### DELLA FAMIGLIA BRANCIFORTE



OVAN Piero de Ciclefons il common ampimente ferice di communi communi con considera della differa femiglia nella fac Corosa della nebilità d'Italia, enon mi purendo conacecuole di fegurir à fas frieri dei altri frierinchi por accolto, colid hi u, come di Parimo Roffi nel fio Tearro della nobilità d'Europa, quanto di fotto filegge.

Hebbe ell principio in Inlia da Obizzo valorofo Aftero, il quale militando con l'imperado Carlo d'appo acquillo fina di propuente, e valorofo casulierosationi da quello citato Aftica generale del fio effercito imperiale contra
Logosbardia menette egli portana nel campola giorinia bandiera Oprefia mat,
fia allatato di tre cavalieri contrarij Chaucuano deliberato tengilela, e iuni à va,
Z. Z. Z.

tempo quelli gli mozzaro le mani, mêrion, per quello shigotreadoli Obizzo, abbracciò forremente co' bracel troochi labandiera, fin che fu foccosfo, reftädone io quella zufi, i re Canalteri morti, e lodato oltremodo Obizzo.

Perqu'efa meranigliofa azzione, e troppe cota ggio, fu glic egnomanto Bráciforte, ed in ricompenta de fino feruigga hebbe a al l'Imperator Carlo lacittà di Piacenza, che fino in imelliri il liberti a di infanza de popol, da Laufra nea Branciforte fuo figlio, che fin vipo de magazariani Signost del fino tempo, e a hebbe in cambio molti Ca fielle. Tette il Praceccinio.

Possede questa nobile famiglia nel tentorio Piaccus no la Villa Branciforte,

edificata d'Obizzone Branciforte Canalier valorofo.

Podinés anche Pirolo, Validrong Asia Bonjico, Roscov, Vuntino, Cornelisco, Orizzazoo, Camprosolojala Gona el Pontaruro, com noti arre Terre, Cafel-by-Ville, Consado, e Marchetta Férenger, repeata del lep sia lludri di Piacenza. Construite difficia con gificoso, Lando, aoganifico, acte ligito in anche in propiano Zala pel anneta nobilità di quella, finalmente co Marchet Palsui-ci-Cono, Graveio, Folgo, Lincoro, Vicedonomi, Roscalori, Roscova, Colonia, Ferrari, Battariet, Doltana, Goroczazo, Voloji, Zasazdi, Land, Vivillari, Colonia, Ferrari, Battariet, Doltana, Goroczazo, Voloji, Zasazdi, Land, Vivillari, Piplaco Malacethi, Piplacolomo, Confosioner, Nicello, Fai fuel alte familia della fa parità a gira di Campro Malacethi Principa di Rumani, Martinengali di Aeffera, Angalanta: E Trogoli di Addina di Pintaria, Campro di Campro

Laofranco, figilo del Recondo Obizzo, fi gian Baroce, e generolo guerriero, coo molto preggio fiori appo l'imperator Ottone, dal quale cel 280 il hono-rato della figuoria, nella dei la Roncaglia, di Vittino, teffica ciò il vetidico

Hittorico CarloS gonio,con quefte parole .

Pratterattero Lanfrancia Brantifornia Cabrevito Iuffina donatur, de Thedaldu Allom phus Marche Mastografitature il. Viviltro Lanfracco figlio di Brance forte di Praccoza, che con fratelli Obizzo, Giacomo, Gerardo, Ferreo, fit dall'imperator armato Guuliero, e dele ito Barone dell'impero Romano, e s'sofeudo

cooperperua faccessione Viustion-

Smilmente Attailob Branciforte Cualiter Piccanico (h. Confinoirco della Maissaccidorte, Branciforte Cualiter Piccanico (h. Confinoirco della fan familiantena vergeto Pittigicio dall'imperator Lossinoali hora Duca di Islandona Pinoirco (h. Consulta Pinoirco) (h. Consulta Pino

fale, d'Arrigo Rè di Caftiglia, ed i Luiggi, e Gio. Alfonzo frarelli, eccelpenti Dorro, ri , che farono o cregnani, e lam gliari prindegiati di Sigifmondo la paradore. Gafpare anche Dorrore fu affai volte Giudice fupromo di Piaccoza, e Vicario

Gafrare anche Dottore fu affai volte Giudice fupromo di Piace oza, e Vicatio generale di Galeazzo Vilconte Duca di Milano, Marfilio fuo figlio, per difeodere le gagioni della Chiefa, con la fazzion Guelfa foura Viullino, viperde la vita.

Gerardo e Guizzardo Brunciforte furodo Ambaltiatori di Piccenza più, e più volle, appò i Dichrid Millamo, e consobriero i o molte dignità. Lorenzo, e Nicolò Erancifore d'imigliari di Bastae Maria Dochesti di Milano, i tebbero le Terre di Ceriano Visione Visiona da quella, ona altre ampie giarditioni e Pitultegi, nelle quali

hanne continuaro i vineta i Signori Lodonico, « Lorenzo, figli di Gircono Signori d'Certinaco Ahanno quefà Signori l'antiquo dell' del i Practico fatalta diolatizidi na obbie; onde regione colmente i i Pototefice Cleratte fertino chiana in van is ampijifian bolis I, Don Gin, Battuli Bandistre Placentino (
Dominidia Placentino) pinul titolo (tector Creacetee Sanfoundo figliono del Committe Practico (Committe Practico) (Committe Practico) (Committe Practico) (Committe Critico) (Commi

Il Dott Andrea Torelli Poeta Francefenel lib.dell'Armi della nobiltà Piaceniaconferato al Serenifimo Odoardo Farnefe viuente, anuouera ne feguentà verif frà primisi Braochori.

Eracebsforts genum sibi fortia brace bia tendit in: Inclus gem,Themides, qua funit ab obere iuflum:

E quel che figue.

E quel che figue.
Mi par fourchto di racconar la firite, e l'egundezze, e haue hannto la nobile famiglia Branciforte Discentila a meltre non abbolitribbe va volume per fetiuet e la penno Modimon of giuri mo la nori mojulia Medificire Siciliana, cabe è li no fito tema. Il primo, che vi anno di questi afmiglia di Piacenzai in Sicilia, Gioggiel mo Causilero di monito valoro, al tempo di 10 Feterito Secondo , e ficaci in Cattania con Franceles Maietti, figlia il Mantre do Signor di Mincope di Petitaco, e di in pindi diquetti via nati 13 gaz, the perma la laste tibanto sortana profe, la que con in pindi diquetti, via nati 13 gaz, the perma la laste tibanto sortana profe, la que con la compania del composito del controlo del considera del considera

Hebbe Raffielle dat Re Pedersco-sa il Caftello, e gouerno della città di Piazz, are viffe com mole techezza, gial feruigio mitara del Re Lodouico, feguito nel 1843 l'amonera nel competo de Baroni di Piazza, e feruendo amoreno ingte al Re Marsino, classa di forrezza, e fendo del Graffiatios, chi erano primiera "mente di Riccardo Palineto Causilerdi Leourini, e peruenace ol Conte Ruggiero fun figlia, i quale gi predi panece l'importe dimenache via coli fio.

Hobbs auch logil i fundati Canatho, etalis Gatta, chi etano madefina manta eli Cantecoloro degi Viberti canalier Fioratanio, o quale hausuk faccelli si figlio Gionamiache pare pecció i rubbelliane, è hausun haumo i predetti fina de conalitro ane a o di retudia, buru a beni confidenti side medefina del aposito chi estano foura altri beni nella cirtà d'Angreato, e farono in ricompenía d'haure ri dotto alla Regis demoiso nel 1392 de ribbella.

A cottai faccelle iligilor Thomafo, & ordinlo per tellamento, in cafe che la fias himigita solicitu afturo maneufi, ar l'inio bela habbio dificeedere la famiglia Brasciliotte di Francia pentiche i Signoti Brascilorta Siciliani mattonero parecetta confra Guido Brancipiret Cauferon gril Martin rodali falla 12.1, avui famiglia deriusta si Per Guido Brascifarte, figlio faccondo genio del primo Obizzo, chi cagniti que del cognomo (i preprintare e a Pocitali dal Garapi mo Obizzo, chi cagniti que del cognomo (i preprintare e a Pocitali dal Garaparije gian Marefeialle di Francisse di mott'altri grao fignori , che per breni : à fi

lafe 1400.

Poffedè anche coffuj il Contado del Mazzarino, che fu acquiftato dal predetto Ruffaello. Pero fu egi primieramente di Giouanni Mazzarino, nepore d'Alasmo Leontino figuor di Bocchiero, e Palazzolo, fù vno di primi Baroni del fuo tempo, epride io stato, e la vita fotio il Re Giaime, il quale nei i 188 diede la prederta Terra del Mazzarinoa Pitale Villanoua Cauaher virruofo, e fuo deuoro. à coffoi fuccesse Calcerando suo figlio, che si casó coo Riccarda Passaneto Leontipa fiella di Riccar do Pallane to Canaliero d'incorrotra fede; perche i quelle rur bolenze di suerra ch'al fuo rempo in Sicilia fieramente viuenano, non fi lascio mai per fuadere pet gran doni o prommeffe a lasciar la fede del fuo Rè Federico 11. del quale fu egli fatto Conte, ellendone flato forzato da fuo zio materoo Goglielmo Pallotta Caual er potente, che fegutua la fazzion del Duca Robberto di Calabria.ed in questo mistero vi te assai contrario il Conte Ruggiero suo figlio. it qualeper la fua incoftanza perde lo flato, ch'era vno de granda di quet rem po .

Dai Galcerando, e Riccarda già detti ne nacquero due tiglie femine Gratiana, e Biancagratiaos, e perche hancua venduro duo feudi al prederio Stefaoo Braci forte padre del Raffaeilo cioè Bracalennie Gibifcoi prerefe poi recuperareli da poter di quello, e ali reotò lite; ma venocro prestamente ad accordo a perche il Villacoua diede per moglie. Biancagratiaca fua figlia al predetto Raffaello, figlio del prenarrato Stefanoscon la Terra del Mazzarino in dote, el Siefano diede al figlio in augmento di date i predetti feudi Bracaleggi, e Gibilfeni coo cooditione, che motendo la Gratiaoa fenza lufciar figliuoli , quei perueniffero a' predetti Calcetando, e Riccarda Villaguotta, e i Stefago Branciforte riccuerne. folemente il prezzo, che l'haueua comprato, ch'era ooze 1800, però quefto cafo non fegul percheil Raffaello proceed et la detta Bianca graziana ( com habbia m detto)Federico, che fit padre di Nicolò, a chi anche dopo la fua morte gli fucce lle il figlio Federico, che l' bebbe confirmati dal Re Martino, D. Cuffuine peruenne Nicolo che sene iouest oel range i milmente suo figlio Giouanni oel 1453. il quale procreò Nicolò Melchipre, che fi casò coo Beli adamma Alagona, e Caetano,figliadi Bhafco Alagona, ed Elifabetta Caeta oo oel 1470, a' quais fucceffe loro figlio Giovanni nel 1511, ed a coftui fuofiglio.

Signoregiano i predettral Castello , e feudo di Tani nel renitorio di Castrogiouanni d quate era flato primierameore d'Antonio Ventimiglia Côre di Collefano, che l'havena hauuto dal Rè Martino nel 1303. Coftoi lo perdè la quelle ba ronah rmoke,e l'hebbe Beringario Peraportola nei 1397, che gli fucceffe il figlio · Guglielmo, al quale anche il figlio Giousooi nel 1432. Quelli, fu cognominato da Caftellar, e Peraportufate cosi eli fegni funfiglio Franceico nel 1 ago, al quale Guglielmo, che veode detto feudo a Pierro lo Campo nel 1482, che pure lo riuente à Giouga, Angaloue, che porlo ricuperò perfeorenza, da poter di quellosi oredetto Guglielmo Paraportofa de Gaftellar nel 1487, e lo vende di nuono ad Elifaberra Caerano moglie di Blafco d'Alagona, che lo dotò a fua figlia liciladammesmuglie del predetto Nicolo Melchiore Brancifoeie.

Della menefina guifa gli peruennero il feudo di Melelaosdetto la fauara, nel tenitorio di Mineo,e di Bauli.

Questi ( come habbia detto ) farono di Vicenzo di Buonagratia, e permennero a Berga Ciripi nel 1 274 il quale el 1 dotò à Gratta (uz fiel a moelle di N. Fièneerio, la quale innanza la fua morte gli disposse ad isolda sua figlia pri mogeulta, con condizione, che morendo fenza prole, le fuccetta l'altra figlia Margarita, la quale morendo della propria maniera le dovelle faccedere Manfredo d'Alagona fuo 150

nepore e così petuennero al prederto Manfredo , che gli fuccesse il figlio Blasco padre di Donna Belladamma già detra moglie del Nicolò Melchiore il quale fienbregio pure i feu di di Gallinano, Gibiliuli, Aguzzacuda, Sufiana, Portaria, Bauch, Maudrubianco, Candigagiluni ed Vrfito membri del Graffuliato, e più Baftorollo fourano, e fottano, e l'feudo di San Cofimano.

Il predetto Stefano Brancitorte fratello del Guglielmo, ferul molt'anni la coro! na di Sicilia, perilche oti cone dal Re Martino nel 1396 l'officio di Porfujano delle la Licai a in fendo,e fu fignore di molti altri fendi,ne' quali fuccesse il figlio Rasta-

ello prenagrato.

illuste o la famiglia D. Fabritio che fò gran Principe di valore el primo signore Siciliano, che dile; acquiftà la Gradea di Spagna; hebbe per moglie Dona Caterina Barrefe, figlia di Do Vicenzo Barrefe vitimo Marchefe di Militello ce fucceffe cos) in detto Marchefato per ragion della moglic, come ne Principati di Butera, e Pietrapercia, e con la Grandea hebbeil tefon d'oro da Sua Carolica Maesta, ed i primi carichi del Regno.

Procreò esti con la detta Donna Caterina Don Francesco, che per ordine del nostro Signor Filippo 1 1 I ficasò con Donna Gionanna d'Austria, figlia di Do Ginuanniche fü figlio dell'Imperador Carlo quinto, e procreò la viuente Principcila Donna Margaina d'Austria, che si marii o col Principe Federico Colonna eloriofa memoria dell'honor Italiano, il quale morl nelle suerre di Catalogna, me tre rengeus il Regno di Valenza con la dignità Piceregia, e nell'affedio di Tar-

racona foftenne con la vita quella piazza alla Corona di Spagna. Premori il Don Francesco al padre Don Fabrillo, e dopo la morte dell'auo, pre

fe il dominio la detta Doona Margarita d'Auffria Branciforce, e Coloona, e del Cotado del Mazzarino, e Graffulizio Don Giofeffo figlio di Don Giovanni fecondos genito del Principe Don Fabritio ene fu gian Caualiero, e de hoggi Principe del Graffuliato, congiunto in matrimonio con la fia parenie, figlia di Don Nicolò Placido Brancsforte Conte di Raccniase Principe di Leonforte. In va fepolero del Convento di Santa Maria di Giesti-della Città di Leoni ini

fi legge il feguence Epitatio.

Mortes victor: Chr. matrig; eins Mar. Pir. viater mane, non longa erit mora : legge me de Lace, somnum ne rumpas: quiescis bie Herois illa Leonora Branciforsia Aragonia familia, fexque decus furget, mast ca cum beatis, tu bic mercuti da vialas die vale , atque abi felieter vix.ann.xx 11.0000 1587.

Donde postiam comprendere che quella nobilistima famiglia figri anzicame te nella Città di Leggi ini, e fondò in derra Chiela la fua cappellà cul fepolero mar-

moreo coi fuo legato di unze a s di rendita ogo anno.

Per conofcerfi gl'huomini illustri di questa chiarissima famiglia, siamo costret ti de ferimere la fuz fericala quale inconfinciado del primo Obiaco Alhero dell'Im perator Caelo Magno, finite mofinal vinenti Signori Branciforti. Dal predetto Obizzo, dunque ne peruenne Lanfranco Branciforte, il quale

procrea Obizzoypadie di Lanfranco Signor di Vioinffino, che fiori nel 989 di Obizzone di Giacomo di Gerardo e di Ferreo.

Dal Lunfrancone nacque Ob.zzone Beanciforie, dal quale anche Anfaldo, de

Anfaldo ne prevenue Gerardo Branciforre, che procreo Anfaldo Branciforte. da coltoi ne nacquer o Gerardo Branciforte, Giacomo ed Obiazo.

Il Gerardo procreò Gionanoi, Gafpare, Andreaffo, e Guglielmo. Dal Giouanni ne peruennero Ostavi ano, Boffo, Obizzo, e Gafnare,

Dit predette Orianiano Branciforte ne peruenne Giocanni, che fu padre di On apiano, il quale pr dered a Guglielmo, che ficasò in Catania nel 2347. Stefano con Aliana Boffo.e Gafosten . ingel ---

Dai Stefano ne peruennero Raffaello Signor del Mazzarino, marito di Gtaria. na Villanoua, Galpare, Francesco, Pietro, che fiori nel 1373, Nicolò, Marsilto 6: guot di Corneliano,e di Vioruftino, Ottauiano, Armellina moglie di Nicolo la Lamia Aloufia moslie di Orlando Graffeo, e Manfueta moslie di Attale d'Alagona. Dal Raffaello, e Grariana Villanoua predetti, penacquero Giouanni fignor del Mazzarino, che fi casò con Grariana la Greca nel 1376, e morì fenza prole, Federico, ch'hebbe per moglie Anna de gli Pberti, e legui nella figoo ria del Mazzarino nel 1 ano. Ruggiero, Lotia, Giovaoni naturale Siefano e Paulo.

Procreo il predetto Federico con Anna degli Vberti i Nicolò fignor del Mazzarino, che fu il primo Conte del Graffolisto, hebbe coffui due mogli, la prima fu

Pina Spadafora, e la feconda Gjoganoa Lanza nel 1393, ...

Ne nacquero dal Nico lo già detto Federico, che incecife in detrittati, ed hebbe due mogli: la prima Margarita di Modica , la feconda Marta Lombardo nel 1461. Tomafo, che fi casò co Marchefa Batre fe nel 14: 1 Antonio, Lutia moglie d'Ar-

tale Barrele, Alvarilla, Raffo, Leonardo, Andrea, Gionaona, Raffo 17, Corrado, ed Ottauiano, Il predetto Federico non fu men del padre fecondo, perche procreo à Nicolò.

c'hebbe per moulie Manfueta Giocot, e fuccellene paternt frati. Pina, Alberta, Giouanna, Cecilia moglie di Giougoni Caltagirone: Antonio, e Giacomo na-

... Dal Nicolò ne pergennero Giouanni, che fuccesse ai padre e Giouannella. Gio nanni procreo a Nicolo Melchiore primo Conte del Mazzarino, chefi caso con donna Belladamma Alagona,e Caetano.

Dacoflui dunque ne nacquero Giouanni Conte a t del Mazzarino, e hebbe per moglie donna Emilia Moncada, Guglielmo, Beatrice moglie di Alfonfo di Cac dona Conte di Chiufa, Leonora moglie del Marchefe di Licodia, Isabella moglie di Gio Battiffa Barrefe Signor di Militello, l'abella seconda, moglie di N. Santapau, Gjouanna Viscontessa di Gagliano, Antonia moglio del Signor d'Auila , don Antonio, don Blafco, che fi caso premieramente con donna Beatrice Moncada . e dopò con Margarita Abbatelli Contella di Cammarata.

Dal predetto Giovanni .. ed Emilia Moncada nacquero Artale Conte i s i del Mazzarmo, che si marito con Chiara Tagliania, Nicolò, Raimondo, Guglielmo, Conrella moglie di antonio Agliata fignor di Villafranca, Diana moglie N.Sac-

cano e Maria cafata con Gafpare Moncada

Procreo il predetto Artale à Giouanni Conte a v.c hebbe per morlie a Dorotea Barrefe, figlia del Marchefe di Pietraperzia, Beatrice moglie del Marchefe d'Arena, Emilia moglie di Carlo Settimo Maichefe di Giarratana. Segui al predetto Giovanni Conte tvidon Fabricio Conte va Prencipe di Butera, e di Pietraperzia, Grande di Spagna, Canalier del Tefon d'oro, il quale fi casò con donna Ca rerina Barrefe Marchefa da Militello nel a soa. Dal prede no don Fabritio Principe di Butera pe nacque don Francesco Principe di Pietraperzia e Marchese di Militello, c'hebbe per moglie donna Giouanna d'Austria, figlia del Principe don Gionanni figlio naturale dell'Imperador Carlo quioro nel 160 3.

Don Grounni, che steaso con donna Giouanna Branciforre, figlia di don Giofeffo Conte di Raccuia, don Vicenzo Abbare di Santa Maria di Maniace, della Sca laje del Palco, Pietro muto, Filippo muto, Dero sea moglic di don Giovanni Vitimiglia Marchefe di Geraci, donna Caterina moglie di don Nicolò Placido Braciforte Conte di Raccuia, donna Himata, e donna labella, Occupation O Protreòil Principe don Pracecco donna Margarita vínente Principeda di Buerga, di Pietraperzia, e d'altra flatila quate fi cató con Federico Colonna Principe di Paliano, e geoeró à don Antoono, che mori finerullo. Ed boggi viue virtuo fimente ve dona in Napoli, e ince corte conuceau de di gooro, de incel as-

gue come e lei.

Auche dal predetto don Francesco ne nacquero Flauja, e Caterina : Ifabella.

cd Anna, mibedine naturali, che morirono finenzulle.

Dal predetto don Giouano, deman Giouana di maridiorte, che dopò la morre del Principe don Francico luo fination, fuere di altra discretto del Gallacia.

Gialdiano, en mori contro don Gallacia e municiona fination municio dono Gerrian

del Mazzarino, e del contro del contro del municiona fination municio dono Gerrian

te del Mazzarino.

Principa del Mazzarino.

Gradilia o Principe del Miferma del nobibilità discrettire del Principa del Mazzarino.

Gradilia del Principe del Marzarino.

Gradilia del Principe del Mazzarino.

Altra del Carte Andono del Mazzarino.

Gradilia del Principe del Mazzarino.

Mazzarino del Mazzarino.

Gradilia del Principe del Mazzarino.

Mazzarino del Mazzarino.

Gradilia del Principe del Mazzarino.

Mazzarino del Mazzarino.

Gradilia del Principe del Mazzarino.

Mazzarino del

con dooo' Agata, figlia di don Nicolò Placi do Branciforte Principe di Lionforte a Donn' Agara, moglie di Pabritio Carraffa Marchefe di Caffeluette.

Maritoroandoal don Aotooio, figlio del prenarrato Nicolò Melettore, diremo che procreò yn fol fiel un la calurale Abbate della Itala.

Doo Blafeo Baron di Taujaltro figlio del prenarrato don Nicolò Melchiore, hebbe due mogli, la prima fu doona Gouanoz Lanza, con la quale procedo don Oratio, c'hebbe per moglie doona N. Moncada, figlia di don Antonio Conte di Raccuia, che el i grupro doo Goo Elfo, che foccelle nel Contado all'auo, e edon-

na Beatripe Balcoueffich P Control.

Hebbei prefette dos Golfelfip primente due mogli, is primente donna. Brattice Barrefie la feconda donoi de tra Linea and 1 5 90,000 h a publi proceed in vineale Principe la Locationer Conseel di Raccion, il gono virmilologication, the charded of fice in merin is March had let note to grove primer primer procession decentral de control of the promotion necessarial and the control of the

e giufto amaote de virtuolo imitando in que grantichi Hetol.

Sequei fuoi velliga fuo figlio don Glofefo Côte di Raccuia, il quale ficazò cô donna Caterina Bracciforte, figlia del prenarma do offocusami. Domá Agua mo gliedel detteo don Giafello Coote del Mazzarlio, donna Caterina a don Fabrito j donna Dorothea, don Oratio, don Aleffandro, e don France (co. canalieri virtuo fiflio).

La facooda moglie del predetto don Bifeto Baron di Tauf fit donna Margarita Abbatelli Coffet inopót a morte del Conte Pederos fron nos, emarios fastó; co-mehabbia m detto Jeol dettodon Bifeto, e reuperò parte el par em iflati pel va bor el di mario, coj quale grancio i lel dos Girolano Conte di Caramarara, donna Belladamon amoglie di dou Carlo Barnef, fignor di Militello del Val di Noto, codonna Prascefet moglie di dos Gardo d'Aragona.

... Şicaso don Girolano nel 15743 coo donna" Hippolita Settimo , e procreó don Hieroole (...oute di Cammarata, e Duca di San Giouanne; don Garzia, doo Cefare, Edonna Belladamma, pofcia fuoro Marianel Monaflero di Santa Caterzoa di Pa-

kemo.c.

Hobs Hercole predet un Grand primiera mante con donos i fibellia d'Atagona, figlia del Duzado Curlo, ed por con donos Agua Lazza, figlia del Puzado Curlo, ed por con donos Agua Lazza, figlia del Puzado Lazza del Carlo, esta del Carlo, esta del Carlo, esta del Carlo, carlo Caranta, carlo Stomiglero di Carlo, adello di Carlo, della Carta, Carlo Stomiglero di coctina del R. M. del Prippo raydon Autono Conte d'a Antonio, e Principe di Cardo, della Carlo, della

tor di Cicciato, don Michele canalier di s. Gucomo, don Pietro , dona Mangaritanuoglie di Antonio Miraballi, Conte della Pietra, don'Anna, pofesa fucuo Me monacadonna Maria donna Dorotea, e pofeia fuoro Smeralda, do Francesco, don

Blafco, donna Grouanna, donna Maria 11, donna Luiggya naturalise dona ifabella. Proceed il predetto don Girolamo al vinente don Francesco Côte di Camma-

rais,e Daca di San Gionanni, canalier di Calairana, fignor virtuofiffimo, che non punchi supremi carichi ha godnio; hebbe egli primicramente per moglie donni Antonia Caetano, figlia del Marchefe di Sortino, e dopo dono Antonia Notarbartolo, Priocipella di Villanous; con le quali procreò don Girolamo, don Giro-Jamo 11, donna Caterina moglie di don Emanuele Cottone Principe di Caffelnono,don Cefate, doona Maria,donn'Anna, don Anibale Branciforte Noiatbare tolo. Principe di Villanona, e don Hercole.

Il vinente don Antonio Principe di Scordia, fignor di molta prudenza, ch'è ffa ro promoffo ne primi carichi del Regno, fi casò con donna Giofesta Campolo, có la quale hà procreato don Hereole Marchese delli Martini, d. Francesco, d.Gio. d. Girolamo, donn' Agara, donn' Antonia, donna Margarita, d. Pietro, ed. Vittoria.

li predetto don Pietro, figlio di do Hereoic, fi easo con donna Leonora Romanote Colonna, ed è ffato Capitan di Canalli di corazza del Regnote parimente nel

1647. Capitagio della città di Palermo-

Questa famigila finalmente viue con molto folendore d'antica pobilthe di ric chezze di flati, perche ella adeflo riene fei titoli, cioè il Principe di flutera, e Pretraperzia, quel di Butera tiene titolo di Grande di Spagna, possessi con altre terre per donna Margaritad Austria, Branciforte, e Colonna, figoora ( come habbiam detto) di moli a prudenza, e virtu. Il Principe di Leonforte, chè don Nicolò Piacido Branciforte, Il Principe di Scotdia don Antonio Branciforte, il Principe di Nticemindon Gioleffo Branciforte il Principe di Villanoua don Annibale Branciforte e Notarbartolo, il Daca di Sao Gionanni, don Francesco Branciso i e, che tiene anche il titolo di Conte di Cammarata, parimente il Principe di Nifee mi il titolo, e la Consea del Mazzarino il Conte di Raccula, don Giofeffo Branciforte, e molr'altre Baronie questa famiglia possede, che per esser chiare à ciascheduno, n'hà parso di tacerle. L'arme de Branciforti fono yn Leon d'oro con le branche mozze cadute a piedi, ed yn fleonardo roffo con tre gigli de iro, in campo azzurro. Ish siig

Auuertiamo a ciasche duno d'alcuni errori occoru nella famiglia Abbatelli ner cioche, dopò che n'attuiddimo, li rittouò impresso il foglio, e oò si potè rimediare con molto antro difinacere. & accioche o an vino fia chiaro della noftra innoceza, habbiam fatto il feguente appertimento, come fotto fi vede.

Nell'ortano faglio dell'oprasio fine della deficittione che comincia f col don. Blafco procreò anche don Ercole) è errore, ed è dopplicato, fin al principio del fo glio o che comineja ( da costoro dunque I Al medelmo fostio 8, alla linea o chedice nacquero tre figliuoli naturali) la parola naturale non gli vuole, perche fugono figli legitimi. Parimente alla linea a s. che comincia ( dal don Federico predesto ne nacque dona Leonora figlia naturale Jè errore, perche donna Leonora non fu figlia naturale, el predetto Federico fuo padre fu Baron di Cefalà. E nelle linee 27,e a8, che diconof Giò. Maofredo Bato di Cefalà, e della Gibillina,e Brisna moglie d'Anto nio del Campo, anche ambedui naturali i è errore , che foroso legitimile cosi nella linea 3 t, che comincia (d Gio, Manfredo naturale) è errore, perche non fit naturale. Similmente nel foglio ro dinea 17, che comincia Gionani è caualier di Gan Giacomo della spada J vuol dire caualier dell'abbito di Calatrauz. E queffi errori feguirono nel tirarti l'arbore della medefma famiglia, chè in potere adefin del Signor Duca di San Giouanni, ai quale ne rimettiamo, 10.46

the Diba threat senses

H 10 J Men

# orth to programme to see hims



5 1 20 . 1 . 1 . 1

ASSO nobilmente la famella Bruno da Fiorenza in Sicilia; nel reggimento del Rè Manfredo. I primi, che di lei ritrouiamo, fono Giouanni, e Pietro Bruno fratelli si quali dal medef. Fra Simo: mo, lono Giouanni, e Pietro Brunotratelli a quali um anche perilebe , medi Lem mo Rèfurono impiegati in molti importanti affati, perilebe , imo mili conferuando estino la deuctione alla cafa Sucua a fintamente biforia offernarono quello, doueuano alla corona, e giustiria di Car. della 1401 lod'Angio,finche il Regno venne in poter della cafa Aragona già che nel Vespro Sicilia no, abboi rendo il fiero reggimeato Francele, fi mo-

400.003

ftratono pronti effectioti della commune volgotà, perche poffedeuano all'hora, non folamente il castello, ma parimente i mto il confenso de lla città. Fù Giouil. ni Bruno eletto Rettore del popolo nel 1282, feguito il Vefpro, della fua patria, sano infleme con Giacomo Lanzilotto, Tuccio Muce acarnicio, e Giofesfo Abbraccia. Invita del bene. Nandimeno, hauendofi Pietro fermato col fratello in Salem, con carico di K. Putra Caffellano, fi congiunte in matrimonio con la famiglia Lanzillotto, e procted un figliuolo, che gli puofe nome, per il fratello, Giomanni, che laforandolo fanciullo, fe ne ando nell'aftra vita nel 1248.

Per la morte del padre, Giouanni frecesse in tutti i beni, ed hebbe confirmato dal Re Federico I : la medefma Caffellania di Salem del 1300, e fir implegato Manuferia dal Re Lodouico in molir carichi, e diffese sempre la corpua no cumulti popula. 10 di Preri, che feguirono in que llacistà, in diffefa de Palici, de quali erano all'hora poste diffo fa el Matteo. Damiano: hebbe finalmente per moglie la figlia di Baldonian Gestio, per a faciliono; perall'housomo di quella città, ed nebbe tre figli, l'èrico >, Antonio, ed An. et fid a se quindi nel discone de la città de la bebe tre figli. Peicro >, Antonio, ed An. et fid a se drea, che haucodogla lafciato nell'età adulta fi morà l'anno 1344,0 fit fepoltonella, cine. chiefe maggiore, orl fepolero del quale, fi legge il feguente Epirafio.

loannes Beune, mortis non immemor, pierate pan minut, quam nobilitate decoratur, fibi fusfque progenstoribus pofuit ann. 1 228:

Pietro, primogenito di Giouanni, non folamente facceffe al padre nel feudo di Casba, mà alcanzó dal Re Martino la confirma della cafte llana, el feudo di Canetici. Questofeuda, postoner tentorio di Salem su concesso dal Re Federico à Bal-

Capolivani nel difere. fo de delte fende.

C AC. 1301.

douino Ceruigliono, forto il quale ricade alla Corte, e'i ne Pietro i tilo diede ad V gbetto di Ceruigliono, fratello di Baldouino nel 1344; per la cui moi re, fenza figii,il Re Mattino lo diede al fudetto Pietro Bruno,ed a Giouanni di Ricciono , fi gli delle figlie temine di Baldonino Ceruigliono. Fù egli pretefo da Giordano Val lone, lierendo coloro non effere nepotadel Baldourno, e difendendofi la caufa Primler. innaoziil Re,n'hebbero la real possessione, hauendo renuntiato il Ricciono la fua melle Res parie al predeito di Bruno, il quale dei medelmo Re fa eletto fuo Procuratore. generale, Giurato nel 139 t, e Regio famightare, con privilegio dato in Palermo à 30.di Marzo diderto anno 1 391, e d'indi in poi i fuoi pufteri fe guirono di itolo di Regio Caualiero. Hebbe collui per moglie Luiggia Sanclemente, figliadi Pietro,

la cut famiglia fu accenuata da noi nel noitro Velpro Siciliano fra le lamiglie Ca

talane e ne nacquero Antonio, Giacomo, Vejardo, Guarnett, Mazziotia, e Gtouanni. Andrea, figlio 1 : del primo Giouani fratrel di Pietro, fi casò nella città di Termine,ed iui lafeiò la spafamigha,che fin à noftri tept viue;della quale l'Areiprese d. Pietro, huomo virtuofo, che dal Re Mareino pl'adeteza dell'Arcine fcono Prinkert di Pale: mo co Andrea Chiara mote, hebbe in comeda quell'Arcinefeouado. Circa

d# 18 PA la leguere lene, è formata dall'albero manuferitto, che n'ha dai o i Signoti Bruni. Antonio,figlio 111 del predetto Giouanni,fi casò nella cutà di Trapani condi macero Deliata Milo, con la quale genero Giacomo Bruno e Pretiofa, moglie d'Antonio 1391. Crapanzano però Antonio Bruno fu promofio ne' maggiori vifici di quella Ci ità, e fuo figlio Giacomo parimente, oltre de qualt fu impregato in alcuniaffan de

Regno dall'Imperador Carlo V. Ne nacque di cottut GiouaPatquale, ch'offeruò i paterni vėftima. Apredento Antonio, figlio primogenito di Pietro, fi casò con Giouanna Sanclemente, egenero Palmeri, Andrea, e Margatita.

Gracomo, fecondo figiso del prenarrato Pietro, fi mori in Palermo.

Verardo, agito ti r del medefino, piefe per moglie Leonora Blandi, fà promoffo ne primi effica della fua patria,e ville e on folcudore di nobilià. .. Guarnero, a viligito, diuenne Prete, fu Arciprete nella Chiefa maggiore del

la fua battiase fi mori nel 1 486. Mazziotta figlio v hebbe per moglie Defiata Lanzellotto, con la quale pro-

creo molti figlinoli. Gioganni, figlio v t, fi mantenne sempre con decoro; hebbe per moglie Delia-

ta di Mafo nobile di Marfala. I fight del primo Antonio come habbiam detto ) furono Palmerio's Andrea, e

Margarita Palmerio fegui al padre nella Caffellania di Salem, e fit anche affinto ne primi carichi di quella città e procteo con fua moglie Luiggia di Naro, trefigli Giacomo, Gio, ed Eli libetta, si mori nel 1538. Dopo la cui morte Graco. more Giouanni ne territorij di Polifore Maxane ed in mole altri beni feguirono. Andrea, già detto, morì fenza hauet lasci ato veruna prole; la forella Margaina

fi easò con Giacomo di Federico, e fa prog-artrice di molti geniil'huomini. Procted Gracomo, primo figlio di Palmeiro, con Diana Adamo fua moglic, Girofsino, Prancefea, Luiggia, Deliata, Brigida, ed Antonella, fu affai famigliare, del Duca di Monteleone; all'hora Vicere di Sicilia, e dopò d'hauet haunto molti carichi, ed edificato alcune cappelle per fua denorione, fi mori nel 1540.

Giouannt Bruno, fecondo figlio di Palmetio, hebbe per moglie Brigida di Fe. de.

derico, donna cobilifima, e fueceffe al padre nel tenitorio di Ponto: procreò con quella tre figlic Defiato, Diana, Filiona i i quale, dopo la promotione di molit vifico colla fua parra, il mortete ra, senti a bia parria fue forella, viate dell'i dice casò con Giacomo d'Apfufo geori il nuomo di virtuofe attioni.

Girolamo, primo figito di Gracomo Bruno, fi casò, viuente il padre, con Girolama del Valuo, poter lo Valuo, polytic di quella città, e foccesse possine bent

Dateroi.

Piocre è odui Antonio, genil'huomo di virnofe qualità ed afii deutosper les femido il comentodi Saina Mayai di Gisti, in Salem, det effe molte Cappelle, hebbe egil due mogli, hiprima siffautiina Biustrecie, in account de trife molte cappelle, hebbe egil due mogli, hiprima siffautiina Biustrecie, in account de comento de comento

Fà questa famiglia per arme vna barra d'oro in campo celeste.



Conduct.

. . . B . V . B



William Land 11 NOT ARREST er lebnite . notted ands a

. A ... 1 125 Em

liver or code " nor al ur tati i

3 Lat 1

Lambage sick

Benjakua Polce nel Lacolaria della cale Angioma.

Lazer, di

dett anni.



ITROVIAMO la famiglia Bubeo di Sicilia baner paffaro primieramente da Francia in Napoli fosto un Caualiero, chiamato Goido Bubeo, il qual cognome dal Franccie nel noftro Idioma, vuol dire, Bello,e Buoro, Quelli s'impiego a feruiggi del Re Garlo I te fimilmente inofiglio Viafio in quei del Re Rubberto, col quale milito moli anni, e n'hebbe in premio molti doni. Hrbbe egli per moglic'la figlia di Nicolo Pirrone

11.../ 25/11 ... 1

Cortonio camariero del prederto Re Rubberto (fecoudo Giouxoi Godol nell'hifto ria de Regi Angioini di Napoli, e delle guerre Francefi, ed Aragone fe, impreffe in Milano nel 1542) con la quale Viafio procreo Federico, che fu harrezzato dal l'Infanta donna Violante, moglie del predetto Rèno tempo ch'era Duca di Calapria, il quale poi fi casò con Leonora Benifaccius, che gli generò Piafio II, che pelle guerre, che feguirono pe Regin di Napoli, fra Regi Ladislao, e Luiggi, per quei Resni, esti con fuo figlio Federico, e mostis fene venocin Sicilia, que fi diede a' feruigm del Re Martino con l'arte militare e fi caso nella città di Caltagi-

rone. Dal predetto Federico Bubco pensegne Viago ouer Viaggio (alla Siciliana) il quale fi casò con Andruccia Ventimiella di quella cirtà, e tu Giurato della. Reg. del Se fuapatria nel 1445, e z 448.ed in vn justrumento,fatto negl'atti di Norar Motta. muo di Cal Pistone in dert'anoi, vien chiamato con titolo di Magnifico, che in quei tempi so lamente a' nobili fi clana.

Procreò coffui Federico, che fu anche quattro volte Giurato di Caltagirone nel 1490, 1498, 1507, e 1508. e nel 1501 hebbe anche l'officio di Regio Algo-Rev.della zirio, il quale anticamente era dato a' nobili, ed era à guifa di Capitan di Giufti-Cancell del 1107 fol. tia, e per le sue virtuose qualità, su maodato dalla fua parria Ambasciador al-907. 901. l'Imperador Carlo Quinto, che all'hora in Napoli fi ritrou aua, ed in molt'altri ¢ 510.

#### ODINE TO BE TO OF A TALL

carichi fu impigato; parimente per dineró publici infetimenti è chiamato con treolodi Miles. Egli finalmente acquisto da sea moglie Francesca Bucce

rio, Vialis, che reulcivirtuolo genul'huomo, e come il padre, gouerno la fua Redello patria nel 1347, e 1346.

He bbe cottuiper trogile Angela Pirri, coo la quale procredi Federico, e tagrate, Marc' Antonio, che fu Giurato nel 1585.

Il Federico goueraò pure col propirio Miclo nel 1972, e 1980, ed hebbeper maglie Valenta Manardi, che gli generò Lorenzo Pompeo, Eraímo, France. Ros, Marco Antooio, Dellius, e Brigida.

Lorenzo fa Giurato della fua Città nel 1 505 e morl fenz'hauer prefo moglie.

Erafmo fi Canonico della Collegiata di Callagrone, fotto tirolo di San Giu-

Marco Antonio hebbe l'abito de Caualieri Gierofolimitani, e si Comendator delle Comeode di Bergamo, Tiano, Sarde gua, e di Caltagirone.

Pompeofi Givrato oci 1611, 1616, e Capitano di Giuftitia nel 1627, e 1622. hebbe permoglic Girolana Manardi, con la quale procreò Valentia, e Mar, garita.

Valenția fi casò con don Giacomo Buonanțio,e Colonna, Baron di Pugidia co, e fece don Francesco.

Margarita fi marito con don Francesco Trigoos di Piazza, Baron di Zuli-

Però la predetta Delitis figlia del prenarrato Federico, ficasò con don Antonino Lazdolina, Baton dell'imbaccari.

Brigida l'altra forella anche col dottor Gio. Battiffa Perremuto; e gli generò il ume ote Dottor Federico non Ortenfo, ed altri.

Fà questa famiglia Bubeo finalmete per a me va Grifo, ente mostra monta va tronco da libero verde, ede dal capo fina la petto conarbò edute fall intutto nero, dal petto finà il estante del corpo bianco, in campo azzurrò; con res stelle d'argento fopra il Grifo, con distanza.



14 ....

Transport of the

Figure 150

to obtain the

41050

## DELLA FAMIGLIA

Charles B, V G L 10, C Q V E R . P V G L 10.

- Medical College (1997) - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 199

of for the latest and the second of the seco



and some

Control of Francisco Francisco Control of



on Montagn

1TROVIAMO con chiarezza per via di publici influtute ti efferantica, e nebili la famiglia Buglio in Sicilia, pcioche in vn prinilegio di concellione di Eudajuta ta dali Re Ruggero alla faera Retigione Gerofolimitana url i 151, conferuno nel Princiato di Mefflash vede chiaritima in queflo nofiro Regno, efe l'aftre il regionno quefte parole.

Anno ab insarna ione Domini 1351. Placuit domino nollro Rege Roggesia, mihi Goffri do de Oljueria filos filom Henrici Buglio, Gaig anam no mine suma

Pantargo. Scerais, uxorem dare, quodita fallumelt.

Efono vi fono le fegurati fonoscrittioni con le Croci adietro.

4 Stemm mann Geffridt file Oliverii.

+ Signum manu Cogricing Onvery. + Hos fienum fecis domina Ranafia mambus fuis.

+ Hos fignum feets domina i + Signum domina Galeana.

+ Signum Adalafia.

† Signum Alesane.
D'onde certame ote comprendiamo l'Henrico Buglio effer vao de Causlieri della Real Cart del Rè Ruggiero, esta figlia Galgava era moglie d'Oliuero, pria cipale Barone di quel' tempi, congiunto in parentela con la Real casa Normanna,

e'liglio Goffrido fiori bui del padrene injendori directivezze, e valore. Si legge io van leired Reale del Re Guglielmo Sreondo hauer mandato con importanti affair Robbego Baglio, e Romando Arginefono di Salerno, per il conglungimento de Barogi delle promute Napolizance, l'erano vicini al feruigio militare per andar in Tertafata, i quali erano i fegueni.

Abroni di Fuglia, Elan fuigno Kolberrei di Becci, che porò i i foldati, e i i fermenia Fragare di ame di Rivingoro to foldato, e deci crimenio Gaglielmo de Toi Barone di Santo Nicandrovieri a foldati. Guido de Venuño Barone di Cafrantilma porto foldati. e forebeagn-Guirceo Tortumano Barone di Montorone altra foldati, e a fermienti. Reguirco il Fumiopho porto fel foldati, e fitrajeggi. Becennodo di Barone Barone di Shoco coto foldati, e fini inni fermi-

enti.

en it Gujilelmo di Inalia fie foldanije, de fruitenui Pgo Profecanatelmo foldanijale or ado Cabbanani ode foldanțe ne fermieni filtro ne filtro doc affentire in tere ur cut il fuberro Congugificani a foldati e glerianini Roberro Specifica 14 foldati e tru cut il fuberro Congugificani a foldati e glerianini Roberro Specifica 14 foldati, de se fermieni Gogletican Donis a foldati e goder filtramilia glodati, de formati de foldati e gleriani il schiedati permeta de se fermieni filtrami a foldati, de formati il Schiedati permetari. S

Tutti coftoro furono Baroni, ch'haueu ano le Baronie in Boronio del Regoo di Napoli, fottopo fivali vificio di Conteffabile di quel Regoo, e più fe ne leggooo t feguenti.

Gagleima Malerbaponó Reos foldaria y fernicoti. Erricollagregoi a foldaria y fernicoti. Erricollagregoi a foldaria, esperimenti. Error Pontogato 1 desia, esperimenti. Mel di Alamapon deldari, e a ferniconi. Error Pontogato 1 foldaria, e tre fernicoti. Signon efforto foldaria, e signamo i. Mercedo Rouello va foldaria e fernicoti. Gigland Girdeno, foldaria e fernicoti. Ricardo Griños 1 foldaria, e fernicoti. Ricardo Griños 1 foldaria, e fernicoti. Benedo Errorano i foldatia; e fernicoti. Bonoco il Patentino i foldatia; e fernicoti. Gonoco il Patentino i foldatia; e fortano il Autoria i foldatia; e fortano il Autoria i foldatia; e fernicotti. Ruga gierodipoli di Grifos Ruffa, foldatia; e fernicotti. Goffredo Columbello va folda; e fernicotti. Goffredo Columbello va folda; e va Vagno Gatu va foldaria, foldatia; e fatulotti.

Quefixirono Astrotic Bari, e Equiremo à querdel Contado di Graina; Il Conte Giuliero di Graina protoco en Giloui i Si Golta; e a la Fraiseri e, e pri fendi di Spirazzola, e Forenza Si Gilota; per il fendo di Solta; e a la Fraiseri e, e pri fendi di Spirazzola, e Forenza Si Gilota; per il fendo di Pelizzaro di Graina; forenza di Contenta di

i Bayoni del Cottado d'Amatia, d'andaroni o quello ferriligio militarto, furo oli Quate Betterium o d'Amfai, qu'ales porri foco polidays, e uso ferriurori d'Agilerino Espolicos fioliata, Gigilerino Chresso fioliata, facto fiende Ruberto, foliata, Dacele d'Agilerino Chresso del Argani del Ruberto, foliata del Carto del Argani del Ruberto del Marco del Marco del Carto del Ruberto del Ruber

I Baroni del Contado di Conuerfapo furono i feguenti.

Riccardo Maletta audo con 8 foldat. Ruggiero Firmiogo altity: foldati. Riccardo fi Roto 8 foldati. Gino d'Andra, a foldati. Benigano di Mifanello 4 foldati, 5 fericalo "Pagno Nobolta" foldati. Danelle d'Andria a foldati. Reggiero Conte di Tricario 20 foldati. Coffai porto altit Baroni, come fiueno, Caddonari Capita;
Capita;

Terdura, e doppo peruenoe alla famiglia Modica, da poter della quale ricadendo Capion di rubellione alla Corte , l'onence da quella la cafa Moncada, che pure · La medefina cola da quella fi parti, e fu concella dal Rè Martino à don Ferrante Les edia Caualier Aragonele, che gli fuccesse suo siglio Gio. Ferdinando, che con liaz a polcia del Rè Alfonfo la vendè al predetto Gui sone Caerano: coffui bebbe r moglie donna Lucretia Barrefe,figha di Gin: Bartifta Baron di Militello, con la a Le procreo fedeci figliuoli, cinque mafchi, ed vadeci femine. Il primo fu Pietro, che congrunfe in parentela con doo Blafco Atagona, percioche egli fi tolfe per mpghe o rella di don Biasco, e diede à quello Elifaberra sua socella, che su madre di donna Iladamma Branciforte; però Pierro, che fuccesse negli Stati paterni, acquistò di fua >g lie vn folo figlin,oomato Guidone, che fegui al padre nel 1 50 4,0 fi congiunfe in exermonio con la cafa Vénimiglia, procretedo D. Pietro, e don Hérico, il quale fi cacon vnafigootadi cala Crifati, figliadel Baron di Linguagroffa. Pietro primogero lucceffe al padte, ed hebbe pet moglie Margarita Sti agula, figlia di Pietro Sign. 11a Terra del Caffaro, có la quale fece don Guido, che mori d'impropila morse infiez có la madre in quel gran terremoto fenuito nel 3 742, e he cafcò la mutà del cafteldi Sortino,moredogli la fudetta Margarita, Guidone, ed aliri itenza creari di cata, r Joche lo State di Sortino e Caffaro perucnnero à don Cefare fie lio fecondos eniro. I fende del Caffaro, e Didini furono anticamentente di Pietro Caffaro gentil huo-> Siragujano, c'haucodo morto fenza figli, gli fuecesse Anselmo Spad fuora Cauar Muffinele fuo firetro parente nel 1347, al quale pure Regali, fuo figlio nel 1420, Coffuiil figlio Spada Spadafuora nel 145 2, al quale il figlio Nic fo, che doppo la fua pere e nel 1 474 ne prele il dominio suo figlio Gio. Mitreo, apportinato per la madre Moleti, condimeno per la morte di coffui lenza figli fue zia Margarita, figlia del detto Nicolo Spadafuora, fucceffe al pepore nel 149a,e fi caso con Pietro di Sirai fa gentil huomo Netino, per la cui morte poscia ella sene inuesti nel 1516, e dotò Calfaro,e D.dini a fua figlia, chiamata anche Margarira, cafata con il predetto Piea Caerano, che prefe l'inpeffitura nel 1510.

Don Celare dunque Signor di Sortino bebbe per mog'le don' Antonia del Bosco. rella del Conte di Vicati,con la quale procteò tre figliuoli, don Pictro, don Otravio, don France (co. ed altre tante femine, donna Melchiora, donna Laura monlic del aron di Siculiana, e donna Leonora, moglic di don Franceico Mocada Baton di Turtrici, la eni foi ella parimente prefe per marito don Ottanio Caerano terzo genito dan Celare, Don Pietro, primo genito di don Celare, bebbe per moglie donna Gioagna Moncada, figlia del Principe di Parernò, con la quale procreò don Cefare, che i pri mo Marchele di Sortino,e pofeia bebbe titolo di Principe del Caffaro; coftui fu anorato oltre l'officio di Stra icoro di Mcffina, e di Pretore di Paler, per lo fparto di i valte, anche de primi ca ilchi del Regoo, per effet flato Signote di molto la pere : on Francesco, che moi i con lode di fantità nella compagnia di Giesu , don Fabritio, on Blafco, donn' Antonia moglie de don Gafpare lo Porto. Baron del Sommation, e onna Lucrezia. Dal Principe don Cufare dunque con la prima moglie, donn'Anna di ragona lordia del Priocipe di Caffelucrerano, nè nacque donna Giouanna, che fu roglie di doo Saluator Requifena Conte di Buffe may con la feconda donn' Anna del in rerto, forella del Conte di Ragalmuto, procreo don Pictio, don Gioleffo, don Gioanni don Alerama donn'Autonia moglie del Duca di San Giouanni donn'Aldona donna Hippolita, e donna Nale quali vineno nel monaftero loro in Surtino. Don... icuo fi caso con donn'Antonia Saccano vedona del Comie del Comifo, con la quale tocreò donn' Anoa, hoggi moglie di don Ignatio Mocada,e dona Theopatia, hogp yedoua del Principe di Paer co. D. Grofe ffo nebbe per moglie donna Ifabella Bardi, Maftro Aotonio con la quale procecò don Cefare don Luiggi, e donna N. vincott, che, per la morte de loro padri innanzi l'auo, pretendono fuccedere negli Stati quello, e litigano fra loronella G.C. Don Giouanni moti parimente Padre Theatia

a donn' Al eramo anche fanciullo.

Da don Fabritlo; e donn' Emilia Môcada (un moglic, nè na eque il viuente don Pès tro, che con (pièdore noblimente viue, Don Blafeo pariméire ficasò con afona Idahei Mon a, che gli geneto D. Pietror Theat into, D. Fabritlo; don Giovannic, D. Francetos

Ritornando a descendeti de gl'altri fieli del primo Guidone, Signor di Sortino, di ciamo, che il secondo genito su Dieco Caerano, il quale si caso in Leontini, e fece pa rentela con Antonio Buonaiuro Barone di Ofcioo, perfoche diede a quello fua forella Coftanza per moglie,ed egli fi prese Alfia sorella del predetto Antonio, onde segui, the doppo la morte del cognato fenza peole fueceffe in quella Basonia nel 1515, bia nendo pria alcanzato la Baronia della Terra di Vicari, come herede di Bernaba (so zio circa il 1480. Hebbe coffui va figlio, chiamato Guidone, che mori giou: nectosa Leontini, ed voa figlia, chiamata Lucretia, che fi casò con don Celare Lanza, no udimeno egli, anidodi gloria militare, s'impiego à'fernigi dell'Imperador Carlo v. inti quale ofte molti doni fà eletto canalier del foron d'oro . Don Bialco , figlio 1 1 t de predetto Guidone, per le fue virtu lettetali, fu promoffo nel Vefconado di Malia il sempo, che la religion Gierofolimitana era in l'edo. Il quarto figlio di Guidont Antonio Pieri, che fi congiunte in matrimonio con la cala Paterno nella Cistà di Cisania, e procreò Dario, Ceface, e Scipione, Bernabó, y figituolo, paísó in Italia, e milità fotto il Capitan Prospero Colona in fauor deil'Impetador Carlo v. mt, essendo stato prefo con quello in Villafianca da France fi fi ricarro co fuoi proprii deparii perfocac m pofeia electo Mañro di Campo nel 1514 di mille caualli,col quale honosato grida acquiftò, egli doppo il fuo citorno prefe per moglie dona Francefea, figlia di Gugliele mo Daniele Baron di Caniccattioi , con la quale procreò don Alfonfo, don Battolomeo, don Giacome, don Francesco, e don Vecenzo: però i due vitimi metirono senza prender moglie. D. Giacomo procreo don Gioleffo, che fi casò con donna N. fi glia di Bartolomeo Grimaldi. D. Battolomeo parimente hebbe pet moglie donna Ramos detia di Aragona, che gli pastori don Francesco casato con donna Elisabetra Ferra. D. Alfonio hebbe per monlie donna Violante di Anzona, la cui faminilia cra affal chiara, e nobile in quet tempi, con la quale generò don Beenabò, dos Alfonfo, e don Carlo, che renuntiò il secolo, prendendo l'habito de Cappucini . Bernabò hebbe ptr moglie donna Geronima di Perno, fiella del Baron di Floridia, e nè nacquero doc Giulio Cefare Dottor di legge, don Domitio Dottor in Theologia, e Canonico della Carredale di Siraguía don Honorato anche Leggifta don Ottavio Padre della Compagnia di Giesò, don Coftantino monaco Caffisenfe, don Paplo anche Gie fuita, don Alfonfo pure Gielutta, ed altre due femine, Il predetto don Alfonfo, figlio di don Alfonfo, e di donna Violante fuderto fi casò in Noto co Leonora Grillo, figlia del Baron di Motiella, e tiene con quella molte figlipoli. Nè fiorifee hoggi di quella chiariffima famiglia il Principe del Caffaro, il quale, come habbiam dego, è anche Marchefe di Sortino, Baron di Monisteri, di Bantini , di Cafalotto, di Sant Andrea, di Chiufa, edi molt'altri fendi e tenitorij, de qualinè caua per anno 25 mila feudi,

L'arme che fiqueque auticunfer questà firmiglia firmiono vin faudo dissilio in quattre quatti di ori quarti di dece campi di di ori para a grancio, forte configue ne gli altri dei quarti nalciapo di loga a relica dei fone di vagere de logo a relica per primi di relica possibilità di primi di di Augona. Petro per i i dimini de ha questi famili primi di di segona. Petro per i i dimini de ha questi famili primi di pr

ed aitre due onde à man finifira.

Principe del Cassaro, per la parentela, c'hauena con i Principi Gaetani , Duchi di Sarmoneta per cagion del primo Pietro Gaetano, yi aggiunfe due Aquile bische , in campo azzurro, come fi vede di sopra, Pero fra i Caualieri Gierofoli mitani ritroniamo Fra Mittheo Gaetapo riccuuto nel 1469.

## DELLA FAMIGLIA

CAFARELLL



l diffe nella famigla Afeffioi'l paffagio da Roma in Siellà (ella bimiglac Cafrelli. Musifoi'l infooprogentore in Cattagirone, oue fi Nac. Luc casò con Giacoma, figlia di Giacopino Informata, e dalcanzò per cagiò di dore motti i commèti di terre, e dal Re Federico per fuoi feruiggiò di dore motti i commèti di terre, e dal Re Federico per fuoi feruigci il fetudo di Bonilla di Bonicache poi lo véde à Mifredo d'Algona.

Ne nacque da questi Guglielmo, famoso leggista in quei tempi, che tà diverse volte Giudica della fua partia, hebbe per moglie Leona, figlia d'Aibirolo d'Albiro lo , e successe ne feudi di Francesco Saggia , principal Barone di quella Città , suo zio, e procreo fei figli mafeti, Mutio, Albirolo, Andrea, Actonio, Pietro, e Francefco, che per cagion di matrimoni piantarono le loro famiglie in Caftrogiouanni Vizzini, e Modica, da quali intendono, i Cafarelli di Vizzini viuenti, derivarne Antonio, che visse in derta Catà con grido di gentilha omo virtuofo, ericconel 2500 pe moti nel 1528 e nell'intentario de beni hereditari fi veggono predi), rèdire. (chiaui, e caualli, chiaro feggo di nobilià, e cosi fi mantennero i fuoi figli, Gionanni, e Pietro. Vito Gafarelli, oltre effer flato molte volte Capitano, e Giurato della fua patria, fu Secreto, ed hebbe molt'altri honorati carichi. Viffero della medefina gulla Giouanni, parimente don Giofesto, figlio del predetto Pierro, e genitor del dottor don Filippo, e del dorior Michel Angiolo, che viueno, oltre i carichi, con grido di virtuofi gentil huomini in quella Cirtà. L'arme di quefta famiglia fono yo Aquila nera in campo d'oro, clotto, col campo d'uifo, va Leone d'oro incampo roffo nella deltra, e nella finitra va campo diviso per traverso toffo ed oro-

# DELLA FAMIGLIA

C-A.G G 1 0.

septiment 10 nd 10 Capino genth'unno Tedeko mitto forro seedefin i participate de la companio del companio del companio de la companio del compani

CC 2 DELG

#### TEATRO GENOLOGICO DELLA FAMIGLIA

CALASCIBETT A.





RETENDE la famiglia Calafeibetta haner hannto antica origine dalla chiariffima famiglia Corleone: altri parimente d'un antico Ba rone, chiamato N. d. Calascibesta, che fiusi nel tempo dell'inqueto · Conte Ruggiero, nondimeno ne dal'ypa,ne dal'altro fericalcuna. habbiam poffurorrouare, bensi in vna lettera Reale di Federico 11 tregiftia's in Cancellatianel Registro del 1367, foglio 181 li legge.

Cu confideratio latus er aus. & acceptis ferentijs , qui da Raymundus de Calaxibetta, ali ter de Corlegno filme Rogery de Corlegno Barom Calaxibreta de Plotin fam. & deugtus noffer, e quel che fegue, tuttania per alcune difficultà, e dinerfità di ferittute ed il non bauer narquai o da costoro serie veruna genologica, per l'apuchità de temni, fenza pregiuditio della famiglia, circa i fuoi aptichi principii di piobiltà, ragionaremo di coloro, che propinguamente habbiam con chiarezza zifronato, percioche Gio, Andrea Calafoberta viffe ne tempi del Rè Alfonzo con folendore di

Reg di det to dus / 75.

nobili à parimente i fuoi figli Girolamoje Matteo: Procreo Girolamo à Gio, Andrea, c'hebbe concello il feudo della Montagna. de' membri del Mazzarino nel 1505, nel quale gli fucceffe il figlio Girolamo, che s'inuesti pare del feudo di Caftro roffo . Il preparrato Matteo fu parimente promoffo ne principali carichi della fua patria Piazza ed hebbe per moglie Francescaniglia di Girolamo Pierone, per la quale acquisto il fendo di Cutumino nel

so not test tofends.

Overto feu do fu anticamente di Riccardo di Cutumino Canaliero, che dono la fua morte, gli successe il figlio postumo ma i Tutori, per vtiltà, vederopo il predetto feudo à Timotheo di Salonia di Forlingo, babitator di Meilina e Giudice. di quella nel gonerno del Rè Lodouico coffin la dorò ad lua fua figlia, moglica d Otwerdi Protonotaro, che gli l'accesse it figlio Giouanni, che premori alla madre fenza herede , perioche elinio lafeiò al Dortor Matteo di Pirrone fuo nepote, co la Bagilia, e Naufragio del mare di Milazzo infieme il quali pofcia il predetto di Pirrone dividendoli diede à Giacomo Caffelli le guifa della medefina Cirrà, fuo

Capsbres m (traffe

to did: No

nepote, i predetti, Faglija e Naufragio di Milazzo, il quale gl'hebbe confirmati cel 1406. Però il feudo di Cutumino la diede al Dottoi Franceschino, suo figlio, che gli fuecesse il figlio Antonio nel 1470 ed i lui suo fiatello Matreo nel 1480. Co-Rui procieo Girolanio, che fe ne invedi nel 1498, mà poscia con Marieo suo figlio

lo do tarono alla predetta Francesca mo glie del predetto Marco di Calase petra. Confegul pari nente Matteo il feudo, gia detto, della Moragnasoner del Marcato, ch'era ffaio primieramente di Periello di Modica, dal quale poi perucoce à fua figha Agara, moghe di Vaffallo di Grauinaji quali infieme in venderono à Mat teo Spineflo di Piazza, per prezzo di onze 1000 nel 1502. Questi per decoro del matrimonio ne te donanoce à Gio, Andrea Calascibetta, e Landolina, suo nepote, per gi'arri di Notar Bartolomeo Buccerio nel 1504, al quale feguitono i fuoi polieri, cioè Gisolamo Baron di Caftro roffo, ou er Ratfo roffo, e ome habbia dettor fuoi foccesso rittebbe anche costa il feudo del Capazza nel 1 cato il cui figlio Antonino fit eletto Secreto della città di Piazza nel 1 560, da qualt ne peruenpero molti chiariffimi Euroni, che furono promoffine maggiori vifici della loso patria; fra quali Giofeffo Calafeibeita, cheper hauerit cafaio con donna Saluadora Arbea, acquifto i fendi di Sabbuci, eli Muni, i quali fono adeffo poffesti dal viuente don Giolesso suo nepote;e i predetti Basoni, con quei di Cutumina hanno fiorito fempre con folendora di nobiltà, parimente Antonino e Giouanoi Calascibetta, che sucono mole aoni Giurati della lo ro patria, e particolarmente nel 144 c. reginando l'anuitio te Alfonzo e molt'altri caualicit, che fei ha propagato che per non fapere i nomifi la feiano da canto. Pà cila finalmeore per arme vu Leone d'oro ramainte, che tiene con la branca vna foada nuda in campo celefic.

# AMIGLIA

CALCATERRA.



ORRADO Calcalerta Barone di Caffrogiouanni fu vuo de' . famigliari della Reina Maria, e dopò Secretarin della Reina. Biandu, e ta forui con tanta fedeltà, quanto ocilientrala, che fee'e Bernardo Captera, Conte di Modica, pel castello Vriino di Garante, che pretendeva conginogerit con la medefma-Reina egli fü quello, che l'auuiso , dandogli fuga per voa por rafalla del Caffellose l'accompagno fin'à Caralogna, ma egil per fuoi ferungan haucua primieramente acquiltato da lei moltr gioffi tenkorii

nella valle Pacelina. Supfratello Antonio s'impregò a'ferolggi del Re Alfonzo, dal quale oltre i mol ri officishebbe in sita quel di Capitano della città di Noto, ed ini per quefta caminne fi caso con la figlia di Gio. Andrea Caino gentil'huo mo di quella Cirtà. L'at me fono yn monte d'argentoje nella cima va piede con la gamina ; è la cofeia in:

campo rollo.

il'. am r C idatera, icc

caiff, Sine Andgaug A. C. eil v ei B. ... 1, gh fe ... nei NN IBAL B delir Calci, ouer Calci, cavaller Milanele, venue in Sicilia A con Futuio Monre; Luca Negel, e Pietro Orombello, tuiti getil huomini del.

1306 TEATRO GENOLOGICO

la medefina Crusaco i quali s'affentò à feruiggi del Rè Federico 11, dal quale in mera Rece si anut.

ricompensa di quelli, hebbe Annibale la Baronia del Castello, escudo di Sa Gamir di aci logero nel tenitorio Leontino, l'uinio, il tendo di Pancali, e Luca, il fendo del Pozzo nel medefino Tenitorio , perloche fi fermarono in Sicilia , de quali Annibale delli Calci fi casò in Mellina con la figlia di Piero Galifi capalice di quella Città, con la quale procreo Leone, ed Acfaldo delli Calci, che per seguire i Palici, gli su dal Duca Gionanni di Randazzo, sutore del Rè Lodonico, tolto il paterno feudo, per lo quale polcia Annibale, figlio del predetto Anfaldo, dal Re Martino ottenno la Caftellania di Maragrifone, Hebbe Coftui per moglie la figlia di Pietro di Belloc caualler Catalano, ch'era venuto in feruigio del Re Martino in Sicilia la cui famiglia viuena chiatiffima ne paeti Hilpani, per tant huomini illuffri c'haucua bauuto, come lo mostra Zunta, ed altri Centrorie questo Pietro derino da Oximen di Belloc, che su mandato Ambascia. dote del Re Giaime e e al Pontefice Gio.xx 11. però fi casò egli con la figlia di Nicolo Calfaldo gentil huomo della fua patria, che in ano di Matteo Cataldo, Ciudice della Corte Pretoriana, con Pantaleone Stagno, ed Angiolo Mazza nel 1,482, e 1488. Con ja quale procreò dombale, Gionanni, che su Senator della sua patria ned 1 41 5,6 dai Re Alfonfo fit promofio in moli honorati carichi per il Regno. Fit coffurprogressor dimoltrgental huomini, de quali hoggi ne vine don Giovanni delli Calci, e fuo figlio fanciullo, genero di don Autonio Stagno. L'arme della qual famigua fono voa limbordata in tre righe d'argento, e fapra la cima va merlo con la punta fopra la detta fommità in campo azzurro.

# DELLA FAMIGLIA

CALDARERA

Gufpare Sardo nel La vota del Re Pietro Le Feder.

EL discorso della famiglia Adamo s'accenna il passaggio della famiglia Caldarera, da Milano in Secilia, fotto la guida di Berardo Caldareryal quale s'empsego a ferniggi del Re Pietro primo di Sicilia, infieme con i fuoi figli. Bernardino, e Gioufini, , ch'ambedue pofeia (arong dal predetto Rè nominati Baroni feudatarij di Piazza e Nicolia. Il Besnardino hebbe da quello le Baronie di Ragalbigine, e Camemai feuch nel territorio di Piazza, che gl'hebbe confirmati dai Re Federico progli faccesse Ruggiero suo fi-

Capobreni mel tratta 10 di detta feudo.

nlio, che per ginor reali Privilego è chiamato con titolo di Miles. Procreo coffui Adamore Bernardo, che nella fua dipolition testamentaria, diuife detti frudi à detti fuoi figli, dantio ad Adamo al-feodo, di Regalbigine, ed à Bernardo il feudo di Camemache gli foccellero nei 1348, cg. hebbero colliman dal medelmo Rè nel 1330; però al predett'Adamo phi fuccelle Aldamoglie di Gia como Giunta, Barone d'Aligno, a quali fegui Giouanni Giunia loco figlio nel

Atti di Not. Geo' SAGETHY THE

Procred cuffui ad Andrea che gli fucceffe nel 1457, che pure generò Giacomo, che gli premorie, oud'egli per fuo reframento, fatto negl'atti di Wotat Gionane Bifazza nel 1288, lafejò detti feudi a fito nepote Antonio, figlio di Giacomo, che gli fucceffe pofcia il figlio Gio. Andreanel 1508.

fazza nel

Al predetto Bernardo Caldarera, secondogenito di Ruggiero, gli seguinel feudo di Camemi il figlio Adamo, ed à lui Gionanni fuo figlio, che procreo ad Andreaspadre di Filippo, che s'inneffi di detro fendo nel 1482, al quale fucceffe il fiatels.

fratella Gio. Thomaso, che procreò ad Antonin, che prefe il feudo nel 1 co4. Dacoffui ne peruenne Gio Pierro Caldarera, che fuccesse nel medesmo feudo nel 1517, procreo coffui Gio. Domenico, che, pet la morte del padre, s'innefft di quello nel 1 5 71.11 figlio Giofeffo parimente, per la morte del fratello, fegui nel me

defmontlasse. Proceedil predetto Giofeffo à Francesco, che successe al padre in detto seudo nel 1484, e fe n'invefti parimente nel 1022, nondimeno quefta famiglia haue flato progenitrice nella mede îma città di Piazza di molti gentil huomini, c'hanno viffuro con folendore di nobiltà. Fà ella per arme

#### DELLA FAMIGLIA

CALTAGIRON E.

1747-1551 racconto l'origine della famiglia Calvagirone ne'noftri Raguagli Hiftorici del Veftro Siciliano, condimeno, per compir il trattato di le cua al l' lei fatà bifogno di replicarta, dico dunque, che il luo progenitore fu l'imperal. perador Federico a sachi eglisper le fue rare qualità, fu molto ca-

ro, en ottence in fodisfattione de feruggi alcuni feudi, e moit vilicii, non poco lucrofise di dignità nell'Imperial Monarchia, per i quali egli fra poco tempo pernenne ricchistimo, e della medesma guisa lasciò i suoi figli Perotto, e Giouanni. Dal Perotto ne nacquero Gualticro : e Guido, Gualnero fo vno de principali Baroni del filo rempo, e de quartro Baroni, che furono capo della congiuta del Velpro Sigiliano contra Francefi, che poscia dal Re Pietro primo n'acquisto l'ufficto di Gran Cancelliero del Regoo, la Signoria di Giarramoa, ed altri feudi, benche

Regiftri di Gurari della Chia deTaler. Fazel, neld

poi gli per dè nella rubbellione, ch'ei fece contra il medelmo Rè. Procreò coftui à Perotto, e Gui do, che fu padre di Giouanni, il quale dal Rè Fo derico : s fù promoffo neil'vfficio di Pretore di Palermo nel 1323, 1220 : e 1228. Canbreed hebbe la Baronia di Santo Stefano,e quella di Vallelonga, che gli fucceffe, il fi- miriliratglio Nicolò, padre di Giouanni, ch'e annouerato fra principali Baroni della città di Sacca nel ferussio militare del Rè Lodonico, ed actuattò il mezzo feudo degl' Imbaccari, il quale era flato primitramente di Enrico di Biofa, per la morte di Guglielmo di Gangi,e d'indi perocone per compra alla predesta Barbara Vilarditaje da lei lo ricuperò Stefano Brando di Malta,che gli lo tolfe il predetto Glouanni di Calcagirone suo creditore di onze too, il quale lo dotò à sua figlia Francefes, cafata con Giacomo di Cardona; da coftus peruenne Nicolò, che feruì al Rè

Alfogzo nell'acquifto de Regni di Napoli , e per la madre , che fu Fiore, figlia di Federico di Federico gentil'huomo Sacchitano, e di Gandolta Perollo. confegui, dopò la morce di Grouanni fuo padre, molti beni dotali e gl'introiti della Spi noccia di Palermo; hebbe per moglie la figlia di Simone Polizzi d'Agrigento,Ba.

rone del feudo di Burcaiti. Questo feudo è posto nella valle d'Agrigento, e su di Manfredo Calcena della Caporesa medefina Città e peruenne anche al figlio chiamato come u padre, Manfredo 11 nel trata

quale mort fenza la feiar prole, perilche il Rè Federico lo concesse à Simone Poliz. dei Frade zi gentil huomo di Agrigento nel 1374 mà hauendoli coffui diffaccato dalla Real obedienzajadherendo à Goglielmo Ramondo Moncada, il Re Martinolo diede a Notar Vitale di Filefio della medefma Città nel 1399, nondimeno hauendofi

ricon-

riconciliato coi Re il predetto Polizzi bebbe refotatione del predetto feudore fi mori fenza banei laleiarofiglio mafehio, onde il Re Martino lo diede à Sigerio di Perenogtafia di di mini alguani o remposcosi con Nicolo di Caltagirone, che lo presedent oderagion della moglie, figlia del predetto Simone, come con Pietro Polizzi, fratello del Simone, e ne riportà l'intento, achi fuccelle il figho Gio-

plum, che ferni coa fup: emirar; chi il Rè Alfonto. 62 Questa Pietro Polizza sin oudre d'Antonio, che su Secretario del Regno nel 140e che progrecca Pierro Paulo Levoulta, il engle anche à Vicenzo, e coftui al dorsor don Nicolosche fupadre di don Gafoare : e i predergi procrearono molt'altri fieli, che furono progenitori di molte cafe della loro famiglia in Sicilia e fempre

Ipiegarono l'ai me de Palici, ch'erano ti e Pali d'ai gento in campo celeffe, e ciò fi ve de nellegepolture de predetti, però non hò potuto trottaro come gibabbiano peruenute, hon effendo cafaco Palici,m., Polizzi, benche timaco ceriuar da quel li altri della famiglia Polizz; tolgono pure va Palo d'argeto, tratenuto da va Leone d'oro in campo azzarro. L'armé della famiglià Callagirone fono va Caftello. d'oro, e nella cima va braccio con voa foeda jo mano jo campo vei de,

## DELLA FAMIGLIA

CALVELLI



REPVTATA la famielia Caluellia detta corruttamente. Carauellisper una delle più antiche famiglie della città di Palermo,e ragionando dilei Fazello nella leconda Deca, dice, che v'e traditione fra i Palermotani , molti capalieri di lei hauerinteruenuto nella coronarione de Regadi Sicilianondimeno per rasione hifforica quefta fama, ed altre deferittioni d'alcuni berittori, è come vogliam dire, adulatori, vengono

mo Ang nello,che passo an Italia, e nella città de Milano d'Alemagna con l'imperador Enrico vajed difunciferniger co Luiggi Caluello fuo fratello:ed Ainsido hance in Mi Ir fabiglie Tracheste lano piantata la sia famiglio Carapella e Luiggi Capitan della cuftodia Imperiale anche in Sicrbaie fouo chiamati da quello Theuronici, ch'altronou è, che Thedeschiansfermant medeimo, Plaminio Rosli nel fuo Theatro della nobilità d'Euro pac nella famiglia Caranello de Majanore coffie poffiam dire, che quella fameglia ne temphe con l'Imperador Enrico habbia ventro in Sicilia, e non forto i Norma ni E queffoil night, fecondo il preparato Carram acquald dal pregeno Imperadore i Gastelli de Greci, e di Gangi, vicino Centuripe nel 1 10310 pi nereo Giovani ni,ed Eprico , che fa cammariero dell'Imperador hederico i t, elfiglio di coffui Luiggi ferei nella medefma gnifa al Re Mati edo,e così anche bimonese Matteo al predetto imperadore.

Da coffus ne pacquero Gionanni e raed Enrico Calurdo , che fatono consinrati nel Vefpro Sielliano contra Franceli Simone,e Marceo; Procred Simone Grouanni 1 11 , gentil huomo della legina Coftanza, moglic

del Re Federico a I sul quale alcanzò da quella, per la rubbellione di Gughelmo Paffanerovi feudi di Buccu, e Michilcheni nel 1 en aje fueccife al padre nel feudo della Melio il quale lo dotò nel 13 38 alla figlia i lorentia, cafata con Mattro di Maletta capatierosper la morte della quale fenza prolecenti acquiffo il medefino ··· . cost ! .

.. feado.

Galage la villa Garle & -ANGW det Fends.

109

feudo, che gli fucceffe il figlio, chiamato come il padre anche Gionani, ed a lui Gia como fuo figlio, che gli faccesse il figlio Rubberto.

Segui à cultus fuo figlio Grounni, al quale il figlio Simone nel 1446, ed à collui il figlio Gionanninel 1484; al quale il fiasello Autonio nel 1509, ed alui il figlio

France (conel 1572.

Ritroniamo oella concorrenza degl'ufficij grandi molti canalieridi quella fa- tarbeste miglia; percioche Gionanni Caluelli fü Straticoto di Mellina nel 1200; ed vn'altro di Patro Cirouanni Pretore, ouer Baglijo di Paleimo, il quale ufficio era all'hora in loco di 1509 Pretore nel 1300,e molt'altri fe ne veggono nell'ufficio di Scoatore della medef-

ma Città e fouonotine Regiftri del fao Senato. Rittonjamo anche fia' Canalleri della Religione Getofolimitana Fra Carlo Ca Libri della rauelli effere flato ricenuto nel 1485 che ville con molto ipiendore ne'fuoi repi. Melta.

Fù anche Pretor di Palermo Rubberto Carauello, in loco di Nicolo Lobardo . ch'essandaro Ambasciadore al Re Ferdinando il Giusto nel 1400.

Nondimeno il predetto Gionanni ar r fu vno de principali Baroni del fuo tepo perche oltre i predetti feudi nebbe dal Re Federico 121 fopra le gifte de Gin Regadis posperche oltre i predetti feudi hebbe dai Ke Federico 111 i opra 12 gm. U metel di dei di Siraguía onze 45 di rendita in feudo, ed aoche i feudi di Menglania, che poi dei como. Mazzulio Caluelli nel 1375 i cambió con i feudi di Michilcheol, e Lugducc, ch'erano di Riccardo di Milite caualiero Palermitano e Simone s'inueffi del gra-

no fopra il carricatore di Sacca,e della connara della Renella di Palermo. Affai canaleti di questa samiglia sono stati promossi netta dignica. Senatoria del Reratti la città di Palermo, percioche, oitre del predetto Giouanni, Manfredo Caluello fu dei sente Giurato di Palernto nel 1,18. Simooe Caluello anche Senatore nel 1460, e nel di Palerm, 1470. Bastolo meo Caluello nel 1464. Giouanni Caluello nel 1499, e 1502. vu'at.

tro Simone Caluellonel 1524, e 1528. Antonino Caluello nei 1579. Saluadore 

Sumo che la famiglia Calvillo d'Aragona fia derinata da quefla di Sicilia, e da Car Sie Pietro Caluello, che andò inta ferniggi del Redon Giaime, e lafeiò i fuoi pofferi unadelle ricchise grandi appo quella coronas E celebrato don, Giouan Perez Calnil o pel chez sella valore, che moffrò in fauor del Rè don Ferdinando d'Aragona cootra il Rè di Por una di fi torallo, di maniera, ch'effeodo bandito della Corte, per cagion di huomicidio, à La Cresiliberato, e venne in graria del fuo Re; haucua haunto egli da fua moglie doona. Beatrice d'Eredia vna figlia, chiamata donna Maria, che fi caso col Secreta, lenga Dece rio Coloma, e genero à don Gionanni, c'hebbe per moglie doona Maria, figlia oi don Alonzo di Cardona, Almirante d'Aragona, e di dona Ifabella de Liori, e Mo cadasfiglia del Visconte di Gagliano, e procreo adon Gio de Coloma, orimo Con te d'Elda, e molt altri Caualieri fio ir ono di questa famiglia in Aragona, E rimasta questa famiglia. Caluello in Palermo fra don Girolamo, ch'è il ceppo e don Simo ne fuo zio viuenti. l'asme della quale fono vna fascia nera, e fotto vna Impordata

LA FAMIGLIA min Mail on the fire of all of the min

227.50 41317 1 ind will 417 E.S .71213

19 14 15 E. L.I.A medelin a circl di Noto finit woblimente la famiglia Culuo, con control di la circle di Noto finit woblimente la famiglia Culuo, con control di la circle di The his tal'huomo di guella Citra con la quale procreà Gio Giacomo Cal-

Market & A P.C. Lilder a orche fit Giurato della medelma Città pel ra 40 parimente Antonjo fuo fratello

nel e see da costoro ne peruenne Gio. Giacomo, che su Patritio di Noto nel 1523. Gro, Corrado Caluo, e Pietro Caluo hebbero molti honorati carichi nel goucrino di don Gio. Vegase molt'altri gentil'huomini dilet feguitono, che per cagino ma trimontaltin molte Città, e Terre del Regno fi dilatarono, perche la veggiamo pa timente nella città di Meffica con fpleodore di nobilia,e fi a i fuoi huomini chi ara fi fcorge Appibale Calno, Giudice della corte Straticonale nel 1572, i fuoi colleghi turono Colena Nucilla, e Francesco Raq, e nel 1580 con Gaspare Viperanose Sebastiano d'Aogelica.

## DELLA FAMIGLIA

CAMPISIANO.

Gir. Ma newte welle Creaka di Lucca .



BBB origioenella città di Lucca oobilmente la famiglia. Campific conouer Campifiano da va certo Hérico nobile Lucchefe,il quale nella digificoe de' fuoi tenitorij,ch'ei fece nella dispositionetestameotaria lasciò i campi di Galba à Lodouico fuo figlio fecondogenito nel 1228 e mentre non poteus pro ferire la fua vologrà col moso della mano accenoaua al predetio Lodouico, dicendo folamenie (i Campifieno) d'onde

auucane, che dal vulgo il Lodonico fu agnomioato Campificno, e pofcia Campifianoreffeod'egli della chiariffima famiglia Corella,e fegui queffongoome di Capificno à tutti i pofteri del predetto Lodonico, che farono copiofi di prole.

Il primo, che de Căpifiani parso in Sicilia, fu Corrado Căpifiano di Lucca fotto il reggimento del Rè Giacomo, che poscia à seruigai del Rè Federico 11 s'impie go, perloche molti carichi grandi cella cinte di Stragnia hebbe; que fi caso con-Leonora di Sinifio, con la quale procreò Lodonico, che fu padre di Giouanni Ca-

pissano, Barone del feudo di Tardello nel tenisorio d'Auola

Quefto feudo fu anticamente di Galifero di Molocca causlier Siraguiano, il quale dopò la fua morte lo lafefò à Marco Mancioi fuo nepote, figlio de Crefcetta deue fus figlia edi Andrea Mancini, che l'hebbe confirmato dal Rè l'ederico 111 nel 1 267, al quale, dopó la fua morte fenza figli mafchi, gli fueceffe Bartolomes fua figlia, moglie di Gionan oi Campigano nai 1418, à i quali successeanche, loro figlio Pino nel 145 tred à coftui Antonio Campiliaco fuo figlio nel 1470 al quale anche il figlio Matteo, c'hauendo morto fenza prole, gli fegui il fraiello Gaspare oel 1501.

pifiaoo Giudice della R.G.C. e fuo Auuocaio Fife. che procreò al Barone di Ca-

Parte de' quali Baroni habitaro co in Siragula, e parte nella città di Catania, per la cogilitio matri moni ale, che iui fecero, e ne peruenoe da loro don Federico Ca

Ferides 2.

memi don Giuffiniano, e donna Pfamtuja mogire di do Giofeffo del Voglia, genitori del vineute don Carle del Voglia, e Campiliano. Si legge parimente di Mat-# 9 f. 554. teo Campifiaco partiale de Chiaramontani ne tempi del Re Lodouico, che co la morte fegul anche la fortuna di quelli: e di Marco Antonio, e d'Antonino Campisell. 114 fixoo fratelli, quali dal Re Alfonfo per prinilegio fu cocello il Maefiro Notaria-C > 525. to della Città di Catenia, e per i finni descendents. Ma più d'ogn'altro illustro que fla faminha la Soutità del Beato Federico Campiflano di Siragnia Exemita; e mol-

Latdeadel P. Cartano.

s'altri caustieir in Sicilia partori, che per effere quaficifi orafaccio fine al fuo difcorfo, nod meno fpiego ella fempre per arme va capa pieno di fcarchi dorati alquanto aguzzi.

DEL

## DELLA FAMIGLIA

CAMPOD



TWOON meno antica che hobile rittouismo in Sicilia la famiglia Ca. Giffare ario mel-po, ella venne di Piacenza foito due frotelli, o come vogitono, da la tratali. Paula fotto la guida didue cauntieri fravella (vo chiamato Federi - Plentereco del Campo ouer lo Capo maefito della Imperial Sala d'Heorico der Hiriva, el'altro Pier Corrado del Campo; coffui pianto la fua famiglia

in Mellina oue nobilmente fiori,e fu progenitrice di molti caualicii, che pereffer effinti fitaccionosperò il predetto Federico, feggiando la Imperatrice Coffanza con carieo di Majordomo di refto nella cutà di Palermo e procecò jui della medefma guifa la famiglia del Compo, coftui per i fuoi febuggo acquiftó la fignoria. di Calatabellottate di Biuona in vita che pur l'hebbe confirmata dall'Imperador Federico 11 con fuo figlio Mutio infieme, florale fu genitor di Giovanni del Campo, che, per feguit il Rè Mantredo, e Corradino, petdèi fuoi flati fotto il Rè medi Lem Carlo d'Angiò, perloche fu vuo de'conglurati del Vefpro Siciliano contra France tmo nel sej fie dal Rè Pictrofu creatonel 1282 vno de configueri della città di Palermo, fi Velpre similmente gouerno la fua patria Pierro lo Campo con la dignità Senatoria nel chian \$448 coffuifu figlio di Bundo, che fu Mafiro Portulano del Regno nel 1340.e Lu Reg del Se iggi del Capo col medefino vificio nel 1450. il medefino Pietro nel 1458, e Mat- maindi Pareo del Campo pel 1462. Antonio del Campo pel 1460. Pietro Antonio, del Campo con l'yffico di Capitano nel 1524 e di Senatore nel 1557, 1562. Giovanni del Campocol medefmo vificio nel 1 3 8. Gitolamo del Campo con quel di Senatore ocl 1 520,1 542,1540,0 1556, anche don Francesco del Campo con l'officio di Pictore nel 1586.Similmente vn'altro Luiggi del Campota Senatore nel 1576. C Gionanni Baron di Campo Franco nel 1578, don Catlo del Campo nel 1584, e così

i loro pofferi continuarono in quefficed to altri fupremi carichi del Regno. Gode anche que sta famiglia la Cuba de' folazzi di Palermo, ch'era flata anti camenie della fecrezia di detta Città e dopò il Re Pederico 11, la concesse à Lo bardo del Campo nel 1 260 mà not fu dal Re Martino e Maria nel Parlamento di Siragula dechiarata del Demanio nondimenti il predetto Lombardo hebbe dal mede fino Re certiten torrised vn Molino nella Trabia nel 1274, dal quale poi p uennero al Dottor Leonardo di Bartolomeo, come fu per noi raccontato nella. famiolia Barrolomeo. Il figlio Bundo del Campo alcanzo anche quattro vificii di Portolano della marine di Sacca, Agrigento,e Leocata nel 1 200 ed altre onze 40 di redita annuali forta l'uniticrifità di Piazza nel 1374; come anche il primo Luig gi del Campo infieme con Phertino Imperadore, e Pleiro Speciale hebbe il feudo de l'icarazzi con le fue acque à cenfo nel 1441+e Pietto'ifeudi di Mifilme the de Hitarazzi hel 1457/e dopo il fendo di Taui hel 1482, e moltaliti feudi, c. senitor y questa famiglia hà posseduto. Andreores hebbe i feudi Sottane delle Rofe, lo Zubio, Caffelmagro, e Sao Biafinel P350,e don Hercole della Baronia di f400,

Campofrancopel rega-

Fra'Caualieti Gerofolimitani ritrouiamo effer flato riceuuto nel 1 577 fra Paolo del Campo, hoggiquella nobile famiglia è ridotta nella fuccession feminile, del la quale ou viue la Principion di Campotra co. l'arme di lei fono vit fondo pattito , al campo di fopra coffo, o met di forto dargento con tre Aquile roffe, -11"

DEL-

DELLA FAMIGLIA CAMPOLO.



Re dels

WEINO Campolo canalier Ve oero venne in Sicilia militando à fautor del Rè Federico 1 1, dal quale poscia colegui per i suosferniggi tutte le cendite, che possedeua la Regia Corte sopra l'ybinersità di Siragufa, e gl'introsti della flatia di quella Città, con alcuo altri tenitorij, The country hebbe poscia conrmati Anfaldo suo figlio oel 1371 dal Rè Federico 1, 1 dal qualeanche haucus alcaozato Prinilegio d'ellentioninel 1,364.

In dedette fende,

e lasctò molto ricco à Giacomo Campolo suo figlio, che dal Re Martino in promosso negl'efficii di Mastro Secreto, e di Thesonero generale del Regoo. Coftui polledè moltifeudi, Terre,e tennorij, fra qualt leggiamo il feudo di Fran cauilla, ouer Sambuca nel tenitorio di Leontioi, che i hebbe dai Rè Martino con Giacomo Rao di Calatabellotta infieme nel 1396 che dopo la morte di quello. locoofegul il detto di Campolo, con hauer allegnato à ingli di detto Rao tutti I be or c'hauena in Agrigento Federico d'Aloifio rubbello, al quale pofeia gli fueceffe il figlio Tomafo oci 1416;hebbe anche il predetro Gacomo il feudo di Fiume freddo nel prederto renttor io di Leootini, ch'era flato di Matreo, e Biafco d'Alagona fratelli, e per cerra rubbellione ricaduto alla corte , e dal Re Martino concello al predetto Giacomo nel 1 392,0 ciò li vede per Prinilegio reale dato in-Leontioi à 28 di Settembre didetto anoo, che poi egli lo vende à Christofaro Montagerto Leontigo, che lo perdè anche per le fue 100 bedieze, per loche il Rè lo diede à Guglielmo Linari fuo Armigero, che pure mori fenza figli, e l'hebbe va altro Armigero, chiamato Pietto d'Argul; ma comparendo Apronello, e Tomafo Montaperto, figli di Griffofaro, come donatari di que feudo di Giouanoa loro madre, nondimeno per fentenza resto al predetto d'Argul donatario della. Corte. -

Hebbe pure il fendo di Carabo, ouer di San Bartolomeo col fuo cafale nel tenitorio di Sacca nel 1288, per la rubbellicor di Guglielmo Peralta Conte di Calatabellores, à chi era flato concello dal Rè Martino dopò la morte di Lodonico Aofifa gentil'huomo di quella Città .

Hétudo d'Llinici, c'iera fluto de Signori Chiaramontani il medefino Rèlo co c'ifel al predetto Giacomo, detro corruttament Pino, nel 1979, rapramea e il fuudo di Belmonteo el 1932 e nel 1936 quel della Signon nel teninon Leoninoquel di Villafraco al differenza Amanco, poffedè alena tempo la Terra di Palazzio. Ne'étudi d'San Theodoro, con altri feudis tenitorij, gif feguirono i fini poferi:

In tempo del Duce Veneto Antonio Veoiero hebbe cofini Prinilegio, e fù collocato fra 1 nobili Venetiani, dato nel palaglo Ducale à 4 d'Aprile ottana inditio-

ne 1400.

Procreò Giacomo à Simone, che fu Maftro Segreto del Regno, come il padre, nel 1404, e nel 1404, e nel 1404, e nel 1404, e nel 1404 della modella Città di Siraguía, Bernardo, Tomafo, Tuccio, che fu Giurato della medefina Città nel 139 a. Domenko, Vicenzo, e Flaminga, però utti i fudetti, fuor di Simone, non fecero prole.

Ne naeque da Simone, Guglielmo, che fu no men dell'auo, e del padre virtuofocauliero, e pomosfio infene co e primi carichi del Regoo, percioche fi Straticò di Melfina nel 1451; e gouero è molt'anni la fua patra Siragufa; parimente.

'Francesco, e Rainaldo che mori seoza figli.
Procreò il predetto Guglielmo Simone 11.

Il predetto Fiancesco, figlio del primo Simone, per le sueletterali virtà, e bontà di vira, fi promosso nel 1474 à 12 di Sette mbre nella dignità Vescouale della Sittà di Catara, mitando al zio Rubberro, il quale la siciò esempio di Santo Prelato, mentre egli tesse la sua dignità Vescouale o el la città di Cessalà.

Piremo duoque accioche più cfattamente ii veda l'arbore di quefta cafa, che dal primo Pino ne nacquero Anfaldo, e Rubberto fredetti. Di Anfaldo parimente ne deriud Giacomo, Mafiro Segreto dal Regno , Rainaldo, Margarita, e Bella.

Dà Rubberto ne nacquero Paulo, Giovanni, e Giacomo detto Pino, Barone della Sigona: e Francefeo. Da Giacomo detto anche Pino Maftro Segreto ne nacquero Simone, Betnardo, Tomafo, Tuccio, Domenico, Vicenzo, e Flaminga già det ti di fopra.

Dašimose a spruense Gujicino Stratickiji quale procred Simone 1 i Tomasie, Raimondopadred ilabela, Dašimose 1 i ne acuprer Jonando, Gujicinos Ciscomo Clasonico, Gujicinos Ciscomo Clasonico di Siraguini. Dal prenarato Francelo, figlio di Robberto ne peusane Gerogino, e de li padred (ilorifeto, lalucilla, Marginia, Gionapou, Il Golefforgare) Angelica, Antonia, e Gio, irameficoli quantica, Gionapou, Il Golefforgare) Angelica, Antonia, e Gio, irameficoli quantica, del common del Siradio (ilorida) del Common di Siradio (ilorida) del Common del del Commo

DA Pluo primogeniu di Ptulo ne permenero Giscomo, e Rilippo. Giscomo procreò Geromano] quale anche i dicunom, Maria Mindo Francelto. Segal al predetto Giscomo, Maria Giscomo, Maria, Mindo Francelto. Segal al predetto Giscomo, Maria, Giscomo Abbate, Giscomo Game, Giscomo Game, Giscomo, Giscomo, Abbate, Giscomo, Giscom

Maripigliando al predetta Tomafo, Barone di Limbrici, vno defigli di Gugiicimo stratico già detto, trouiamo, che ne nacque Nicolò, il quale generò Filippo, Baton di Limbrici, coftui pure fece à Francesco, e Guglicimo, il quale procicò Costantino, e Francesco.

Da coffui ne prequero Tomafo. Tiberio e Filippo il miale pure con donna Leo nora Bardaísi, Rofto, e Spadafora, figlia dedon Tomafo Bardaísi, Baro della Martini, procteò don Francesco padre di donna Giosessa, moglie di don Antonio Braciforte Principe di Scordia, e donna Ninfa moglie di don Francesco Leofante, Baron della Verdura vincote. O nello è quanto ho ritrouato con fuccessione. della famiglia Campolo per le fue publiche feritture, chiedo perdono bensi quado forfe per creore folle variata qualche fuccessione de rami della cafa, ouer qualche nome proprio,e fopra ciò mi rimetto alla celura de' più trudizi, quando l'haperanno irouato per via d'altre autentiche feritture, e imponnafi cen vno, chefra Haberinti malagenolmente fi potrà ritronar l'vicio; tale politamo paragonar l'intrico delle famiglie,e coloro, che inaunedutamente faranno fopra ciò ceofura tilecita, faranno puoco accorn. E chiartifimo che il ceniurare è comune, così à dotti, come à glignorati, e ciò auuiene perche affai fono coloro, che fi vatano, ma pochtilimi fogo, quei ch'effertuano il vantamento. lo diretà questi tali ch'escano cglioo à ballar nelle piazze, che certamente ne anche faperapno alzeri piedi, ne manegiar le gambe, con tutto c'habbiano molt'annt imparato.

Hor rirornando alla famiolia dii emo de faoi Caualieri Gerofolimitani percio che Fra Tiberio Campolo fu riccusto nel 1554 ejetto Ammiraglio del 1503 e Bapilio di Napoli nel 1 504. Fra Domenico Campolo nel 1681. Fra Pictro Campolonel | 500.c molt altri in affa; honorati carichi furono promoffi. fa quefta famigliaper ai me vu Leon rampaote roflo con cinque punto dilanza ch'efcono dal feudo parimente roffe in campo d'argento.

# DELLA FAMIGLIA

CAMVGLIA

WEBBE nobliffima origine la famiglia Camuglia in Meffina nobile ciuà di Sicilia da vo Critago Camuglia caualier Greco, che fu Ef fatco di Sicilia nel reggimento Impertale di Mtchele Curopalate neneto di Niceloro Patritto, ed Impreador Greco, nel 812 del Signore, e lafeio Leopoccio Camuglia fuo figlio naturale nel gouerno, mentre celi fu costrerto di passar in Crosi per ordine del predetto Michele.

Coftui fi ritrouò Elferco in tempo ch' Eugenio Caualier Greco fi rubbello dall' Imperadore, chiamando i Saraceni (n. Sicilia), pet loche luggi di Siragu(a)e (i for-tificò in Messina co Chiago, e Leone (noi figh, fin alla venuta del quoquo Essarco) no dimeno i fuoi figli plantarono la famiglia Camuglia in Messina, percioche dai Critago ne pernenne Auripione, e da Leone, Nicolò, che fu quello ch'andò con An faldo de Patti, e Giacopino Saccano per dar il Regno di Stotlea al Conte Normanno Ruggiero.

Procred egli à Pietro Camuglia che fotto il Re Russièro (fecondo Giofesso Boofiglio nella fua antica Melima)fu vno de quattro bindachi della città di Meffina tulieme con Luiggi Trant, Gtouanoi Colonna, e Filippo Burla . No nacque da coftus Pier Luigeniche la padre di Cefaldo Camuglia Senator de Messoa fosto il Re Manfredo, ed vno de principale conginenti contra Francesi nel Vespro Sistiano, hebbe egii nell'ufficio di Sepatore per compagni Cataldo Grafo Doctore, ed Angelo Caetano.

Il figlio Schalliano Camuelia fu anche Senator Melinele con Pietro Sanl'inpepe, Tomalo Crtfafi, Battojemeo Graffeo, Lorcozo Bagliope, ed Ottanio Speciale, habbe costui per moglie la figlia di Giacomo Caccinola nobile Messinese a che fu Senatore, secondo il precitato Buonfiglio nel 1311, e callegbi furono Melchiore Falcone, Luiggi Spina, ambaldo Viola, Cieli Granata, e Gregorio Adamn. Camuglia Camuglia tu Confolo del Mare della iua patria che è di molta filmajoel 1437, citel 1450. Martino Camuglia nel 1460, condimeno quella famiglia s'ftinte non puoco anni inanzi de'noftri tempi, ed il predetto Bunfiglio nel fuo prenarrato libro la pooè fra le famiglie nabili effinie di Meffina, ed annouera cali le leguenti.

Aniua, Amato, Aldigieti, Arfini Aleoandto, Arumbetti, Baglioni, Bat buglio, Bo- Famight us, Abrugnale, Buo oo, Braochi , Bolognini, Beu'acqua, Bello . Caffagna , Grifpo, Cameoli, Chiaramonte, Cipolli, Caftiglioni, Camugli, Coffa, Celfi, Caraccioli, Col. loca, Gerafi, Gollura, Gallati, Gafpi, Camilla, Caffella, Cafeitta, Domonoua, Faraci, tea Formichi, Ferranti, Foniana, Graffeo, Grandi, Giordani, Gangi, Gentli, Graffi, Guer 1690 Men ci, Mueu, Moggi, Manfolini, Martorano, Manifealchi, Maiuri, Mangiauacchi, Mal fuente luni, Milano, Maria, Maun Nobili Nafo, Oraluedi, Olineri, Palici, Papalei, Proto- atefina notari, Pinni, Pifani, Porta, Pulici, Porta, Pauonilli, Precolaci, Polizzi Pittella, Pieruitale, Roffi, Roffelli, Raineri, Romei, Kaffa, Riff, Salimpepe, Spina, Serafino, Sabillioo, Scaplione, Speciale, Spagnuolo, Sepolero, Sauoca, Speraindeo, Tedefco, Tauola, Turingo, boggi Buoofiglio, Virgilio, Villanuoua, Viterbo, Vota, Viola, Volpoue, e molt alice.

Quelte famiglie, die egita che fogo effinye, folamente nella città di Meffina per che delle medefine ve ne fono affai viucii nel Regno, cosi i loro progenitori, come i parti di quelle, c'hanno paffat ofio altre Città e lucaghi. Hebbe finalméte quefta famiglia per arme vo Leone rampante d'oro, che traitiene co le branche, el piè defiro vita palma verde col troncone, e i perfili de contorni delle foglie d'oro in capo celeffe.

# DELLA FAMIGLIA

CANCELLOSL

ITROVIAMO la famiglia Cancellofi voa delle famiglie, is a nobili della felice città di Palermo, percioche viffe Giacomo gane Cancellofi caualier di grido ne tempi del Rè Federico e expaf sella ensocoffui di Valcotia ne tempi del Re Pietro 11, dal quele fu del Rifes impiegato nel carico della Caffellania di Cefain, one procred antica d à Filippo, che fu gentilhuomo della Reina Bianca: da coffuine: Filippo An nacque Giocanni, che ne funi prinitegi è chiamato dal Rè Al ful fonfoco itolo di Miles, ed acqui fto nel 149e la Terra, e caftello di Pietralia, i feu 2 di di Mondilletto di l'Ogliaftro, Sciarrafia de Margi, di la Culla, e Mandarini (ot Concil

tano, anche i feudi di Pifcardo, ch'erano delle pertineze di Montemaggiore: ed in. detti san rutti quellifuccesse Autonio sua fratello nel 1 507,31 quale i suoi figli Gio. Giaco. Capali most Francesco Doctor di legge fratellinel a et sida costoco ne vene il P. Bariolo. men Gefajte,e Mario,che sinueli del feudo di Pifcardo, e fu vno de più famoli fend Suonatori di Liuto del fuo tepo,e Senator della fui patria Palermonel 160 3 ce nel Reg-del Se 1613,e he fa progenitor de Marchell di Santa Ninfa per la congiuntion marrimo niale, ch'ei fece con la famiglia Giardina, che per la fücceffion di quel flaro lafcio dell'ami quefta famigliati) proprio di Cancelloff,e fi fece chiamare Giardina, fa quefta famiglia per arme va Pefco roffo in campo d'argento.

Lagorie

# **DELLA FAMIGLIA**

CANDIANL

A famiglia Candiante voa delle primacelela Republica Venera, oue bà edeorio ne primi carichi di quella veggiamo à Pietro Caldiano Do este del 889. Pietro Gandiano 17, Doge nei 932 Pietro 111 nei 941 fegui nei medicino carico Pietro 110 el 935, e moltater huomini dipri pella milità hebbs. (6). Andrete Candianu venen in Sicilia.

dali medefini Grabin regionemo del Richard Martino dali multi him prescribi. In mel tentro di multi homo si estribi dalli catti da Mediliano se gili cia cuò con depada Caferno, e procreo Gio Vito, Pierroli quat dal Rè dilonio fio lettro Gaptiano di Toron menane di aggitto giglio Gio, della repartemente bello dalla Caferno; non di Bradazzo, da spedio in poi non hi trousi osi traciera di ci, in cie pasimo di Giore di Bradazzo, da spedio in poi non hi trousi osi traciera di ci, in cie pasimo di Giore di Caferno di Giore di Caferno di Giore di Caferno di Caferno di Giore di Caferno di Cafern

# DELLA FAMIGLIA

CANDIDO

Fleminio Profit nel Testro del la nel-de la nel-de la nel-de la Europa.

New York Covil Mo. In finight, Candidestration fich Conful Romania Conful Romania

Fatell mili In prima Deca nel diferrito di

Concordia Agrigentinorum facrum, Respublica Lalyberanorum, dedicantibus.

Templo della Concordia dagl'Agragacioni fatto dalla Republica dell'Llibettani, de dicato da Marco Aterio Caudido Procedio), ed a Lunio Cornelto Marcello Qui a to Pro Pintere.

Quefil fa cognominato Candido per la bianchezza delle fue Carni, c'haneua, più del foltone così i fuoi postrei feguiropo lo stefio cognome; v'aggiunge di più il Rossi, che eghiottre della bianchezza del corpo, bebbe la candidezza dell'ani mo verfol a fua Republica; perche vitte aftai innero, eleale.

Me peruennero da codiai moti valorodi casalie-jicognosminat Candid, chufurosanche promoffi da Frazar on le primi carito de quella Republica, percioche Fiso Clandio Candido/figio del predesto Marco derio, miniscon carito di
Tribuno miliare forto Suprosa Articaso Artica Gasdido foto Cafar, e Calo

Decio Ampendor conorcia Peri di poe valorofiancias constantendo in motifice mod
Intilitato Chic candieri, che perivajili fa tralifectano, ...

1 altri anostici candieri, che perivajili fa tralifectano, ...

Si legge pure di Vgo Candido Romano, che per le fue, virtà letterali fi, dal Pon

refice Leone s'x promoffo nella dignità Cardinalità nel 1049 del Signore, e da EP. M. Gregorio vi a fit mandato iti Spagna per l'effatique dell'apopual tributo che paga alluiede Apostolieanel 1973; flori in virtà Omnte Candido Vescono di Portogal lo perforhe nel 112 y conferui dal Pootefice Grenorio 13 la facra porpora, ed in 1 quefta dignità coo osolta lede viffe e di molt'attri Prelati, e chariffimi cauglieri questafamiglia in Romatu geolirice; de i quali ampiamère Flaminio Rossi nel fao

Teatro della nobiltà d'Europa fa mentione. Dice il medefino che Pietro Candido Romano, per la guerra, ch'hebbe con la famiglia Antoonoanel sacrafe ne pasò con tutta la fua casa in Napoli à i seruir. gi del Re Maniredo, e vuole, che con lui anche la famiglia del Pozzo, e quella de Capizzucca file fautrici, che postia per la rissa c'hebbe suo figlio Nicolò coo Gio. Tomafo Pifanelli penzil'huomo Azpolizano per la morte del Pifanelli di coffretto il predetto Pletro, e fuo figlio, venirfene io Sicilia Jafriando cufaro ia Taranto Lancillotto Candido, altro fuo figlio, e cosi prefero per loro Ranzala città di Siraguía que Nicolo fi caso con Camilla Barrefe figua d'Euflachio , canaliero Leontsne segonde ando ad habitare in quella Città, la scraodo il padre, e i fratelli Giacin-10.e Nutiano in Stragufa, Mà il Nicolò per molti fuoi feruiggiacquiftò dal Rè Federico 11 i feudi di Scirami, e Pjadaci, che dopò gli perde (uo nepore Nicolò nel- Re. della

colò ne nacque Ruggieroje Zullo. Quello Ruggiero procreò il prenarrato Nicolo, che perde i feude e Zullo a Rusmero, e Marico. Dal er Ruggiero ne o aequero Matreo, che feriffe le cofe feguite di Sicilia dal 2 427 figal 1 445 & Zullo ch' imbedut furono Giurati della foro Patria in quei tenipercioche relle con detto vilicio Matteo nel 1442, infieme con Falcore di Falcone Matteo Medici e Giofesso Vespaced il Zullo Candido nel ra 27 con Biasco Pa-

la cino Gionanni Coffanzo, e Gionanni Bnonaiuto. Da Zullo ne nacque Antonio, eda coftui anche Matteo, Giouanni, Honofrio, Ruggiero, ed altre outo femine, il predento Matteo procreo altri fei figli mafchi , anno ac cioe Alcilandro Antonio Lodonico Pietro, Paulo e Santoro, i quali fiorirono ne a fuoi te mpi con molto folendore di nobiltà, e ricchezze.

Da Santoro ne nacque Matteo, che procreò onte ad va altro Santoro, Pietro -Paulo, Alfio, Filadelfo, Tomafo, Francesco, e Ludoujco, de quali hogei non nevine, fe no che Alfio e Prancefeo ch'è cafato con N. Camenale nobile Netina. Sersue anche il Montorio che, col predetto primo Pietro Candido, passò da Ro-

ma in Napoli Aureho Caodido fuo fratello il quale habitò in Abruzzo, e per vinricco calamento, ch'ini fece a pianto in quelle parti la fua famiglia, e vicino Montefalcone edificò voa Terra che dal fuo eogoome la chiamo Caudida. L'arme di one la famiglia fono pre framme di fuoco io campo d'orose fopra pre fleile roffe.

CANNIZZARO.

WINGO MASO Caonizzaro venne da Catalogna in Sicilia per fettuigio Den del Re Pietro primo, dal quale poscia acquistò la Castellania del Ca & Sacher tello di Terranoua in feudum, chel'hebbe confirmata dal Re Fe derico i r nel i a98 da coftui ne nacque Beringario, che fu padre di me a Be mardo, e Toma fo geneil'huomini del Palazzo reale del Rè Pie-

Da Tomafo 14 ne nacque Bernardo, che dal Rè Martino hebbe alcane retre in per-

le rubellioni e be feguirono tra i Baroni fotto il Re Martino perche da quello Ni- Cancellmais amora

del y con

Cascell, ci dell'amon, Coveratio West riving surplante selv Man. ingelteura. ISSE COPL.

64FL73.

Rezifesdi perpetuo pel tenisorio di Calambiano, e contrada di San Nicolò nel 1246, fi casò in Catania con Leonora Caffelli, perloche fondo jui la fua famiglia e d'indi per cagion matrimobiale patio nelle città di Noto, e Siragufa, one nobilmente viffero

i Baroni di Rana sliufo e di Rigilafi.

l feudstorij della famiglia Capoizzaro fino flasi i Batoni di Scafenda e i Barooi di Ranogliufo: di Scafenda fe ne inueffi Aotonio Cannizzaro nel 1512, e di Ranagimio Gionanni Cannizzato nel 1536. Gionanni Cannizzaro di Noto fu Giutato della fua oatria nel pra 2 con Gughelmo Zarbari , Vicenzo di Notar Ramero , e Giulio Corfetto, e molt'altri genti' buomini fiorirono, i posten de quali in quel

#5 . + Rer. la Città fin hora vineno. 44 . 7 . 6. Mario Canniezato, oltte molt vificije hebbe nel Regno, iu anche promoilo net earico di Reggente apprello Saa Maeftà, e Franceico Cannizzato vincute di Catania nell'ufficio di Giudice della Regia Grao Corte; e fra Baroni de poftri tepry'e il Baron di Caffelluzzo, e'i Barone di Paffanero, che fono della famiglia Cannizzaro di Vinzini. Viffe in molta reputatione il Dottoi Baldaffar Caonizzato, che fù moire volte Giudice della Regia gran Corte : e del Contiftorio, e procreò al viuente Baron da Paffaneto, don Francesco, e don Giosesso hoggi Giudice del Regio .: Confift. Fàruefla femiglia per arme yn campo partito difopra azzuero con due

#### DELLA FAMIGLIA

CAPPELLO.

fielle d'orose diforto tre batre d'oro in campo rollo.

Galbaro Sardonel delcaria del Vefora

di detta

Gudo.

The state of the second of the A. Sicilia, ottenbe egli la Baronia d'Eloro nel tenitorio della cistà di Noto oue fi casò con Leona Antesia nobile Notina con la quale procreò Terigg. che miluò fotto l'Imperador Federico 12 nelle raine di Catania e Gentoripe . Questi hebbe per moglie Antonia Cacciaguerra, figlia di Filippo genti l'huomo di Noto, che gli genero Gaido, Filippo, Terrase Giorgio, che non puoche ruine heb bero dal Re Carlo d'Angio, per hauer feguito egligo la parie de Regi Manfiedo , e Corradino, reflando fotamente Glorgio in piede, che fu riftorato pofcia da Re-

liano. Procreò coffui Salnador, e Gionanni, quali hebbero nobili carichi nella loco patria Noto, ne reggimenti de Regi Pierro 11, e Lodonico, Da Saluadore ne pacque Antonio che fu Not Imperiale il quale vilicio era efercitato in quei teni Capolyzai da nobili, cul quale egtiferui al Rè Martino, da chi alcanzo il feudo di Bonfallara . mel trattato ch'era flato tolio al Dottor Ruggiero di Corleone partiale de Chiaramontani nel 1 toa che gli fuccesse il figlio Bartolo nel 1453 al quale anche Antonello nel 1482 che fi mori fenza prole, e gli fegui fuo fratello Giouanni , fecondogenito del Bartolomeo, ed à îni la figlia Sigifmonda nel 1511. Bartolomeo Gappello fû Giurato nel 1486. Blandino Cappello nel 1523 e molt altri gentil hunmini di quella fami-

gi Aragonefi mentre egli a impiego contra Francesi Angioini nel Vespro Sici-

glia in quella Città fiorreno.

Il medelens Poffedè aoche que fla famistia il fendo di Rabucino percioche Prandino Caniz. nellent di dette fenda

zana di Piazza, Baron di detto feudo, casò fua figlia Lutia co Saluadore Cappello. figio fecodogenito del predetto Antonio,e gli fucceffe il figlio Giouani nel 1452

al quale il figlio Saluadore nel 1483 ed à ini il figlio Giogannello nel 1508. Pollede anche per alcun tempo il predetto Saluzdore Cappello il feudo di Ci- Copobres pulla nel renitorio di Noto per Agnela Capobianco fua mogli espercioche fu que nel trattafto fendo prienteramenteda Antonio Flotta della medefma Città, che poscia lo frudo. diede à Corrado Capobianco fuo genero, che pure egli lo dotò ad Antonia fua figlia, moglie d'Herico Graffo genei huo mo Songulano, che lo renuntiazono am-

bedue poscia al predetto Saluadore Cappello per ragioo di dote d'Agnesa sua. monticie ma dre della prederra Apropra la quale Appela dopò la morre del predesso Saluadore, infieme con Antonia Graffo, e Perrello Capobianco funi figli, lo conceffero à Nicolò Speciale nel 1440, per gl'atti di Notar Nicolò d'Agnela Siragufano, al quale feguirono i fuoi pofteri come nell'Elogio de i Speciali fi vede, dimilmente da Gionanoi Cappello, figlio fecondogenito del predetto Giorgio,

e fratello del primo Saluadore, ne na eque Nicolò, che viffe a fertiggi del Rè Federico a r.e fi casò con Franceica di Brotta forella di Rainaldo di Brotta Baron d'Al-

fanor de feudi di Molifima, e Rumufcaro.

Questi feudi furonoanticamente di Giouanni Damiata, al quale successe sua. foreila Giacoma, moghe di Rainaldo di Brotta, che, dopò la fua morte, lafo è quel delle gre li al marito, al quale anche, per no hauer fasto figli gli fuccesse la forella Fracesca, Coursi. moglie del predetto Nicolò Cappello, che pofcia ambedue inflituirono loro here de il figlio Adinolfo nel 1332, che, per bauer morto fenza prole,gli fegut la forella tofondo Francefennel 1418, che mori pure fenza figli, perloche prefe i predettit feudi fua forcila Antonia, moglic di Francesco Sottile nel 1927, che gli successe loro figlio Nicolò, al quale il liglio Francesco, che passò all'altra vita, onde la figlia Laur asmoglie di Gio Antonio Barrofe Baron di Pietraperzia ne prefe il policilo nel 1480.Fà que sta famiglia yn Cappello, la metà di sopra nero in campo d'argen-

#### role quella di forto d'argento je campo nero. **FAMIGLIA**

CAPRERA, ED HENRIOVEZ,



Celebrata dagl'Historici Catalani la famiglia Caprera fra je principali , ed antiche famiglie del Contado Catalano, percioche hebb'ella fioritiflimi A causlieri, che militarono fotto l'imitto Imperador Carjo Magno per l'acquifto di Catalogna, fra i giufi fi Jeggono Arnau Caprera, oucr Cabrera, nell'h i foato Idtoma, Gil Rarmondo Caprera, chemon combattendo valorofamento. contrai Morinella giornata di Matabous nel 756 infieme con Cornel di Cardona, Sanchtz dr Monpenfat, Guerao di Maraplana, Ramon di Envau, don Arit de And, don Pelagio Caper, Gernellon Valguarnera, Luis di Bestraga, Aleman di Viuge, Arnao di Fornez, Ximenez Alzotorn, Perez Sacofta, Cornao Menargas, Luis dr Angularia, Guglielmo Villai agut, Andrea Speo, Giorgio di Chiaramonte, Oribo Tamit, Endo Villafranca, con molt altri canalieri, che in quella gioroata fi fegua-Izropo

Poter de Caprera, Alan di Ribafattese Bamba Peratagliata forono armati Caua-Jeri con aleun'altri del medefato Imperadore nel 760 da coftoto ne pervenoco Beringario Ramon di Caprera at quale passò in Sicilia a feruiggi del Re Pierro d'Atagona, e fu da quel Re con molti feudrremunerato. Quefti nelle guerre feguite in Sicilia fea il Rè Carlo di Mapoli il Re doo Giatmed Aragona, e'l Re Federico er di Sicilia, ptefe la protettione del Re don Giaime, e combariando valoro Bir det : famente in fuofauore, vicino il Caftello di Giarratiana, iù presoco Alvaro fratello n of 400, del Conte d'Vrgel, ed altri canalieri Catalani infieme da Bisfco d'Alagona, dal quale furono presentarial Refederico in Carbnia, per la qual cagione resto poi

egli a feruiggi dei medefmo Re,e fi caro con Beatrice Chiaramonte, forella di Mifredo, che porfe Conte di Modica.

Procred con quella egli à Gio, Bernardo, che con Contessa der l'Emporis generò a Bernardo Caprera canaliero formofo che dopò la rubbellione de Chiara mó-Tani, acquiffé dal Re Martino il groffo Contado di Modica, che confifte nelle I erec di Modica Sicli Rapufa e Monteroffore i Cooti Chiaramontan vi aggiunfero poscia il Castello di Chiaramonte egli si parimente posseduto dall'antica famiglia Mofca, la quale veone da Milano a ferunggi dell'Imperador Federico 11, guidara da Pierleobe Mosca Capitto della guardia del medesmo Imperadore, forro il qua le per mezzo de fuoi feruigate etcenezze acquifto quel contado, che poi lo perde. fun acoute Manfredo Mofca, per hanes feoutro la deposition del Re Gircomo con ttail Re Pederico, e fi mort fe nza hauer lafei ato figir mafehi, mà vna fola femioa. chiamata Lucilla,che dal Rè grà dettoft data per mogite à Manfredo Chiaramote con la coocession del predetto Contado.

Il predetto Bernardo Caprera fiori fra i primi Bardni del fuo tempo, ed oltre l'officio di Maftro giuftitiero fu promotto dal Re Martino ne maggiori carichi del Regno, Hebbe oltre nel predetto anno i zot, concestir dal già deno Rè tutti i beoi, rh'erano nel Contado, delle persone subbeile, il Castello, e Terra di Giarratana

nel 1204 e molt'altrifeudi.

184

Re di C Procecò coffuià Gio Bernardo Conte di Modicase Ramondo, c'hebbe dal Rè rellide de Alfonfo la cistà , e Caffello di Mazzara nel 1449. Vogliono, che il predetto Gio. samme foi. Bernardo per il congiungimento matrimoniale ch'el lece con la famiglia Bonfiglio, acquiftaffe la Terra del Comifo,c per fucceffione le Terre d'Alcamo, Caccamore Calatafimi.

Ne nacque da costui Giguanni, il quale anche proceed ad vu'altro Gionanni. che mori faciullo ed Aponiche fuecette pegli Stati paterni la quale fit dal Rè Fer dioando il Catolico cafara con Federico Henriquez Grand'Almirante di Cafti-

gliasi fuccessori de quali hoges sono Conti di Modica;

Quanto fia illuftre la famtglia Honriquez in Spagna, clafcheduno lo può cono. :fecte nelle crobiche di quell'anticaillegione , e e trabbiacon fu coeffique designaro da don Henriquentiglio dell'Infante den Alonan Maestro di San Giacomo, frarejio det fie don Breero di Caffiglia, detto il. Crudele y però cominciaremo con 36. 75 ogai

Coools

ogni breultà da do Alonzo Henriquez primo Almirate di Castiglia della Real cala Henriquez. Per la morre di don Raji Diar de Mendoza, xxev Almirate di Castiglia, su cler

Per la morte di don RaigiDant de, Mendaza, tray Alimitatical Lattiglia, di etc dal Rèdon Herrique, et la Almirante di Caffiglia, don Alonzo Hèriques fuo cugino, figior di Medina di Ribifeccho, Caffrederdele d'altre Tierreco fini ib figlio di do Federico di Caffiglia Maettro di Sano Gazomo, figio dell' Vitino Medio Alio, for edi dona Lebaora al Grofischi que dan Pedro Gonzale di Igranda Medio Caffredonia.

Procret collus den Pederien Hamqueza, vi Aladriantes (condo, della fina. Cast) quata, full vificio d'Almana-phèbb daffè la Gu Grunni (i) le vivile di Varifandi Ruseda. Manfilla equati erano finat di don Francolo di lispio, di Resiliati di Ruseda. Manfilla equati erano finat di don Francolo di lispio, di Resiliati di Casto di Ruseda. Manfilla equati erano finat di don Francolo di lispio, di Resiliati del Casto di Ruseda. Manfilla e don dana Maria Todologia (si, Diey di erano dera di Casto di Ruseda, del la fina finanzia del la fina finanzia del Ruseda del Casto di Ruseda del Casto di Ruseda di Casto di Ruseda di Ruseda

Da quefto don Alfonfo Henriquez xxvi r Atmiriniere terso della fua vafa, e di donna Maria Velafco fua mogliene naeque don Federico, che parimente fuccef. fe à fuo Aug, ed à donna Giouanna Marchela di Villena, Coffui freui nel carico di Almirante datogli dal Re Catolico ed hisbbe per moglie donn'inna disCaprora. ontella di Modica, con la qualti non free figlio veruno perilohe gli fuecelle il fratello don l'erdinando, che fi casò con doona Maria Giton figlia di den Gior Tenties Guon fecondo Conte di Vrenna con la quale procred don Luieni Henriquez xxx Almiranie,e festo della fua cafa, il quale nobbe ricolo, de Buce de Raplec. cho, queffi fi esso con dont. Anna di Caprera Contella di Modica, con la quale. procreo don Luiggi, e donna Luiggia, moglie di don finco Lopen de Mendozar. quinro Duca dell'apfantadormori l'Almiranto Luigo in Vagitadule à 24 di Set. tembre 157a, perloche fuo figlio don Luiggi ottenne dal Re-Catolico don Filip. ... po il carico di Almirante. Coftui viuendo il padre fi baucna cafato con donn' do na di Mendoza, figlia di don Diego Vriado di Mendoza, Conte di Saldagna, co la quale procreò don Luigei Henriquez: e morì nel 1 506. Il predetto don Luiggi Henriquez xxx 1 Almi I e,ed ottauo della fua cafa, hebbe per muglie donna Vit turiz Colonna figlia di Marco Antonio Colonna con factuale procecò don Gio-Alfanfo Heriquez viuete, Almirante xxx 111, e nanodi fas cafa il quale nacque à combin a di Marzo del 1 con in Medina di Riofeccho e fi casó primieramente con donna Francesca Sandonal, figlia di don Christofaro Sandonal Duca di Vecdare di donna Mariana Manrique di Padilla , che gli mort fancintia fenza congrunarmento a prese perció per moglie la forella donna Luiggia Padilla, con la quale ha procreato don Gioua Gafpare Conte di Melgar, e donna Fracefea, che fi morito Napoli.

Quefto Signore oltre gibitrichiamifinai carichi milata i bid dei Sim Maeth Catoli lius promofilo al gonetro di Sicilia, deopò del Regno di Napoli, e di saidi sudo i Ambalfacidare effiziardinario per Sau Maeth appetio il Postefice I lanocesto X. popical fine rivolo di Signaga no carico di sizuglatisse, coma dicono, della, del el del Rico di rosi gipo no ri rico di sizuglatisse, coma dicono, della, del el del Rico di rosi gipo ne l'interno di sizuglati e si tatugliti Captera na millia Heniquez, fortagnez arma del cadelli fica forto no cone publica; a.

# LLA FAMIGL

CAPRANZANO, CARRANZANO, OVER CRAPANZANO. 

Beredelle Exiconcil's gint del Ri Mayredo

Marfals

A14F20

C.ancell

del deue

del Ree

1 101

ITROVIAMO chiara, e nobile la famiglia Capranzano, ouer Carpanzano, edanche corruttamente Crapanzano, così mella cit forth, Macfalajcome in quella di Trapani, hebbe ella. principio da Palafeano Capranyano causlier Catalano il quale gennesio ficilianou Federico d'Arena Vicere fotto il Re-Mafoedoredicuso con la figlia di Perrono Mofca Conte di Modicar con la quale procred Antonio, e Guglicime Capranza-

no che fotto fine Carlo d'Angio hebbe Antonia il gouerno di Terranoua, e.Guelicimo la Caftella pia e la guardia del Porto di Marfala. Da Guillelmo ne nacquero Palafetoo , Antonio, Guillelmo, e Saurina, che fu moglie-terga del Conic Manfredo di Chiaramonie, chiamato di Paladino, perche com habbism detro, la fila prima moglie ili Liurella Mofca, figlia del Conte Man

Nel primi. di ReMar fredo Mufia la feconda fu Mattea Palici, con la quale procreo Simone, e la feruno nella 21 fe la detta Saurina Capranzano, che gli genero Giouanni, e Manfredo Chiara-Conf delly gabelle de 

Dileit derin Antonio ne nacque Palafeino 11 1,ehe,nell'arriuo , che fece il Re da.mTra Martinolir Erapani,fü dalla foapatria Marfala maodato Ambafciadore à quel Rè pmi so di infleme con Nicolò Ferrosperilene acquiftò la grazia di quel Re, e fuo figlio Guglichmoantate' vilicio di Capitand della medelina Città nel 1403, ed altre oze 24 Reg della d'oto ognantio fogra le tratte della Corte, e le ragioni del Cargatore di Marfala. Prneret coffui's Gioustini, che fi caso con Perna Sieri nella città di Trapani , del 1404

I ertanito edining nacquero Guglielmo, Marchefa, Margarita, Pretiofa, Be ouenuta, Coftanzu. Pilippujnondimeno, per melti publici inftrumenti, echiamato con titolo di Gre.nell at ii de Not Melosas douerno lacittà di Trapani con l'efficio di Giurato infieme con Thoma-Perras a fo Carellimu; Palmerio Spuola, e Giouanni di Caro nel 1 409, regnando il Re Mar tino, edi Capitanonel 1434, e 1441, fimilmente fuo figlio Guglicimo, che in vaz Trap nel concessione, cha glifa il Re Alfonzo nel 1457 di poter edificare va Molino di venso, nosi lo chi-ma (Per mbilem er dilectum Regium Cenfit arsum Guglielmum de dell Arch. Capranzano) e più (oit il nibili viro Guglielmo de Capranzano de terra noffra Drepade Urat. di delle en m Conflitore de fistlinobir allette ) d'onde comprendiamo che il Guglielmo fia. fiato vao de Configlieri di quella Maestà, percioche anche in va princiegio, di co-Annali Na firmadicapitolidella modefma Città del 1448 leggiamo ( per nobilem surum Gutar Giace elielmum de Crapanzane Regium laflittaeium, & Capitanium, Ciuem Sindatum, Ora mode ttr teremite Ambafcaterem fideliefima polica Terre Deepaat ) e molt'altri carichicocold La di Trapaul. Ani nel Regnonebbe intiome do prenominati fratelli, quali confeguirono i mag Kerni del plori vificii della foro Patria, pet cioche Filippo nel 1470 fu Giutaro co Antonio La Beef a di Vicenzo maggiore, e Pietro di Ferro, e fempre quelta famiglia fu promoffa ne ecil: fogho oredetti vificii, giacheil feeoodo Guglielmo fu Giatato nel 1390, ed il figlio Good uthinel 1401, 1404) 1417,ed to sites annie Fitippo gel 1416,ed in queiprenieratri Guelicimo puto oltre i predetti nel 1428, nel 1505. Giacomo Antonio

Caprantano nel 1508, e 1518, va altro Guglielmo nel 1509, e Ptefetto della me

defina Città, chica guifa di Pretore, nel 1520. Andrea Capranzaco nel 1512, nel

1516,nel 1519,nel 1524 e 1527. Antonio figlio del predetto Andrea nel 1547 e

267 ne medelim del 144% Reg della Carre de Granult and la città di Trapasi

DILL

Giouanni nel 1556. Gioseffo nel 1554, 1558, 1562, 1566, e 1577.e vn altio Gia-

como Antonio nel 1270,4502,e t600. Nicolonel 1980. Pracefco nel 1704, 1508, 1602, e 1606, vitalita Gioleffo nel 1614, 1620, E 1626, Palafeino nel 1620. 1637,e 1645 ed il viuente Stanislao nel 1645,ed in molt altri viffei fono flati co-

to,babbe dal Re Carlo d'Angiò il gonerno di Terrapona, che glitti tolto poi dal della Re-Ré Pietro primo di Sicilia, ed hebbe in cambio la Caffellan ia dr Piazza, oue fi cagate more à Kusane nuche in nada d'Antonio che fina d'antonio so e procreò Kuggiero, che ju padre d'Antonio, che fece al prenatrato Ruggiero , 1401 f. 81. c'hebbe dai fiè Martino la medelma Callellania nel 1402, e feguirono a fuoi po- Rep della fleri nobilmente fin à certo sempo in quella Città. Fra i caualieri Gesofolimitati Cancil. di ritrouismo Fra Paolo, Capranzant di Trapanieffer flato riceunto nel 1175.

Parimente cel numero desi vificiali della medefina Città dell'aono 1445 Giudici, Giacomo Gapranzaco, Pietro la Torre, e Notar Antonio di Saofilippo, Il Notar d'atti che chiamiamo adello Maltri Notari di Gionanni Barbarino. I Giurati anche Ottavio Capranzano, Sartolomeo Sagl'inbene, Antonio Cafascibetta . e Riccardo di Montelione i Il Mastro Notaro de predetti Giurati sa Giuliano Muzzicato, e Theforiero Giouani Calafrihetta, finalmente questa famiglia fa per arme vna barra traverio roffa in campo d'oro ce dentro la barra va Leon d'oro pallante.

### DELLA FAMIGLIA

CAPRONA

Ernardo la Caprona, oner la Grapona, paíso da Pila in Sicilia ne tépi del Rè Altozo co Rabberto Pifanello,ed altre famiglie Pifane da noi pnarrate, una porto egli cotate ricahezze pecuniarie, che lo foronatono à coprar il con Reilla tadadi Modica oel 1446, e le Terre d'Alcamo , Caccamo e Calatalimi nel 1446, Li Reg Ca dal Conte di Modica, che furono poi da primi loro Signori da fuo potere recupe- critalidati rathe compro moltaltrifeudia quali fuccelle fuo figlio Gionappi, che procreo à fattare Gio. Bernardo, padre di Paolo, il quale fu Senator di Paler mo nel 1528 con Simo. 1446 figli ne Caluello, Honofrio Paruta, Luca Changio, Antonio Geremia, ed Antonio di Bo- 187 Ingue, ed il figlio Lodonico cel 1551, ne peruene da costui Guido, che si casò con Cecitia Bologna, figlia di Federico, fu pure Baton della Roccella, e maftro Ratio Cancella naie del Regno. Fà quelta famiglia per arme vo (cudo diviso in due campi, quel 2/1463 di forto tutto soffored in quel di fopta vna profectiva di fortezza con due Totti, fob 10% ed il muro frapollo,e ael vacno delle due Torri va Aquila Imperiale nera in ca-

#### so d'oro. DELLA FAMIGLIA

CARACCIOLO.



I ritrous anticase nobile la famiglia Cazacejolo in Siciliase nella città di Meffina, bench'ella a noftri rempi in quella città fia eftinta . C Benfelio profuppongono,fenza verun dubio, ch'ella hauelle derinato della sella Jud

nobile famiglia Caracciolo Napolitana, ch'è così celebrata per tutti estica Mef gli Scrittori Genologifii d'Italia, della quale fioti Grafico Caracciolo Baron della Marza nel 1430. Nel felice reggimento del Rè Camlico don Ferdinando circa gl'anni 1500 venne pure da Napoli Scipione Caracciolo, che come

MALFARIAN. 2KH+

. 12 .

vagliona detino de Signari Caracciali Roffi e fi caso in Troina con Elifabett 1. matrimos, neglanadi di Napuli, figlia di Filippo di Napoli nel 1504 e procreò à Giulin, il quale il vasò can Contella Beneincafa nobile Meffine fache ne naeque Gioteffo il quale hebbe per moglie Partia Lanza figlia di don l'homafo, e di dona Diana Laoza del Baroo di Lunge,e procreò a viveotrdon Honnfrio, il Dottor don Gianin, e don Gin. Vi-

Il predetta Honofrio ficasò in Termine con Francesca Spinola, figlia di Pacifico Gionocardo Spinola Gennnole, caualiera di Santo Siefaco, e ne fan nati doo Vicenza, e don Ginfeffo. Parimente it Dortor don Ottauto hebbe per muglie don Agata Spinola, figlia di Vicezo Spinola, e Bruno , e di dina Habella Statella, co la qualchane procreated un Gioferio, don Vicenza, don Vespetiano, duo Federico,e don Gregorio. Ellafa per arme le medeime, che fa la famiglia Caracciolo di Napoli.

# DELLE FAMIGLIE

GARAMANNO, CARBONE, CARDINALE, E CARDVCCIO.

IOVANNI Caramanno genil'huomo Nerioo fu Cammaijero del Re Lodonico, dal quale n'acquifto multi predij che gli perdè possianella rub bellione de Barngi, nel reggimento del Re Federica 114, i quali recupezò pni fuo figlio Antonio; coffui anche com prò mezzo feudo della Barunia di Mazzarrone. Il feudo di Mazzarrone è nel tenttorio di Caltagirone efit di Federica di Cardo

Capebreni ne preder na caualiero, cuffui, adherendo cu Barnni rubbelli del Re Marrino, perde il feu-

lafendo. du,e gi'altri fuoi benisonde il predetto Rê,e Regina Maria lo diedero ad Autonio Timera Leonino nel 1303, coo prinilegio dam nella città di Lenotini in detto anno à 27 di Nonembre indizione feconda; il quale hauendolo diuifo, ne vende la methal predetta Antonio di Caramanoo per gl'atti di Notar Nicolò di Fracanilla nel 1418, per prezzo d'noze cento tremacinque, e l'altra metà à don Emanuele di Santa Stefago.

Al Caramanno fucceffe fua figlia Giouanna nel 1 41 a la quale pe fece donatione al Monafterin di San Salue dure di Nuto, e fà pretefu da Gio Filippo Cardelli co gnato del predetto Antonio Caramanno, per la moglie Grouanna forella d'Autonio. L'arme della famiglia Garamanno fono yn Cigno bianco in campo celefte.

Bartolomeo Carbone fu Senatordi Palermonel 1413: patimete fao figlio Corrado geotil hunma,e Notar Regio del Re Alfouzo, dal quale fu honorara co prin cipali carichi, e'ffiglio Nicolo anche dal Re Ferdinando con l'vincio di Secretarin del Regno, nel quale gli fegul fao figlio Gin, nel 1472. Procreò coftui a Nicolò Antonio, che fà Scoator di Palermo nel 1525, e 1539, e i fuoi pofferi anche in molt'altri vinci.

Finri la famiglia Cardinale fra le altre aoriche feudatatie della città di Siragufa,percioche Nicolò Cardinale Baron di Cariato,nuer Carinfo,luogo posto nel 1enitorindi Siragufa, ville con molto fpieodore, il qual feudo gli petuenne, come voglionn, per il marimono, ch'es fece con Beatrice di Funte, cno la quale proered Pietro, Antoninge Filippo, da cuffut u peruenne detto feuduà Margarita Cae dinale nel 1534.c|da quefta pon habbiam ritronato più ferie.bensi fa ella per ar-

me vo campo dinifo, di fopra d'oro, e di foita ce lefte. Luiggi Carduccio Lombardo Milanefe fu paggio del Re Federico 111,e fuco-

si bello giousaeche fine insughi in fight a Giousani di Cumbis, e Phebbe per matino, na la quale gii genero Pilippo Carduccio Cimaritro della Reina Marsas fi mori in Barcelina si priliche il Rè Marino direct a fino figilo Nicolo ai cualitrationi, che gii fineccei i figilo Tilippo, tiqua se vite di sobilimete in Meffina cantino di complete della complete della resultationa di considerationi della fine della complete della c

### DELLA FAMIGLIA

CARAFEA



A G I I biforte Italiani e flata diffu famote nareza la chiatifi na taniglia Carafid a Napoli co fuo progrefi, e cloccifioni taliani carafid a Napoli co fuo progrefi, e cloccifioni taliani carafid a ciprefeate fecolo. nondinocopercano lafeira quali facorretori londro ema, feguendo do do Fráceico Zazzara nelle fue funiglie d'Italia, e nella medefina di Caraffa, diremo cliuro tagioni del principio di lei. Quello genologifità dunque co varie autromia porta diueri procipio fo pra quella famiglia fara quali coo fautorità d'un Manofetti-

to di Lorenzo Bon'incontro, dice.

Henrico Cofare Imperante neb. Sigfmundorum familia P fli faite pulleus, in fe diulfa ell nam aum fiper invivar annis Stephante ruu genera Primarius Civis, in Sachatam dominium lafula ecupylfit Andignatt Civer tions, or brigans qui com confofferante expellere do vehe voltere fiel à potentieribus adun familias present farre, do Stefanud Carofi, dell'a exerum quafi Carofi, jugua fuel Stephant fat sere.

Accons chella derivatife dell'anca famigina Supiannad, oner siftmand di Pi fadri dei Cauccio il Rolf, famigina rigorara na lignon Nupolitaco, professe-confug di Scrittorie, etchingendoli per lociuni dell'origine, padino il difico fo aprinciaziami edi clafamigina; con olo gigendo dei cano chella fiori potenti, encica di Sairin el domino del primi Normani il quel Regni, cel qual tempo di suglica del accio della sirina del domino del primi Normani il quel Regni, cel qual tempo di suglica del accio calla figno del Callello Fondaco, e di fallari Callelli, che propor cresita; pro contra quelli per non volergii rendere vibbedinza, e còdi ficorge in vo primi e sulli Accio. Callelli, con la cana concello di al Duce Robberto Glicardo nel 1008.

ieglo di Corrado Lanza concellogli dal Duca Embberto Guifcardo nel 1080. D'ood e co mpreodi amo che quelfa famiglia era Signora di Caffelli ne Regni di N spoli nel principio del reggimento Normanno, e fotto quel de Sueui fù più poteote, e final mente nel gouerno del Re Rubberto di Napoli hausua ducento

Sizebbeafii fontreibi e ne voletimo dilatar io taccontare unit gi huomili illustris, citta lance haumo, mostre e dono France (Calzarra, Cumpaelle) e di tichardii ai touchie moderni Scrittori (noto è pico, e felicitement con i fuoi progriffi tacconsini-duremo foliamote percompirei dono i cuna di devidoro, che palfaroco di Apoli in Sicilia, entile città di ggiglio, e Trapani, con cuartania dietro pue va no collo intere, ricco viosi i progenito e del quale pre la caratania dietro por va no collo intere, ricco viosi i progenito e di quale processo di calcatura in Calabria, che il cui in Trapani con Caratania, pili coli voli vicazzo, Caratania con lia fan parira, con lia value processò do o France (Caratania con lia fan parira, con lia value processò di sono france (Caratania con lia calcatura con lia calcatura con lia con parira con lia con la contra con lia con parira con lia con parira con lia con parira con lia con la contra con lia con parira con lia con la contra con lia con parira con lia con la contra con lia con la contra con la co

Dal predetio don Francesco ne nacquero don Marcello, dos Pito, don Pietro

Google

Paulo, donna Gionanna, moglie di don Vicenzo Sieri, donna N. moglie di don Gioleffo di Caro, Baron d'Arcudaci, e donna N. moglie didon N. Lanzirotti. Però il progenitor de Garaffi d'Agrigento fà Caraffello Cataffa, ch'intiemecon fuo fra tello Giouanni prefero per habitatione quella Città nel reggimento del Rè Alfon zo nel 1436. Fabritio figlio di Gionanni fu Capitano di Mazzara nel 145 r. mà im piegato dal Re Giouanni nel gouerno di Puglia, reffo Caraffello, il quale fu anche elerio da quello (no Configliero e Marifialco il quale per (no trattenimeto gli diede mille tratte foura i porit d'Agrigenio,e Termine,e puoco poi la Caftella. nia della medefina Città .

Suofiglio Giouanni fui moiegato dal Rè Carolico nel gonerno dell'Ifola del

Gozza nel 1486.

Procred coftui molti figlio oli von de quali passò ad habitar in Modica, que su progenitor di molti viriuofi gentil huomini, c'h anno goduto i maggiori vftici j, e carichi del Contado. Cettamente benche fia Modica Citià Baronale, haue flato affai ricca di popolo,e di nobilifamiglie,e tiene la refidenza del gouerno di rutto il Contado, il quale è formato della maniera della Regra gran Corte . Fà quefta famiglia per arme ree Fafele d'argento in campo reilo.

### FAMIGLIA

#### CARDINES.

WMANA Conosciuta la famiglia Cardines per Phistorie Hispane per vna del le più chi are famiglie della Spagaa, ella bebbe principio grande da dell'ordinedi di San Giacomo, che fu voo de principo grande da dell'ordinedi di San Giacomo, che fu voo de primi caudileri dei fuo tempo petcioche vinfe valorofamente i Portoghefi in battagira, non men di lut fu fuo figlio don Rodon co Camendator maggiore di Leon Maeftio di San Gracomo,e Capitan generale in Cordona contra i Moti di Gra-

mata nel 1482. Don Guiller di Cardines, figlio del predetto don Rodorico, fà anche Comen dator maggiore di Leone, Maeftro di Sala, e Conjaror maggiore della Reina donna l'fabelta, fece cofini il cafamento fra la predetta Regina, e'à Rè Ferdinando il

Carolico.

Procreó questià don Diego Adelantado di Granata, il cui figlio don Bernat di .. no hebbe anche dall'Imperador Carlo Ovinto il titolo di Marchefe d'Elce, tac. cio i tanti chiariffimi caualien che procecò ella in Spagna perchene fon piene la carte,e raccôteso la famiglia Cardines di Sicilia, la quale passo fotto il Re Pietro. guidata da Giouani di Cardines Pretore di Palermo nel tear, il quale genero Alfozo canalier di molta stima appo il Re Federa e Gionani da chi ne poene Alfonzo di Cardinea canalier foittofo, il quale in n'empenfa de fuoi fernini, ch'ei fece al Rè Alfonzo, acquiftò in perpetuo la Caftellania del Caftello della città di Prazza ed alcune gabbelle in quella nel 1428 ed altri duo Molini nel tenitorio di lace: e fuo figlio Gjouanni dal Rè Carolico Ferdinando i feudi del Marzu di Buterna, e del Marzo grande nel tenitorio di San Filippo d'Aggirò nel 1483, che fe ne innetti fuo figlio Aifonzo antieme col feudo del Spitalotto nel 1713. Hebbe quefta famiglia anche i feudidi Buterno, e Marco di Grado nel tenitorio

di S. Filippo, i quali furono anticamere di Diego Vaquedano, dal quale puenero à nel tratta. te de deno Pietro d'Atbanes di Nanarra, per feruiggi fetti alla Reina Bianca, che i lafciò à Martino Surban fuo patenie, Caftellano di San Filippo di Aggirò, al quale fuccef

to borry

(s fuor fight of Glousani, che or fi insettito da Gir. Cardinet nel 1,83, all'hon Go Ami a No userator della Commera forta la Reisa I fabella. Ma quotore gli fezza figi gilt. et Loring gill if fizzi lo Gisime Surban nel 1,83 nel fivedo di Grado, il quale mori anche o di unque finar prole, pade fortame dalla predera Renni il premarra Glousano di Cardo fi net, Four-rator della Regiona Cimmera del 1,84, che gil ficcesse Diego di Cardo di directi ficense dalla produce della Regiona Cimmera del 1,84, che gil ficcesse Diego di Cardo finare fina figi call quale fino figli Giousani.

Procreò cofini Marco che fegui nelle Baronie di Buterno, e di Radu, Fiorific — Mario narimente co Regoi di Napoli, e B per arme duo Lupi azzurri in campo d'oro.

Medidi Not, Gio Cacerro di Museu a sgdi Apr.

# DELLA FAMIGLIA

CARDONA



I. prograitor della fimiglia Cardona di Spegna, a della Prominta di Carabgna fi Ramonado di Folch caustire Francefe, a diferio di Real fangue: e de Conti d'Angro, i dynale venne di Francia all'acquito di Cattalogna, fotto i Imperador Carin Ma gno e fit talei fito valore; che ael ripartimento; che fifere a Baroni tella Urioner, periodo i fito di decendari prefero con titola di Vificont; periodo i fito di decendari prefero

i cognome di Cardonae vaggini licto di tre Baroni e, che liaroni o la Baroni al di Ramon di Cardona di Tora, la Baroni a di Cafelfolli di Riobrigo di Cardona, la-Baroni al Caladi Gardona la Baroni a di Cafelfolli di Riobrigo di Cardona, lamont di Cardona e la Baroni a di Cardona la Baroni a di Chiaramont edi Cardona e la Baroni a di Cardona d'Orpini, a con a caracto di Cardona, la Baroni a Chiara-

Il predetto Vificane Rangoado Folch di Gradona-fua moglia Augeretia foricon con sulto i fipicalo en alla primi in a Canalan, a finimi acta e fina pilio dona. Ramondo Folch, Scoodo Vificate el qualefre asi candonna Atanondo, a finimi a cualdo reflato vedono di predi a finimi glia vo a ci arrono quattro del capa del cualdo vedono di predi a finimi glia vo a ci arrono quattro del capa del considera del consi

Almidia, forcila del Conte di Barcellona, e mori oale 130. Peocreò coftui à don Ramödo Folch, quarto Vilconte, che fi rittonò col Côte d Peocreò coftui à don Ramödo Folch, quarto Vilconte, che fi rittonò col Côte d

Googl

Parecellons nella giornata d'Almeria, e moftrà ini il (no) sellore i hebbre coffui per moglie donna l'abelta ferella del Contre d' Veglej di mori fina inagga pel 1 a 82 : no, 1 de Saccello à lus fino pol codata d'ammondo Poleta, gnispo Micontes, fi casto en de

na Guglielma didoba, jaqualegii porto ja doça (a vilayaregi raso en dona Guglielma didoba, jaqualegii porto ja doça (a vilaya lungho di Iorba, Odena-Cafteginuli, Monusaneu, Kobigai , Qodara, Alatras, Moningud, Raimat, ed il

Caffello di Monbranco.

Dalprodetto ne naspie. Ramen Fischieften Vickeins, ilsuule madri al line in Dorin quell jannemen bin hatzpali, seguin in Confiname, Mont, foroi ils. de van Dorin quell jannemen bin hatzpali, seguin in Confiname, Mont, foroi ils. de van Derico i janifi plinen Capitanni di Sprandolci Lin Nassa et Tolofa Jevi in Francisco il janifi plinen Capitanni di Sprandolci Lin Nassa et Tolofa Jevi in Line de Citta di Sprandolci Lin Nassa et Tolofa Jevi in Line de Citta di Sprandolci Lin Nassa et Tolofa Jevi in Line de Citta di Sprandolci Line del Confinamento del Citta di Line del Confinamento del Citta di Line del Confinamento del Confiname

Il figlio, che fi chiamò del medefmo nome, orma Viscoute, hebbe per moglie

à donna Sibilia figlia del Conte di Ampurias nel 1252. Segulà collui don Ramon l'olubinono Viconte, che fu caushero di fonerchia forza e di gran fittura, il quale fishbe dal Rè don Pietro il mero, e mifto Impetio del fuo Siato nel 1-83.

If figlio don Ramon Folch, decimo Viscone, se agnomina o il pro Ombre. Coflui ficasò con donna Mar ri, Alquiere de Arto Goutella di Lerrit, e fecero à don Ramon Folch, vodecimo y ligorite il forule hebbe per molyte dotto. Maria de Carlo

las, e mor l'enzalafciar profe, pérloche gli fuecette nei Vifcontado.

Don V go fuo fratello, agnominato anche pro Ombre. Quefti fi casò con donna

Beatrice de Angledus, huightidiprimers amens haust oper mogle donna Bianca d'Aragona figina dell'Indraed on Ramondo Beridelus, necessità del Medon Guimeil I I repoi donna Bengire W. Lune, ili egil Bünyaroc con cauco dell'uffica d'Alminante, del molo di Chibè del Gropa dell'ifedon Pietro nel 1375, e mentre guardaus con la Gastranta e la marion, piete combattedo our Galere del Ratre guardaus con la Gastranta e la marion, piete combattedo our Galere del Ra-

don Pretto di Cathglia,nemico del Ré Aragonefe, al quale anche ferul in molte.

guerre, a mori gieulañ e al 1,490. de l' Da colhis, de donna la sez e d'Augupa fus prima mógile ne queque il Conz. Gian Ramon Fock la gonomiana (d'Erle el San Giousa Battilla) chetà vilendo e an ultarmo e l'Emote al diece Glapuede d'Re donna (liste a) algri per d'Argona Ilch De per umpite donna (Gious lans el Aragona fejin e dedo à filosoz al Aragona Lon-Reciat (Camali Alarcite e de Viginas Anoma (liste a) al l'angona de l'angona de l'angona (l'angona de l'angona de l'

Cordens of Torals is in . . . Tell algorithm of the state of the engine

Fr 2 Bar-

Ni de para de la propieta Cote. Cia. R. 100 Folch, do n. (100 a noi Polch di, Europa na che fui de termoquint o figuro del la cafa Cutona, don V go, che ber polici gil Stati del vido Dechet o Editore de George del Valet del valor che i tendi, vide actiona de Catalona, don Catalona, de Catal

It is révespro dos Giornas Bolch et tracion al ciné con donna Copuzia, Kimparco de Antonia, figiriar internância bio Ximore ce Actono a Copuzia, Comparco de Antonia, figiriar internância bio Ximore ce Actono a Copuzia de Gill Regini no contra de Antonia, per pietra estra dischia Materia al che minimigio del Rel don Matrimo di Antonia, per preceja don 6 sign. Ramon Bolch, decimoleft Regindre, ettari a save di doma i Sionalizard Antonia per porte più del Copuzia del Co

Ne perneune da costui don Giovan Ramon Folch, il quale ferui valnos in mentein molte hau aglie contra i Françefai Ré don Ferdinando il Catolicose o acquisità di inolo di Ducadi Cardona, al Macchefato di Palia per prinilegio daro in Siane, gila 3 o d'Aprile 1491, et Caso con donna Aldonza Henriquez, figija de don Federico Henriquez, Almanter di Caj digija.

Proceed quelli don Fernando Folch di Gardona, fecondo Duca, che fi casò con donua Firancelea Maniegne de Lara, ed hebbe dai medelimo BE il carico di gran Controllattic di Aragona nel 151 3 adon Antono, che fit Vicenè di Sar-

degna.

Don Luigei Arciucicono di Tarracona, don Henrico, che fu eletto Cardinale con itolo di San Marcello: Arcinefcono di Monreale di Sicilia da Papa Ciemento .
Serlimo nel 1317, e mori in Roma nel 1310.
Don Piero Gouernaro di Caradonna.

Donn Aldonza, che fi casò col Conte d'Aranna.

Donna l'abella moglie del Conte di Riuagorfa, e donna Terrifa Abbadelfa di Pierralua.

Ill predettà don Fernando Space di Cardona monifezza figili malchi, nal lafricidonna Guozanna, te hi moglici di kon dibizzo d'Angeno Bayet di Septejonna Aidovaz Contelli de Lerindonna Maria Gastella d'Olna, e Gont Anaz-Lonelli di aliana. Periche fiscelle pegli Satipateria il Duchelli dona Gionana, e per lei don Francesco Dune di Segorus, e derthatos coltura soche fanza profe, cardoni si 1977, più fuerzio fina prime i fina fiscella donas Gionama-Boltha, ed Ajagona ; che i casa con don Diego Fernando di Cardona Marchelt di Gonasce, i poletri del quale longi poligono dere Ultaria (Cardona.

Non matero la furcession di don V go di Cardona, figlio lecondogenzo di dona Grock modo folch. Tetha di San Gio. Battiffa, che come habbiam detto di fona sar fuccession egili Stati delenio duca Real di Gabdia di Valenta, il quale to trato con dona sistema di Nanarra giglia del Rè di Nanarra gignia del Rè di Nanarra gignia del Rè di Nanarra gignia.

Cothri nella diffeniose, che fegni fra don Carlo Principe di Nusurra el Rédon Giolialia di questi culti presenti del Regno di Nusurra part la morre di fina matre, allecti coi Prancipe del Lario inocuimo, mode di corbratto partiri di Rematre, allecti coi Prancipe del Lario inocuimo, mode di corbratto partiri di Redonna Maria Fastoro, Gigli di dono Priverio Rasardo Adelanto doi di Mustira del prenarhauces pieries, circini è dono Giousnoi gir conficie fisoi Stati, e ggli diede è don Prancipe di Responsa e que del matre deche posici, per la gostra ci, che fe, galifica i Ribi di Razgonia e que del di chiggia di precetto di Goi di Cardona ricosordi, galifica i Ribi di Razgonia e que di Carlo gia del Prancipe e della ce quelle guarra e relia ggii tirolicia se piedifica e.

Percencycofful conta detta di Faxardo è don Alfenzo di Cardona, che fi casò con doma di abella tui si de dont fignora di Bectotia. Ribaroga: Vaglie defesa; di Trava, e della villa di Gorga; e abebbe l'affojo d'Alairante d'Argont.

Monacopero da cofigno de Sachio Alturante, d'archefe di Guafallit, cha togli

Don Giouanni, c'hebbe per moglie doona Luigia Boria della cafa di Caftele.

numun dem vall imperator Carlo Quin rocella conquiña di Fugific.

"Il päriktro Almirants den Sanchio hebbe per moglie döna Marin Colombo, a Toletanfiglie dieden Criftefara Colombo in genare del puone Made, per la quale fuecció nel Dutato di Veragua sell'India Ocondobale. Na mengue d'appredetti i dimirante don Griftefare di Cardona che ficaso con

on Anna di Centellas figlia di don Francefeo Conse d'Olina qua a data a di un'infa di Centellas figlia di don Francefeo Conse d'Olina qua a data a di un'infa di di un'in

Coffui procreò don Pietro, che resto fanciullo sotto la tutela di donna liabella. Res della fuz madre,la quale s'inuefti per lui della città di Mazzara nel 1523, e molt'altri Canalteri fiorirono. L'armedi quella famiglia fono tre Cardoni d'oro in campo Celefie.

# DELLA FAMIGLIA





ONO raccordati alcuni huomini chiari nel mistier Militare da... Cato Giulio Cefare ne fuoi Commentarij di quefto eogoome Cariddi, d'oude comprendiamo profuntiuamente bauer egli fià Romani cobile principio. Ma lasciando à dietro questa antichità, n'accostiremo alla famiglia Cariddi di Mellioa, della qualecon hò trouato altro fe no che dal Rè Martino à quella parte, pcioche Antonio Cariddi della medel-

ma Citrà fit Cammariero maggiore della Resoa Maria, e Gio. Filippo fuo figlio 10 di Nico della Reioa Biancanofieme con Antonio Pepi, viucote il Re Martino fuo marito, il s dalla quale fu impiegato io molti importanti affati del Regno. Procreò cofterad Antonio. Giou i notto, ed Alfozo Canddi, che fernirono con

honorati carichi il Rè Alfonzo. Di Antonio ne nacque Alfonzo, che nel principio del reggimento della Rei na Giouanase del Principe Carlosuo figlio carca il 1517 fu promoffo nell'efficio di Giudice della Gra Correje per otto anni feguiti in quel di Giudice della Corte Stra ucozule,th voode primi leggifti del fuo rempo, e facceffe oc'beni di Gionaona Calandrioo fua madre, c'haueua fuccesso pe beni di suo padre Guglielmo. Calandrino caualiero facultofo, che fu non di puoco condenza appo il Duta di Monteleooc, all'hora Vicerè di Sicilia, e nel a 520 andó contra Paolo, e Scipione Agoello di Maftretta , per la refiftenza c'hapenano farro à Giouanni Stimolo Vices dimes Capitano di quella, oue diede faggio delle fue virti), ed integrità. Da coffui ne. peru cone Antonno geni hoomo virtuofo,ed Alfonzo, che militò,come ventunerom feruigio della tede,e del fuo Rè, nella gloriofa vittoria di do Gionan d'Au. ftria.

Autonino procreò anche Gio, Pietro, che fa vuo de primi fondatori della. Congregatio de Caualiers della Stella di Meffinari Padri Giacomo, Filippo, ed Al-

· fonzo Cariddi,della Compagnia di Giesu, chè rinfeirno affaj eccellenti nella pre dicatione: Soro Bernardinast Soro Scolastica, ambedue virtuole monache nel

monastero di San Paolo.

Ne pacquero dal Gio, Giacomo Il Dottor Mario Casiddi chiasiffimo Giurifta, perloche haue flato promoffo dalla Maeffà Reale tre volte nel Giudicato della... Gran Correidue volte del Confiftorio e molte volte in quel di Giudice del Straticoto ma per i fuoi meriti è degno d'ognihonore, fi casò con donna Maria Marulio nobile Meffinefa,e ne nacque don N. che mori fanciullo e Gio Filip. po, il quale haue retto la fua patria co la dignità Senatoria molt'anni, e riene molti figli imitatori delle paterne victà. l'arme di quefta famiglia fono vn'albore Pino d'oro trattenuto da due Grifi coronati in campo roffo-

#### DELLA FAMIGLIA





famigija Cariffima hebbe origine primieramente in Bologna da vn caualier chimato Gefualdo, che volendo andare all'acquilto di Terra Santa fi puofe nel petto vna Croce d'oro in campo roffo e difotto questa parota ( Cariffima J ed ando,e rornò nel natio paese con molta fua lode nel 1222,e da quefta belliftima azzione,ed im prefa,il figlio Giouaoni filmando la virtu del padre lasciò l'antico cognome di Scorlettise Cariffima fi fece chiamare, dal quale fi dil atò nella città di Parma, que

Print traugale ad fiorifice .

Camaras

mel >461.

Il primo che de Cariffimi venne in Sicilia, fu Paschotto Gariffima a serniggidel Imperador Federico a 1 con molt'altri gentil'huomini Bolognofi, che furono Puccio Castrone, Homodeo Villani, Giacomo Altacima, Vifeardo Manzani, Lanfranco Pietralana, Maloepote Malnepoti, Nicolò Alemanni, Giovanni Valleluga . Vgo Speroni, e Gandolfo Ferracant, i qualiposcia andarono per presidio nelle cit tà di Trapani, Mazzara, Marfala, ed Agrigento, circa il 1248, però in Trapani Paschotto procred à Thomeo padre di Purone-

Da queño Pirrope ne pacque Smeralda Cariffima, che ficasò nel 1240 con-Palmerio Spinola Gentil'huomo Genouefe, che sifedeua allora in Trapantiil qua le procreò vo'altro Palmerio, che fà Giura to di quella Città nel a 409; nondimeno fa fede dell'antichità diquesta famiglia l'edificatione d'un Tempio, chiamato Arbore Santa Cararina, nella medefina Città, il quale fuedificato da Cariffini nel 2272. giis Cariff il predetto Perrone lasciò anche con Thomeo suo figlio insieme molti legati, ed me causto va territorio grande al conuento di San Fracesco, como alla predetta Chiesa di dapabin Santa Caterina, che furono confirmati poscia da ivos sigli Nicoloso, e Gionanni.

Procred il Pirrone fudetto à i predetir Tomes, Nicolofo, Giousopp, Aloifio, Ni colofo, Antonio, e Smeralda Cariffica, moglie del predetto di Spinola, che feruirono in tutte le guerre rego; cole al Rè Martino, perloche il predetto Aloifio al. Pra canzò i vificio di Secreto della città di Transoi e del Val di Mazzara , i Baronaogi dell'Ifole di Fanignana, Lenanzo, e Maretimo, con le Tonare di Sao Nicolò, e di San Leonardo, ch'erano di Riccardo, e di Nicolò Abbate rubbelli, e l'vificio di Ma

ftro Rationale dei Regno nel ra6 :.

In quelle rivolte Baronali il Rè Mattino diede poteffă per prinilegio dato in Ca tanianel ragnalli Gurati della medelma Città di Trapani di poter diffribuire i beni de rubbellià coloro, che l'haueu ano feruito, col confenzo d'altri quattro ca unheri, i Giurat jerano Antonio Cariffima, Nicolo figlio di Riccardo Sieri, Filip po Sieri, Nicolò di Nafo,e i Caualieri Iffo Ricciolo, Giouanni Rinaldo, Giouanni Orlando, e Nicolò Curto, i quali conceffero al detto Aloifio le predette ifole, e Tonare, le quali l'hebbe coofirmate dal Rè Alfonzo il figlio Melchiore Cariffima nel z 445, che gli successe Benedetra sua figlia casata con Andrea Riceiolo discendenre da derio illo Ricciolo, il quale s'inueffi di deste Ifole, e Tonnare nel 1516 per la morte del fratello Giouanni, che premori al Melchiore fuo padre.

il preograto Actoció figlio di Pertone, con fua moglie Benedetta, hebbe eccesso il feudo di Sant'Hippolito, con altre onze venti di rendita fonra i Terraggi della Terra di Calatafimi dall'infantella Leonora d'Aragona, figlia del Duca Gionanni di Handazzo, i quali l'hauenano prima donato à Bernardo Matzuto, padro di detta Benedetta ed ella con fuo marito Antoniofucceffeto in derta Baronia, ed à loro il fintio Tomofo nel 1 208 coffui fu anche Ginrato della fua Patria nel 1 4001 inflemetcon Giouanni Crapianzano, Palmerio Spinola, e Giouanni di Caro.

Ne peruenne da coltui Bartolomeo fignor del Tenitorio di Ragarrumi, che lo vende poi à Giouagna Ricciolo nél 1 à 5 o: Maazio ita, é Gafparo, che furono Frari Zoceolanti, e Paolo, che su progenitor di Giosesso Antonio, il quale pure, hanendoli calato con Benedetta Barlotta , procreò Giouanni , che hebbe per moglie Margarita Mongiardico, che con gli genero figlio veruco, perloche fuc ectiero ne beni paterni le forelle Soro Angela Maria che ville, e mori monaca terziaria di Sè Francesco con splendor di faotità, Maria, che si casò con don Placido Riccioli Baron di Sant'Agna, e Leonora moglie d'Antonino de Nobili, però quefta famiglia hane goduto i maggiori efficij della lui patria, e spiega, (com'habbram detto) per arme vna Croce d'oro fopra vna falcia d'oro trateouta da tre Bande d'oro che dalla deftra frendono alla finifira in campo Roffo.

# DELLA FAMIGLIA

CARNEVALE,

A famiglia Carneuale è scorta lia le famiglie nobili di Napoli. Gio, Andies Carpenalefit if primo che vende in Sicilia del reggimento del Re Alfinazo con carico di Capitandi Giuftitia del Val di Noto, coffui ficaso in Sira-

Siragufa con la figlia di Guidone Ifoldo, Barone delli Macggi nel 1481. Procreo coffui Pietro, Gio, France fen, ed Autonio.

Pietro fu Patritio della Città di Noto nel 1 509, e i Giurati del medelmo anno Reg. All furono Bartolomeo Landolina, Thomaso Proutus, Bernardo la npicciolo, e Pietro Pepapero Antonio ti Giurato della medefina Città nel 1485 con Nicolò di Siraguía Gio, figlio di Rinaldo Landolina e Bartolomeo Cappello. Coftus fi ca-Meters so con Bearrice, figlia di Vicenzo d'Accomando getil'hnomo di quella Città, del-Mi otta la quale cos fuor predecefforiera flato Patritto ,e Giurato, ed egli medefmo nel 1542 fu elesto Patritto, vo altro Pietro Carnenale fu parimente promoffo ne prin cipali vifici della fua patria, e molt'altri gentil'huo mini ella procreo; però ade flo, è ridotta in due forelle femine, vua delle quali è moglie di Francesco Candido

Leontino,e viue fterile. Paíso parimente (comeafferi (cono) da Napolicirca l'aono 1343 Felice Carne nale insieme con suo figlio Giosesso, prendendo per loso stanza la città di Palermo; Felice fi easó con donna Leonora Settimo, con la quale procreó don Carlo. Il predetto Giofesso anche procreò Vicenzo e Virginia, la quale si casò con do l'ilippo d'Auffria, Infante di Tupificon chi generò don Hentico, che mori fenza

prole.

A.1.

Di don Carto Carnenale, figlio del predetto Felice, cafato con donna Antonina di Bologna l'anno : 578 ne nacquero don Placido Padre della Compagnia di Gre sú, don Honorato Monaco di San Benedetto ,don Francesco, Suoro Paola Maria Monaca nel monaftero di Santa Caterina,e donna Giulia moglie del Dottor Pel-Leguno Sozuino.

il oredetto don Francesco procreò yn suo fiello chiamato don Giosesso, Però dona Gulia con ridetto Dottor Pellegijno Sortino (uo marito genero don Giacomo, don Carlo, donna Rofolea, moglie del dostor don Autonino lo Gindice .

L'arme della famiglia Carneusie fono tre Stelle d'oroje fotto due onde azzurre. in campo rollo.

# DELLE FAMIGLIE

CARO, E TOMASE



Irroniamo alfai antica e nobile la famio la Caro in Italia, e principalmente in Roma, da chi derino quel chiariffimo Poeta Annibale Caro, e parimen-\*BitC

te ne' Regni di Napoli percioche ne Baroni del Monte Caujofo ch'andarono. . Sersigno contributono nel feruiggio militare, che fi-fece nel tempo del Rè Buon Gugliejmo v'è norato Guglielmo di Caro che portò co effo lui 18 foldati e ao feruicati. la fanest Visse anche nel tempo d'Henrico vi vn caualiero chiamato Giouanni di Caro, Re Gugheli c'hebbe da quell'Imperador il gouetno della città dell'Aquila efotto il Re Man- della Zecfredo fiorirono Luiggi di Caro, e Guglielmo di Caro cavalieri in Barletta. Palma - cha di Narino di Caro fu vno de rubbelli del Rè Carlo, che fegul il Rè Corradino in quelle polibellicofe turbuleze, ed ando per questo molt'anni hor quinci, hot quindi vagade, finche venne il Re Pietro d'Aragona in Sicilia, a' feruiggi dei quale egli in Sicilia. s'impiego, infieme con fuo tiglio Luiggi, c'hebbeto la Caftellania di Leocata itt. autentica conto da quel Rè.

Casusta del-LATCheu. Da Luiggi oc nacquero Palmerio, e Simone, che villero militando fotto i Re-Pi Federico 1 1 c Pietro 1 r. da queño Rè il predetto Palmerio facietto vno de Zamo

quattro Portolani del Gargator di Leocata nel 1242.

D. Go. de Palmerio già detto procreò Lurggi, e Simone. Luingl hebbe titolo di Regio Causliero dal predetto Rèse dal Re Federico Ball mile sui

anche onze as d'oro di rendita durante la fua vita nel 1 375.

Simone fuo fratello hebbe confitmato l'officio di Portolano, che haucua fuo mo Re padre in Leocata nel 1274.

Procreò il predetto Luiggi Palmerio 11, chefu gian canaliero, percioche acquiftò per fuoi feruicoi dal Re Martino onze 24 di rendita fonra l'effectioni de porti del Regno nel 1 392 la Caffellania dell'Alicata con finendio e quiodeci Cu ftodinel 1201, i feudi di Riefi, e Cipulla ch'erano ffati confifeati à Coffanza Ventimiglia moglie di Filippo Ventimiglia nel 1307, e nel medelmo anno fu mandato dall'iftesso Re à prender il possesso del Castello di Sutera, per la conventione fat tafra il Re Federico e tie Nicolò Peralta, nella quale poteffà fi leggono parole. d'affai confidenzase nel 1 400, per la morte di Gioganni di Grixo canallero. Signor di Montechiaro fenza figli, hebbe anche dal medefmo Rè quel feudo, e Caftc lio .

La Baronia di Montechia ro è affai antica : vuole Fazello, ch'iui foffe la città di Camien fede e conferuatrice de Tefori di Micos. Giofeffo Buonfle lie vuol, chequiti foffe la città d'Acri, tiene sa miglia di Marina coi ndorfo, o Cala, chiamata la Balatella detto da Fazello Piratarum mannum dinesticulum L tienc il juo temitorio, ch'è da circa 40 migha pieno di Palmefeluaggi, ed è affai fertile, e delitin-

fo di caccia, con la palla de Seccafichi, molt'altre recreationi-

Hebbe Palmerio pure poreflà di Capitan generale contra i rubbelli di Leocara e docò la morte del Re Martino ferui alla Rema manca all'hora Vicaria del Regno, ed in quei tumulti-di Bernardo Captera Maftro minfitiero molto le valle,perloche dal Re Alfonzo, con fuo figlio Giovanni infleme, ottenne prinilegio di poter aggiungere l'arme Reali d'Aragona alle fue come di foura fi vede. Procreò cottut il predetto Groumni Berlinguera, che fi casò con Vermilia Ga

Il , figlia di Giuliano Cali caualiero: Andres, et Gionanna montie di Gionanni Valguarnera. . . s.M. Job Acer

Il predetto Ginuani no folamete fol cumaliéro Regio, ma anche Configliero ed à fue spescando con una Galera armata à seruir it Re Alsonao, daluquale alcanzò coi onzo to di sendita ogn'amno fopra l'effration del morio, del feudo, e Caffello di Montechiaro nel 1433, nel qual anno acenmmodo al medefino Re ouze a race fü da quello per fecreta, carippe mandato pell'ifole di Maltaie Gozzo, e nel ri--comofú eletto Regio Cammariero, ed a ceni fiò l'Ifola di Lampedufa con potefià di potregli edificar Tetrased amministrargli la regia giuriditione nel' sa afi finalme-Gg 2

Scrittera

te fi casò con Elifabetta Pogiades circa l'anno 1459. Procreò il predetto Ginuan

nià Calcerano, Brigida, Paima, e Gio. Domenico.

Calcerano fu canaliero,e Colighero regio teftificanociò due fuoi primilegij of. fernati nel 1464 hebbeil carico di Capitan d'arme a guerra della estià di Leneatanel 1484 e fi casò cun Biaca d'Aragona, figlia del Marche e d'Auola nel 1488 . fû egli okremodn flim ain da Leocateft , di maniera che , etlendo acerdenia imë. re prefe da Turchi corfari, fu da quelli con una Galera vecchia chimi fi trougua. focentio,e liberato i nfie me-

Ne naconero da coftui Giovanni, che successe nelle paterne Baronie, ed Elifa-

betta cafata con Matten Celeffei. Il Giquanninon men del padre reusei chiata canaliero, ed hebbe per moglie

donna Leonora Ventimigliaje Barrefe, figlia di don Carlo, che fu figlio di don Ferdinando, anche fielio di don Gionanni Marchefe di Girace,e di dona liabella Barrefe figlia di don Biafco Barrefe Baron di Militello nel 1 4 91. Procreo coffui don Francescoche successe nelle Baronie, don Girnlamn, do-

. na Bianca moglie di Giouani Cactano, e donna Caterina moglie d'Antonino Cac

. Il predesto don Francesco Bason di Monsechiaro si casò con donna Margarita d'Arezzile Celeffrifiglia di don Ginuani d'Arezzile Celeffii cavaliero e di Hele na Celeffri, figlia di Michele, con la quale practeò dan Carla, Don Ferdinanda, don Girolamo, don Anginlo, e don Michele, Do Carlo Barnne lascio vo sul figlio chiamain don Giacomo, che mori fanciulla perlache fuce effe nelle Baronie il zio dun Ferdinando, chefi caso con donn' Anna Celettri , e Mirabella, figlia di Giouanni Henrico Geleftri, e di Cafandra Mirabella.

Ne nacque da predetti, donna Francesca, che successe al padre, e si casò con Ma rindi Thomasio canalier Capuano, famighare dell' Eccellenza di Marco Attonio -Colonna Vicerè di Sicilia nel tempo el egli venne Capitan d'Arme in Lencata.

eircail tear.

Habbiam detin che don Girolamo di Caro fi fielio I I del Bai nne Ginnanni. enflui fi casò con donna Franccica Alorti, che gli generò il du not don Giofeffu di Carn , c'hebbe per maglie danna Maria d'Andone, ed liglianes , che prociesronn il Sacerdore dun Gracomo, don Marco Antonio, del Carlo, don Girolamo, e donna Franceica.

Similmente da dos Girolamo terzogenito di don Francesco Barone, e da donna Margarita Celeftri fua muglie, forella del Marchefe di Santa Groce, ne pacqueto do Girolamo, che mon fenza lafciar figli, do Angiolo che fegni la propri a maniera del fraiello, e don Michele, che prefe per moglie donna Maria Giangroffo, ed Ifglianes, che procrearonn il dottor don Francelco, don Antonio, dun Giovanni, do

Calceranne don Palmeri.

L'altre figlie femine del Baron don Ferdinando,e forelle della Barone lla donna : Franceica, furono donna Laurajene il caso primieramente con Gio, di Thumafin,e dopà con Epifanin Mulé Barnn di Cannicatai, ed viti mamente con Guglic i mo Riuera, col quale genera don Mariia Riuera, d Ribera,

La Baroneffa donna Francefca, e Marin di Thomasin procrearonn à don Ferdi-

nanda di Thomatio,e Caro:e don Mario.

Don Ferdinando fi caso con l'abella la Riffia figlia di Giulio, fratel di Paolin. Marchefe di Cannicarao, e Gonemator del Cotado di Mudica, e di dona Agata di Ginrato Baronella di San Filippo, e no nacquem don Carlo, e don Giulio.

Don Carin acquiftò il titolo di Duca di Palma, Terra edificata vicino la fortezza del Caffello del Barone Mario di Thomatio fuo aun però prendendo alla fua...

vita meglior feotiero, e dignità di fece Sacerdotte e patrò nella Religion Theatinaoue ultituo famente vine, bauendo tenuntiato primeramente lo Stato al fattello don Giallio hoggi vinente i fecondo Duca di Palma, il quale fi casò coo doona-Rofolea Traina-figlia del Dostor don Antonino Traina-fratello del Velcono d'A-

grigeoto, che fecondirà la fua nobile cafa. ..

Raccordo benti et la faimiglià. Thomasio di Italia è van delle principali finali gili ed quella Regione Vuole il salorio iniche il da etturi de dall'anne finaligila de Leopardi, bet and da rasini Gonflautio oppai voll'imperador Oplautio Magonan dimorbi quarindo proteste, e da egindia daterno dell'imperador Itaregonane dimorbi grando; porteste, e da egindia daterno dell'imperador Itaregonane dimorbi grando; porteste, e da egindia daterno dell'imperador Itaretori della distributa di firerno di particolo da consolida della distributa di consocia di consocia di consolida di consocia di

Fical Jafaniglia Gara sashe in Trapasi ne'empi dal RR Marino, soc finguino mofia aprimi dire di quella Gitti hebbe ella la Saraja di Arcades, Irachi pundi ro della qual ciù Michele di Caroppe la moglie Gafandra Fardella, figlia di Jodosi con el a soga-fin chibbe polici landatione Actoro in foglio net 19, sa. India della famiglia Caro finoli Fame di Aragosa de'Archell d'Audiande quatto par della famiglia Caro finoli Fame di Aragosa de'Archell d'Audiande quatto par gei llaco d'Argonno della fimiglia del Tomato.

# DELĻĄ, FAMIGLIA



R A le famiglie antiehe nobili della città di Noto habbiam intronato la Can obene perciorio A Accoio Carobae dal Rè Fe derico i l'û eletro Caltellano della città di Noto, patimotefio figlio Glo. Antonio Gouero dei uvolte i fin patria oel re g gimeto del Rè Mattino. Antonio, figlio del predetto, hebbaconeeffio 4 si cio. Antonio Romaco, figlio di Cri dello Rotterio, di Cefarbili Barcola della Salica, ouer Protano del Rotterio, della matria di Notoro et agrapia quae faccette Matrias foa

figlia, moglic di Rioaldo Sortioo canalier Netino nel 1443. Franceleo Carobene fu promollo ne primi carichi della fua patriapi rime ote Leonardo Catobene, emolt'altri geotti l'acomini viffeto di quefia famiglia nella ciutà di Noto. L'arme di que fla l'amiglia furono vua fafeta d'oro in campo rollo, e trerofe rolfe dentro.

# DELLA FAMIGLIA

Primi Genologifi d'Italia nelle loro opere hanno fatto fempre mentione, de lla nobilifi ma famiglia del Garretto, e più ampiamente d'ogn'altro Francefe o Sanfouini nelle fue famiglie d'Italia, il spale tocca di passo questa del Cariton di Stillajnondimonaye figuir il m'oremac dare il fino principio alle mona Stillano docco che prede il coliquine da Visusciado St è di Stillono, a che conde il coliquine da Visusciado St è di Stillono, a che conde il di produci fin atro chriftiano call'imperator Carlo Magno, e fit tenno capacilo il gate il fino princibe e girumo di fia princiani figua, pictaro Casallo cambió in bianco, petró i finoipofiler rolefero rer Eusde nere in campo derno le qual in oggificiegano no Italiq il medi Goozaghi il Mantua e i Marche. di di Gioza di Visuscialindo di Stillono Probe riano o moderni Red il resultano di Stillono di Stillono Probe riano o moderni Red il resultano di Stillono Probe riano o moderni Red il resultano di Stillono Probe riano o moderni Red il resultano e il mantua.

di Vgo Capeto (i Duchi di Vintenine di Sauoia della linea di Beral, così anche i

Priocipi del Piamonte, Contidi Ginenta, ei Duchi di Bausera.

Scrine Giacomo Filippo da Bergamo cel libro 12, the vo altro Vuincehindu, a a figlio d'Alberto maca di Saffonia, non hancodo verun figliaco lo, fi votò infieme có la mogice di andare à visitate Sen Giacomo di Galitia i quando il Signore gli hauelle conceduto gratia d'bauer prole, e dopo quello voto miracolofantème fegui l'effetto, onde messi in viaggio peruennero in va luogo poco diffante de Alesfandria della Paelia in Lombardia, one la donna parteri vn fightuolo, che lo a hiamarono Aleramo, d Alramo, fecondo Voltango, ed Aledramo il Volterano, il quale haucodovelino lafeiato coalidoue nacque, lotto buona cuffodia, profeguirono il lor viaggio e vifitate le reliquie del Sato al ritornar che fecero in Italia ambedoe fi morirono, reflando il faocinilo nel gonerno de fuol cuftodi,e prinato in vo tiatto de geomori, e del Regno, fo nutrito, ed alleu ato da loro io molte virto, di manie. ra,che fu riceunto da Ottone primo Imperadore, e dato per Mac firo, quant voque affai gioumetto foffe, ad Alafia fira picciola figlinota la quale ejefcendo io beliezza, ed jogià crebbe anche in amore verso Alexamo, pieno parimente di gratia, c di valore;innamoratifi dunque infieme, fe la solfe eleramo per moglie , ed ambedue coo queitheforische poterono raccogliere, oafcoffamente fe ne fuggirono foura vo carro, riduce odofi in Italia nell'Alpi maritime d'Albioga, e dal carro già detto furono ini cognominati del Carretto, e taoto flettero in quel fuogo, che generaroco lette figliuoli, mi vengodo in Italia l'Imperador Ottone prederro, per vno accidente Altogio col Vescound Albinga oel palagio di deno Aleramo, per mezzo del quale Alalia haucua conofciuto il Padre, e l'haucua informato infieme del fuocafo,e fo di fifatta guifa feruito d'Imperadore, che sel partirfi ordino ad Aleramo, che domandatte quel tanto gli piacette, ma interponeodoli il prederto Vescoup sece consapeuole ad Ottope della figliuola, e del genero, il quale, riceutdoli amojeuolmenie, gli diedeper dote tutto il Monferrato, e creo ad Aleramo fuo Vicario Generale 10 Italia ed a hepoti gli diede i Marchefati di Saucoz, di Sa. Inzzo, di Ceua d'Incifa di Bufca, e di Ponzapo.

. Quello marrimonio no é puto diffiunde da quel di Baldonio o di Ferro primo C5 te di Riandri, il quale nel pall'aggio, che faceu Giudi, rigilnola di Carlo Caluo Ré di Fracia, vedona del Rè di Inghilterra per Fialera alla Corte patorra, egli fe la tratenne, e fe la tolfe per mogli, preodendo i per dotte della moglici il Contado di

Figurdia dal quale egli era Gouernatore.

Parimente Maofredo il Saujo fi toffe via Euride finlinola di Coffaota Impera-

dore, e la condusse in Raucoou l'anno 3 50.

Alexando divoque polícifici il Moniterato l'Origio, Albié recelli, Suivona, Aqui, Cremona, Reriamo Craini, ed princelli el ligher Moglictimo primogento, che dopo il padre fiu primo Marchete di Molerator, protecto più ci il predese gopici mo o Protec, che da veccio dell'esto di altra distintati en in artimorio fitto pici di protecto di protecto dell'esto di altra di protecto di altra di altra

Ca2+

1, Google

ne dafelmo, che fu progenitor de Signori del Carretto, hebbe egli per moelie la Contella di Proptieri e per fua parce elizocco Sanona Città antica redificata del Sabatto Saga enizito in di Marchefam, coi quale ella perfeuerò ne fuoi difeendenti Chiamati del Carretto fotto la medelma divinità fin'all'anno 12 co nel quale Ottone, fratello di Giacumo del Carretto vendè la metà della detta Città a'medefmi Cittadini per cinque mila Sanneir, ch'era forte di moneta nel tempo di Corrado av Imperadore per gl'atti di Notar Ramondo de Giodici d'Albinga, reffando dell'altra metà padrone il predetto Giacomo da chi depende poi la divisione de tre rami. Percinche havendo tre figliuoli tocco à Corrado il confortio di Milletimo at Henrico il confortio di Nottello, e ad Autuni o il confortio del Finale.

Dalla quale paternadisifione poco contenti Corrado ed Henrico ricorfero all'Imperador Carlo 19 contra Apinnio loro fratello e fi fe cero inneffire del Pinale perluche il prederto antonio renuntiò le fue ragionialla Signoria di Genona, che per forza d'arme s'occupé quel State, dando ad Antonio «rolla fomma di monera in conto delle ragioni, celle co la quale celli fe ne passò in Sicilia one si casò co Coftanza Chiaramppre con la dote di Caiatabiano e Siculiana ed hebbe per donatione il Contado di Ragalmum; coftei fu figlia di Federico, Signor di Ragalmu-

to fratello del Conte Manfredo di Mudica.

Successe ad Antonin suo figlio Antonian, ed à costui Marten figlio primogenito e Gerardo, che renunciò la fua attione a c'haveua foura lo Stato di Ragalmuto al fratello Matteo ed egli n'hebbe tutti i beni che polledenago in Genona perloche sus fe ne paísò e piantò infleme la fua famiglia.

Matien resto solamente con lu stato di Ragalmuzo; perche in quei di Calatabiano, e Siculiana fucceffero i primi figli, ch ella haucua hauuto dal primo matel-

monin. . Procreò Matteo, Federico, e Giouanni, al predetto Giouanni fuccelle don Hercole primogenito, e do Paulo fielio anche del predetto Giouani fegutin altri beni Ne nacque da don Hercole don Giovanni, che procreò don, Girolamo Conte

di Ragalmuto.

· Dal predetto don Girolamo ne necque don Giouanni, che procreò il at don Girolamo dal quale anche ne nacquero dun Gionanni den Algramo e don Ginfeffo. Don Giovanni fuccesse nel Contado di Razalmuto, e don Aleramo acquistò la

Conteads Gagliano, per il matrimogioch'ei fece con fa famiglia-Gailettil Dal pre detto dun Giouanni ne nacque dun Girolamo, padre del vinente don B. DOM J. C. M.

Gionanni Conte di Ragalmuto.

Furono promoffi i Signori di quefta famiglia ne'maggiori carichi del Regno e pattieniarmete in quello di Pretore della città di Palermo, peintite do Girolamo Baron di Ragalmutofii Pretore nel 1360 fimilmente don Alemmo Conte di Gaglieno nel 1196,e 1604 don Giouanni Conte di Ragalmuro nel 1600 m.

Ritropiamo anche ch'il primo Antonio del Carretto Signor del Finale effere flatorietto Maftro Rationale del Regno dal Re Martino e molt altri canalieri fuoi posterioneonero molt'aleri vificije dignitadi, che per estere effinti fil cacciono; vinendo nel prefente della-loro pofterità Frà don Alfonzo del Garretto cavaliero Gerofolimitano ricenstonel 1649, che pure, fatto il Reggimoro Viotregio del Si gnor Principe di Paternà Duca di Montalto, fii eletto Capitan d'Infanteria , & virtuolamente fi porto- 11c ...

1. Non inferò di Gerardo fishio primosenito . è come vogliono, fecondogenito del predetto Antonino del Garretto fecondo Barone di Ragalmuto, il quale haufdo repútiatof come habbiamo detto lla Baronia al fratello Matren outrabeniad -13C ello

efforceantife il andò in Genous con l'acquifto d'altri beni paterni, ch'erano nel· la Liguria, ed un fermandoli piantò la fua famiglia del Catrello, e procesò. Marco del Carretto.

- Da Marco ne nacque Galcono, e he procreo Alfonfo, Carlo Domenico, Fa-

D'Alfonzo ne nacquero Giobáni, Paulo, e Marco Antonio. Paulo Réletto Ve feono in Francia fotto il Ré-Francelto primo. Marco Antonio bebbe digoità 'dal Ré Filippo 1 e di Principe di Melige procreo Costanza Duchessa di Salmona,

e Zanobla Principeffa di Melfi.

Il predetto Carlo Domen ko fu e teato Cardinale nel 1509 dal Pontefice Ginlio 11:e fotto quefta dignità fu occupato ne primi carichi di Santa Chiefa.

Fabritio fu elesto canaliero Gierofolimitato, e poscia assunto nel magistrato

di quella Sacra Religione.

Fir Caustieri Gierobiimina della funglia Carretto della Liguria, rivouismo Fra Ambrogio del Carretto effere flato riccuuo nel 143/Fin Guoemo del Carretto nel 1710. Fra Carlodel Carretto nel 1561. Fra Supione del Carretto nel 1566. Fra Galeszzo del Carretto nel 1566. Fra Amerello del Carretto nel 1576. Fra Nicolò del Carretto nel 1576.

Fra Ottaulo del Catretto nel 1570.

Ha fatto ane he queffa famio lia no bilisfimi congiungimenti matrimoniali, per cioche, come nel principio habbiamo detto, il primo Alcramo hebbe per moglie Adelasia ouer Alasia, figlia dell'Imperator Ortone e e, il figlio primogenito Gugliel mo, Marchefe di Monferrato, hebbe Helena, figlia di Giofetto fratello del ne d'in ghilterra. Bunifatio : fuo figlio hebbe permoglic Maria figliuola di Filippo Re di Francia. Guglielmo 11, Marchefe di Monferrato, hebbe per moglie Giulia forella di Cotrado Imperatore. Gibrdana, figlia del primo Guglielmo, il e aso con l'imperator di Cottatinopoli. Guglielmo e e i Marchefe di Monfetraro, hebbe per mo elie la figlia di Baldouino e t.r. Rè di Giernfale, Ranieri Marchefe fi casò con Caramaria, figlia d'Emanuele Imperator Greeo, efir da quello elerso Ré di Teffisglia, e palfo alle feconde nozze con Margarua figlia del Re d'Ungaria. Bonifacio a e z bebbe per moglie Coffanza figlia d'Amodeo Duca di Sauoia. Bonifacio Iv fi casò con Beatrice figlia del Rè di Caftiglia. Giouanni Marchefe di Monferrato hebbe iglie, vna la diede ad Andronico Imperator Greco, la a ad Alfonzo Re di Caftiglia,la 3 a'd Orfo Orfini Principe Romano, e fti fua moglie Margarita figliuola. retel Duca di Sauoia.

In quefto Giouannifini latinea mafeolina del Carretto del Marchiefato di Möderrato, perche dopò la fua morre, fenza la feia rifigli mafchis gli fucestife la prima ficia mortini del lui con la companione del programma del pro

figlia moglie del Imperator Andronico, e d'indi per feminile fuccessione anche peruenne alla casa Paleologo, e della medesina guifa alla casa Gonzagha.

Final mête flatfo con directle l'antiche fact a me, the porteuno i siffonçarea n'an Veder con litere d'arte colonie et on le fiera victore a pirais de appar testamente huisiano il e utilio è recolonie d'indice de l'antiche de l'arte d'indice de l'arte de l'arte d'indice de l'arte d'indice de l'arte d'indice d'indice

# DELLA FAMIGLIA

USIEDE principio alla famiglia Cartella di Sicilia don Ramondo Des Gis-Calcerano de Carrellas, che passò di Catalogoa a ferniggi del Rè anni d Pietro d'Aragona,dal quale in Meffina fu armaro caustiero con. senter Besnardo del Bosco, ed eletto Coote di Catanzaro, e non lunge poi del Re Pie hebbe dal medeforo Rè i Caftelli di Carapia e di Leorini: generò co troprimo.

nicon Agaia Staiti pobile Meffinela fua moglie, Pietro, Ramondo, e Federico, che viffero nobilmeo te con carico di Caftellani di Leontioi,e di Siragufa. Federico parimeore hebbe il goucino di Minco, dorante la fua vita i e procreò Ramondo, Gregorio, e Pietro, che feguirono i vestiggi paterni, ed hebbero dal Re Martino alcuni renitorii in Leoni mied in Noro, perloche Gregorio habito in quella Cirtà e Raimondo in Leonnini , ed ambedus furono progenitori di molti virtaofi getil'homini, i quali cocorfero ne primi vffici, ecarichi di quelle Citià, come chia ramente lo moltrano gi antichi Serutini della Regioal Camera, e dell'officio del Protonotaro del Regno:adello fene veggono alcuoi rampolli, però non sò fe deringoo da predetti. farme della famiglia Cartella fono

# DELLA FAMIGLIA





il progenitor della famiglia Carufo primieramente in Sicilia Giouanni Carufo,e dopo Antonello Carufo, ambedui Ca- Benedeno ualieri Napolirani. Giouanni paísò d'iodi con Galuero Ful. Falca mi cone, con quale s'impiegò a ferniggi del Rè Federico I 1; dal della cale quale,effendo conofciutiper virtuofi Caualieri, fuoi Secreta Auguni rine Configlieri furono creati. E stimata la famiglia Caraso da gli Scittori Napolitani p vaa

delle principali fa mighe del Regno di Napolhe vogliono, ch'ella derinaffe da va

#### TEATRO GENOLOGICO 142

B: undello Falco nell 101/02/18

certo Pier Foriumno canalier dell'Imperador Federico i tal quale per troppo me nerolità d'anuno s'impiegana à malagenol imprete, particolarmente, affedian do il medelmo Imperador la Città di Novera de Pagani, coli s'offerie di prenderla con affuria, perloche fi veffi dellafogra baracenefea,e fi 10sò il capo con un rafo. Angionia. 10, poiché così viausio anticamète i Barliari, e se ne ando deni ro la Città, que

affutamente în gan sundo te guardie s'opt à di guifa tale, che quella Città venne à difperto de Barbari nelle imperiali manne il lafetatui eeli affatto la vita, onde per quella azzione lo chiamarono il canaber Carufo, eparimete suo figlio Lacillotto, al quale dal medefino Imperador in fodistation del paterni ferniggi i hebbe i Caffel li di Conzajed Apice, toglicado per appe, in rimenibranza della parerna azzione. vna testa tosa rasie cia sopra vna fascia d'oro e sotto vna lasbordata d'oro in camo roffo, che pui e furono fegute da fuoi posteri.

Da questo Lancillono ne nacquero Pierluiggi, ed il pienarrato Giouanni, Pier-Iniggi pianeò nel Reggo di Napoli la fua famiglia Carufo, e fu progenitor del pre de 110 Antonello, che paísò ai che d'andi in Sicilia nel reggimento del Re Martino,

dal quale ne peruenne io i Baroni di Space afurno. Venendo Giouanni dunque in Siciliafú eletto dal Rê Federico Promotore del l'officio di Moraro, il quale vificio era, che riconofcena l'abilià della perfona, e gli

spedma il penulegio di potereffereitar l'officio di Notaro per il Regno, Questo vsicio è di tal confidenza quanto gl'antichi Imperadori, e Regi di Sicilia non lo concedeu no, fe non che à persone nobili, d'austori à, di virtire di co. ferenza, e lo conferiuano eglino medefini, e non i loro Governatori, e Protegi. In vil atto Imperiale dell'Imperador l'ederico i a cauato dalla Zecca della Cancel. laria di Napolisti vedesche dona potestà al fuo Vicerè di Sie lia di poterefigere. Autocati, e Procutatori, rifernandofi per effo l'vificio di Notaro, reputandolo di maggior confidenza perloche auuenne, eh à persone nobiles d'auttorità lo con-

fermano.

Habbiam parimente rittonato, che i Notari antichi erano anche Leggiffi, perloche furono promoffi nell'vincio di Giudice de' Tribunali del Regno, e Foriqgno Cirufo, e Bartolomeo Bonaiuto, effendo Notari, e Giudici della Grao Corte, chiefero licenza al Re Martino di poter effereitare con quello,i vificio di Notaro. La aubilià, e l'autiorità de Notarrolti e modo è incomedata da Leggifti da Olde

rico di Zafio da Gagireimo Rouilla Francefe, dal Cantidico Rocca Piacentino, dal Senator Tiraquelli nel fuo tratisto de Nobilitate, e dal Vescono Conarrausul maggior de letterati Spagnaoli. Dice l'ifteffo Dio. In mann Det poteffas bommer the fuper facem fente imponet honorem. Luca di Pe

na chiariffimo Dottore collocò il Notariato fra le altre dignità, e conchinde, di-Quis enimnon diligas eum, & hom Cate magna compleri putes, qui decreso Peracion

ad Tabrihonatur offici um preuemt. Schuono Zodorico Zamorenfe, ed il Senator Caffaneo fopració il feguente,

Hi namque vedum apad Pedantoi, minorifgut Mogi Bratus creditum, & aufforunt ? obtinent, fea apud Reger, & Principes, & cun la connentia Tribuvaha acceptissimi, & fa miliarisfion existant. Hirm meorum manibur admiranda fide instrumenta primitegia, & liver as ad perpetuam rev memoriam conficiunt & postmulta i emporum fecula , & borum fola Notariorum fabsen puone indubratam probationem indueuns, Hi Typum tenens Euangik Harum Christi, ani musgesta exasta in Euangeho tam sidehser, quam withser, descripserum. Et emer caseras biaus areus commoditates, qui illam exercent, magna lucra, & fummes honores affequantur or breattempore. & paruo labore opulenta vishtatis com orndia adipifcantarita tandem ab ofimbus honorantur,

F nel no firo Regno haue tanta forza lo infir@mento di Notar publico quanto coffringe le perfone obligate co cohermone reale, e perfonale executiuo modo, ed é finalmente di molto credito.

Il predetto Fortugno Carufo dunque acquiftò dal Rè Martino primierame ote if feudo di Comitino nel 1207 ed il tenitorio del Granato nel 1200, e non Junge noi Antonello Caruto getil'huomo Napolitano acquiltò la Tetra di Spaccafurno, dei frue e molt'altri feudi ,iu Maftro Rationale del Regno, e ville con molto fplendore ne'fuot temps Acquifto anche coffuiil feudo de' Pulci, il quale era flato de Alparo di Castro Caualter Aragonese al quale haucua successo Francesca sua figlia mo glie di Attardo di Barbulie t, la quale poscia passò alle seconde nozze con Marrino Remiges, i quali lo concessero à Sanchio di Sachio di Landonio, Castellano di Noto nel 1433, che per hauero rubbellato peruenne detto feudo alla Corre; onde il Rè Alfonzolo diede ad Autonio di Siri Theforiero del Reggo, e fuo Procuratoro Generale il quale con l'icentia del medetmo Rè lo vendè al predetto Antonio Ca

rufo, alibora Maftro Rationale del Regno, per prezzo di rono Fiorini, de quali gli

ne obligò conofalme diframmento à ragione di tari fei la falma nel 1444. Hebbe aoche i feudi di Lungarino, e Burgillofti quali futono parimente di Fe dertco de Aragona: non dimeno il feudo di Lungarino, ed il Tuono di Milazzo erano statidi Genovese Porco, mà morto il predetto di Atagona, peruennero alla Corte, perioche il Rè Federico r i r concesse à Filippo di Marino Burgillusi nel 127 z. restando solamente Lungarino in poter della famiglia Giordano, e Butgillufi paísò à Giouaoni d'Aragona Marchefe d'Auola, che fe ne innefti nel 1453 co fendi di Ragalmedici, e Librici per la morte di Petruccio d'Aragona suo padre, ra cuperator di quelli, e d'indi peruennero all'iulante don Pietro di Aragona Duca di Noto fratello del Rè Alfonfo,e per certe ragioni, che pretendeua fopra Lungarino Maefito Pierro di Martiglia, diede à quello i predetti feudi di Ragalmedici, e Librici, c'haneudo morto fenza figlial Jufante don Pietro gli căceffe con il feudo di Falcinara à Giouauni di Lirla nel 1427, il quale gli vende ad Antonio Carufo predetto co feudi di San Lorenzo e Bucchio per prezzo di poze 200 nel 1457. che fene inueffi con la Terra di Spaccafurno, e coifeodi di Ragalmaida, e Lanfi in detto anno ne quali successe suo liglio Vicenzo, al quale Antonello suo fratello nel 1478. Formò nob ilifimi tami questa famigha nelle cirtà di Catania, Lecotini.ed vitimamente in Palermo; i gentil huomini de' quali furono promofft ne primi vffici,e carichi della medefma Città, e ciò chiaramente fi fcorge ne'Regifiriedaltri atti nell'Archiui di quelle, que i rampoli de quali fin hora viueno, final mente, per la morte dell'virimo Barone di Spaccafutno, passarono le prenatrate. Baronie per coogiungimento matrimoniale alla famiglia Statella, la quale hoggi eon ritolo di Marchefe e con folendore viue. l'arme della famiglia Carufo fono vna Fascia, ed vna Imbordata drargento, e sopra la Fascia vna testa carusa in capo celefte.

# DELLA FAMIGLIA

CASALE.

IFAT SIER Antonio Cafale gentil huomo Romano per le eriminal conte Giovanni Le Inflande de Chebbe con la famiglia / unenale, e per la morte di Giovanni Le Inflande P m caualier riccose congiunto in parentela con molte nobili famt. fie biferie glic Romane, @coffretto venirfene in Sicilia , e prese moglie in. Catania, che fu Laurella Soriani, figlia di Giorgio Veneto, con la Hñ a qua-

quale procreò Valerio, il quale hebbe dal Rè Martino la Caffell ma di Caffeo Reale al cai canco l'hebbe confirmato dal Re Alfonzo Pier Anionio fuo figlio nel 1433, ne nacquero da coftus Gio, Filipposed Anuib, le, ¿quali prantarono nobstmente la loro fami alia per cagion di matrimoni, nelle cicià di Mellina, ed Agrigento,e furono progenitori di molti gentili huomini,che fi fparfei o per molte occationi parimente in altre Crità e bioghi del Regno, l'arme di quella firmiglia fono vna Force d'argenio in campo celefte, e nella cima di quella vii veccilo bian co pulato.

# DELLA FAMIGLIA

CASASAGIA.

IFT CAPAR ANCESCO Cafefagia georif fuomo Catalano fu vno de primi Giuritti del fuorempo, perioche fu eletto dal Re. Martino fuo Configlero, e Theforiero del Regnordal quale hebbe anche potettà di poter rimettere le perfone tubbelle, e refittairle i bent conficati, A conora d'Aragona, ed al Conte Matteo Peralta fuo figlio nel 1396,e per quefti, ed aliri fernigm acquiftò pare dal mede (mo Rè la Baronia di Solanto nel 1403 e Nicolò fuo finlio la Terra di Giarratana nel medelmo anno-

Hebbe il prederto Francesco per moglie la figlia di Giai me Michele Casapona caualiero Arigonese, che gli mori in tempo, ch'e gli acquistò la predetta Baionia

Repft di di Solanto.

Cancelli Il Castello, Feudo, e Tomara di Solanto surono anticamente dal Rè Federico 116r. 111 concessi à Manfredo la Cabica nel 1365, che già fegui fnotigito Antonio, dal 1166 quale il Rè Martino ri movendoli gli coecife al predetto bracefco Cafafagia, ouer Registre de Cafafaia rentil truomò Catalano, come habbiam detto; ne quali gli fuccesse il fi-Cancellar. elio (econdonenito France (co, che gli vende à Corrado Spadafora nel 1415, ed à 11924 coffui fuccess: Gionanni Auronio Spadafora suo figlio. l'arme di questa tamiglia. fono voa Cafa d'oro in campo rollo,

### DELLA FAMIGLIA

CASANOVA.

Den Gie sann de Sanchra nella trta del til Mariting

£141



L predetto Giaime Michele Cafanoua Atagonefe venne in Sicilia fervendo il Rè Marrinose fi casò in Catania con la figlia de Federico di Brama Baron del feudo di Carcaci nel 1396,be. che celi fraucua flato molt'anni innepzian Sicilia à i ferunggi del Re Federico e I i e dopo fe n'haueua paffato in Aragonacon la Regina Maria, hauendo pria lasciato sua figlia Antonia. che l'haueua hauuto dalla prima fua moglie Vadina; coi pdetro Francesco Casasagia casata; però egli dalla seconda moglie n'acquisto Michele,

ed Antonio, che fermirono molt'anni il Re Alfonfa. La Cronica di Valenzia filma antica e nobile in quel Regno queffa famiglia Ca fanoua,e ce lebrafra fuggeri emmenn di lei Fra Giouanni Cafanoua, che fu Ve-

scoup di Bonsapo,e d'Eina,ed vitimemente Cardinale di San Siffo, nella qual di-

guità fi promoffo dal Pontefice Martino Quinto nella terza erratione, ch'ei fece Pannio rel 1410, cu mori in Piorenza, que fu feotito in Santa Maria Nouella del Padri Domenicaninel razdi :

ci. c Cardo

Graime Cafanoua, il quale hebbe anche la porpora Cardinalitia per le fue virtà

letterali. Mi, hele Cafanoua fu io Valenzia persona Coosolatete seroi coi primi viticita. Republica Valenziana, ed à Sua Maeffà nelle giornate del Pegnon, del Velez, della Gomera , nel foccosfo di Matia e nella batta glia nanale, che si fece nella Goletta . ed in molt altre occasioni.

Della medefina guifa fegifrono i quattro figli del predetto, percioche Pietro Luiggi Cafacoua, chefu it maggiore ferbi, incommetando dall'agno reger fin al r600. octi al jerano ne di Saragoza d'Aragona nella guerra di Bertagna e nelle gior nate del mare Oceano, fin che aequiftò la bandiera in Fiandra della compagna di G. fparo Sapera maftro di Campo del terzo dei Spagnicoli, e finalmete moti cobattendo valoro la mente nella cotta ch'hebbel 'Arciduca Aiberto d'Austria à due di Luglio del già detto anno 1600.

Il fecondo chiamaro Me hele, valoro fo foldaro della compagnia di don Michel

le di Borgia, morì cello Staro di Milano.

Meletiore terzo figlio li ritronò i o molte fattico i militari, e parimente nella. ricuperatione della Valle della Moriana, e Chambari, que peri nell'uccifione di qualtro mila Franceli nel 1506.

Gasparo visimo de fratelli si ritronò nella medesma fattione, e d'indi passò ita-Frandra con fronorati carrchi. l'arme di lei fono una Cafa d'argento in campo azzerro.

## DELLA FAMIGLIA

CASTAGNA

PANTER A le persone chiare della famiglia Castagna, che fioriua all'hora
nobilmente in Sicilia , ritroutamo Nicolò Castagna vno de Configlieri del Re Mari ino dal quale non folamente fu promodio nell'of helo di Teforioro del Regno, ma hebbe anche la Baronia di Bifcari nel Val di Noto cel 1396 la Teera di Saponara nel 1397 il feudo del Granito nel 1401 col feudo di Nocifora infleme; il Caffello, e foudo di Sereanal le, il feudo di Riftioi , Poggio Roffo , o Cane Salli osoi col Canneto, che gli cambiò con Glonanni di Taranto per i Cafali di Banufo, Sent'Andrea, e Rocca di Maurianni nel 1395, ne quali gii luccesse suo figlio Francesco, Vogliono che costui habbi piemorto al padre Nicolò, hanendo lasciato solame ote voa figlia chiamata Pioa, la quale dopo la morse dell'Auo, inccesse ne predetti Stati, e feud i. Pina si casò con Federico Pollicino fignor di Turmeeti, perioche peruennero alla famiglia Pollicioo come si vede al suo luogo, il quale Nicolò su Vicerè di Sicilia ne gl'anni...

t feudi di Nocifora,e Granuilla che fono nel teniporto di Vizzini, furono anticamente, croè quel di Nocifora, ela metà di Grantilla, del Conte Henrico Rosso industria il Giouane,e l'altra metà di Giouancello di Siulio di Licodia, però i fuol il Con de te Henrico eli coocesse al predetto Nicolo Castagna nel 1401 con pagar oze ao a e tari venti ogn'anno, e d'indi poi perueneco alla famiglia Manuello di Siragufa, co meal fuo tuogo fi vede, che per cagion di detti feudi ando ad habitar nella città di Vizzini.l'arme fono yn'albero di Caffagna verde con le Caffagne d'oro in campo

## DELLA FAMIGLIA







ITROVIAMO la famiglia Caffellet vna delie più apriche, e nobili del Regno d'Aragona, e Principato di Catalogna, e fra i foor huomine chieri è celebrato Beltran di Caftellet, il qua le nei 717 viucua nobilmente, e pugno molt'anni contta i Bar bari per cacciarli dall'occupata Spagna possedendo in quei rempi ya Caffello chiamato Caffellet, ellendo flato poffeffo da fuoi progenitorifono il Rè Goto Atagulfo, mà egli, vedendofila propintia intra oppreffa da Mori, trutto con molti caus-

lierine monti Perine ne nelle parte di Cerdagna, one fi fecero forn (come afferma Pietro Tomich)e dono molte battaglie,e fegnalate prodezze, vecchio col Principe Mataria nel 751 fi mori, lafciando quattro figituoli, che non poco illuftrarono la fua famielia .

Zurnahtt Aucoria Rezino

Auloger di Caftellet fuil primo figlio, il quale s'impiego ne feruiggi dell'Impe-Tator Carlo Magno nel 228:11 quale haceua paffato da Francia in Caralogna per la ricuperation della Spagna, e tolta da poter de Barbari Tarragona, la lafcio forio la guardia d'Aulogericeli dunque con i fuoifratelli ampliatono affai nobile, egrande la famiglia in Catalogua, e però, fotto l'ifteffo imperator Carlo, hebbero molts carichi, dignitadise Caffelli, chiatifee ciò Ripol ferittore d'aussorità ne' fuoi anpalic mentre fà la divisione di Caralogna fra le ricche famiglio chiamate in quello Idioma (Riccos hombres) forto il medelmo Imperatore ( ei cosi dice.)

· Conde de Tarragona, Visconde de Escatualbon. Noble de Caffellet. Condede Barcellona. Visconde de Cardona, Noble de Monclos. . Conde de Cerdafia, Visconde de Ouerforat,

Conde de Ruicellan, Visconde de Castelnou. Noble de Canet. Conde d'Ampuries. Visconde de Roccahert. Noble de Ceruia. Conde de Pallas.

Noble de Vre.

... Vikonde de Villamur, -: .... Noble de Felloria, man Noble de Centelles, Conde de Vreels at ... Visconde de Ager, :....

Visconde de Cabrera. ... Conde de Brfalu. ... Vifconde de Bas. Noble de Termens, ..... Noble de Porgnerafqua ov fe di

Conde de Vique, ... ce de Santa Pau. Dicono anche, di queffa famiglia, che fia la medefina de Ducht di Lorena, i qua mos Sili sempre joue stuano al suo Maiorasco, è Primogentto yn Castello, chiamato in lin callo a s gua Francese latelet, che nel nostro le oma suona Castellette ciò eglipo l'hebbe. M. Pur ro nel tempo de Gon i da qualice fama) che effi Duchi difeendano, e che da questi del peri s'originaffero i Caffelle: Catalani, per l'arme ch'infieme vuitamente foregano. Temes cioè, il Caltello d'oro in campo azzurro, conofciute primieramente in Catalogna Gul. del

fotto Beltran di Caffeller,e di Auolger fuo figlio, già detti. L'Abbate di Valchiara historico antico (commendato non poco da Santo Isidoro, de Seriptoribus Eccletiafficis cap. 21) feriuendo d'alcuni caualteri Goti, de Birtische resideuano in Tarracona,ed in Barcellona,fra quali seriue i nobili di Castel. nanel mai

let l. 2.f.8 5 con le fequeuri parole, Inter altes clares vires Promintia Taraconenfis erat cum cateris iam fupranominatis fegi.d.

mAula Regta nobiles de Caffeffet,

Da quette parole chi aramente fi comprendel'antica nobiltà di quefta famiglia. per hauer tenuto fin de fuoi primi répi il titolo dinobile per l'autrorità di queffo Santo Abbai e,il quale hà 1028 anni che feriffe fra i Caualieri illuftri, che in quel tépo fioriumo nella Prountia di Tarracona effere i nobili di Caffellet.

Il secondo Beli ran di Castellet, figlio d'Auolgenriceuè molti titali, possessioni, e Terre, ch'erano già rica perate da poter de Mori, le quali continuarono poi ne fuoi posteri, perche nel 2008, che statta già tutto il Principato di Catalogna libero dalla tirannia de Mori effendo Conte di Barcellona don Ratmon Beringuer il

primo, ela Contessa Almotdi s, ricrouandosi presente il Cardinal Vgo Candido(co ne Legato à latere di Papa Alessandro 11 ) si celebrò con la sua auttorità va Consi Disgo ad Disgo ad gino ed va Parlamento Geocrate di turta Catalogna, persoche si ri tornò di nuovo Grande I. After la diutiton delle Terrete de nomi de Consde Vilconte de Nobill ch'habbiam dellabill. detto di fopra) nominando per vua delle cafe nobili la famiglia Cafteller, con tito- di flaredi lo di ricco knomo ed in molt'altre occasioni è celebrata fra le prime di Catalo: 1018 gna. . . .

Il primo, che di lei venne in Sicilia col Re d'Aragona du Gaffo de Caffellet, vno Din Giode principuli Baroni di queste mpised bebbe per fua ftanza, e gouerno la città di unide Sa-Ragulajoue i fuoi fuccellori con spien dore per molti centinai a d'anni continua riser setta rono fasciandou, che viue sin hoggi, vna contrada chiamata di Castellet, per es. Pinro a. ferni molti Palaggi ani ichi de Signori di queffa cafa ve nel 1400 fil anche portata da don Pietro di Caffellet nel fleguo di Napoli, per capion del matrimonio , ch'ei ... fece con doan Anna figlia di doo Luiggi Icart, Caftellano del Caftello nuovo di Napoli, parente, per la madre, della Regina di Nauarta; edini piantò affai nobile, la prederta fimiglia Caffelletila qualce ampiamente descritta da don Francesco Zazzara nella feconde parte, delle fue famiglie d'Italia.

Ritrouiamo fra : Senatori, Palermuani Nicolò Caffelletti, che nell'anno Reg del Se 1463, infieme co Vierrino Imperadore, Giovani Brile one, Luca Lombardo, Bar- anodi Pa tolomeo Bard; e Mall ro Antonio ed Antonio Galippi, e nel 1 462 con Gio. Squar frame cialupo, Giacomo di Bologna, Luca Bellacera, Nicolo Caggio, e Gio. di Benedet Imperate to, governarous quella Città, Dicons i Castellerti di Ragula che il loro progenito re Barko re in dansamondo Casteller, fratello di don Luiggi Baron di Castel Bianco , che de Sardi

tate de Ra de Arazo

#### TEATROOGENOLOGICO

venne in Sicilià in compagnia del Conte di Modica, ed ini fi fermò col gone ran del Contado di Modica, nondimeno i gentil'huomini di quella famiglia, benche habbiano refeduto in Terra Baronale, fempre s'hanno conferuato con decoror cogiuti in matrimonio co nobilifume famiglie, e reputati da ciascheduno per nobili godendo parimente molte Baroule, ed honorati carichi . fa questa famiglia per arme vn scudo diuiso in quatiro angolisio due angoli traversati due Castelli d'oroin campo rollo, e ne gl'altri due angoli due Grift rampanti d'argento in cam-DO SZZUTYO .....

## DELLA FAMIGLIA



ttfc0 Z.62 THE POLICE THE PART ie delle famarked I-

148 STOR

र प्रदेश र V cosi feconda la famiglia Caffelli in Italia quanto n'abbondarono cochiarezza di nobiltà lefue Prouintie,e le maggiori Città di effa hebbbe ella annichifilmo principio, e fii Signora della Contea di Ternise d'altri Caffelli nella Lombardia, d'onde auuenne che dal dominio di quelli prendeffe il cogname di Caffelli cioè Signori de

Caffelli I Principi Narinefi furono della medefina cafa, v no de quali fu Rainero Caffelli, che, fequedo co gl'altri della fua famiglia le parti Ecclefiafiche, ed oppopendoisà Beringario Re d'Italia, capital nimico di Santa Chiefa, venne coffretto fuggir da Terni, per feampare l'ha del Tiranno, reftandone però quell'afflitta Crt-HCorne- taroninaia nel 650,e fe n'andò per queffi accidentiad habitar nella Lombardia him nelle infieme con fua figlio Alberto.

fac cele

Si caso coffui con vna principal Baronessa di quella Regione, e vi stabili il fuo domicilio,e poco poi acquifto in Perficheta ful Modenefe nel 901,800 Giugen di Lesse offi parfe con tutte le corti,ed habitatori, che vi erano, dall'Abbaie Giouanni Caffinenfe,del coi dominio egli con i fuoi figli ne furono creati Conti dall'Imperador Ottolle 127, con titolo di Conte di Perfichetà Narrandoil Cardinal Officulo Caffmatt al cap. 57 del e lib. la concessione del predetto paele di Persichera ( così dice.) 618, 101 .

His feeit hbellum Alberto de Calfelle Raineri; filio de Cartibus quibusdam baius monafferii.ere. Profesto que lo canaliero di tener sempre in quelle parti non folo il grado di

CAUA-

caualier Roma nojmà fempre i Rathe Leggi Romane, e procred ne medefmipaess molii figliupli che dopo la fua morte fi divifero l'heredità c'hanenano così nella città di Termini Regione Nerina come pell'Apriezzo, à quella contigna, e fane. trasferirmo darricolarmente aon modii di terra in Papinuoo.

Da que la figlacoli d'unque à macirono molti valoro il e fortunati camilieria costi nell'Armi, comé nelle Toehe. Surisio aroso ans he per divers accidenti delle loro.

cofe i Conti Caftellinella Lombardir, ed'in altre pronintie d'Italia.

Valcriano e Máruo Caffelli frirono affai chiari ed eminenti per fanone, e per valore intersentato eglina nella pace feguita nel e 183 nella città di Coffanza. fral Imperador Federico Barbacollae diverfe principali Città della Lombardia. Souto il medefino fiori aoche Benedetto Caffelli fignor di Perfichera, e Conte il Triff di molta potenza, acquifrando le fegnalate giuriditioni in Valleluna del Friuli.

ario mei-Il Conte Robba Caffeiliscondotto dai Milane (i per toro Capitan Generale, i ruitarie contra il medeimo Imperadore, per impediagli il paffq ful ponte di Abdua, Iafcià. & Miliano

Perricone Caffells fü dal publico di Bologna uel 1188 eletto fuo. Capita a. Ge: 4 Cresto nerale all'imprefa di Terra Santa; coffui lafció la fira famiglia io:Bologna, così chia ne. rate nobile in quella Città quan to ne fon piene del fun valore l'historica fin à i no 5. Ante firi tempi fi ritrocano di les molts fegualati lus patrodati in quella Città congina de constitue de la consti rendofffempre non folo coo le priocipali famiglie di quella, ma co altre nobiliffime d'Italia portando fembre per arme yn Caffello d'argento in campo azzurro con tre Giglid'oro, che logo comuni à i Signori Majuezzi ed à molt altrofamiglie principali di quella Città, e portò fopra il cimiero del feudo vo Gigantero pelofo con vit baftone alla defirated vi motto Francefe, cioè Sans Dontos I che a vuol dire (fenzadubitare)e oella finifira vna Targa, nel cui quarto defiro fupol riore e finifico di baffo l'orde brache in azzurro, e negl'akri due vna colonna bian

ea nel medelmo campo ligata nel mezzo. Mi par fooerchio di raccontare el huomini illustri Bolognesi di goesta casa; metre il Zazzara sed altri Genologisti ne lanno ampia mentione dirò bensi quattro

righe della famiglia Caffelli di Modena, che derigo dalla medefina di Bologna. Caruplino Caftelli reftò in Modena nelle guerre c'hebbero i Bolognefi, e i Modenefi nel a saganelle quali il predetto reftò prigione de' Modenefi, o con quella pofeia riconditiatofi, reftò in quella Cura; e fondò sui nobelmente la fua famiglia Ca-

ftellache fù progenitrice di molti huomini illustri.

Piantò anche la fua famiglia Caffelli in Trouiggie nella città di Belinno il predento Benedetto Caftelli, che fu Capitano de Milanest contra il prenarrato imporator Federico, ed mi questa chianssima famiglia procreò assannomini illustri che pereffere fuora del mio tema i lafejo da cauto. - -::

Hebbe ella aoche nobiliffimo principio in Genona famola Città della Liguria. e feguendo quello, che dice Nicolo Gentale Seffarego in un fao libro, che ficrifica Moffener

delle famiglie Caftellised Augocatiscon veneralità via queffe parole.

La città di Genous non ricocofce nobiltà maggiore, ne più antica fra cittadini canonel le fuoi, che la Caffella, e l'Aunocati, delle quali ne trac memoria fopra 500 aoni fo- de potame piun sendorche circail medefmo tempo tutta la Città in due fattioni tracuan fecoje zutto la Statoje perche di loto i Groniffi Genoueli n'hanno à pieno fauellato, P duemo folamente, che ella portò per infegoa il Caffello d'argento in campo yer- comente miglio, in coffideratione della pianta dell' V mbria, quando fi ciurle in due fattioni sologo deldi Guelfia Gibbellini, drizzandoui anche ful cimiero vo Giglio d'oro, e finico co fam delle quel che dice Alfonfo Giaccone,il quale, trattando dell'arme de i Caffelli, fogina-

Penna De Me Euro-

Fami

Cario

Treffene Cao.

Familia Culfetta iam effinta, fuis untiqua;imo antiquirfima, è translata fuis in !u-

Bincariam de Germaldam. . .

Fulcone Coffeli difcend, me da Caffelli di Genous fo creato Doge della Republica di Milioonel 1206 perloche ficasò o quella Cietà con vua damma della fami vita Cufielli Milanefa chéa effingueux intenda quale haveux hauoto principie dall'antico oepoo Terânen(e, one acquisto molte recchezze di rendite, e beni s rinou ando pertitò in quel paefe la fua profapia Cattella.

Voglinnganche, ch'ella hauesse derivato dal Conte Robba Castelli, già mentionato di fograsche fè eletto Castran Generale de Milanefi celta 18 prondime co Merul a. fü chiariffimo ditei Gerardo Caffelli che net sa zo fece meranigliofe imprefe co-

tra i nemici d'Ottone a di Mai leo Vifeonie.

Baffee itel -Glliberto Caffelli è celebrato nella pace, che fegut in Milano nel 1258 fra oole coft di bili e piebei ed Anfelmo Caftellesu e elebre caustievo. Riccardo sienos di Belasso. a d'attis Caftellil Mariano fo Clausio della città di Piaccoza nel 1974. Gerardo Caffelli 12-fü Pretor di Vercelli nel 1286. Robba 12-fiori anche nel 1270. Similmente Ginffredo, che per le fue virtanou fu poch amato da Visconti. Daniello fecul à Lodouico d'Angio con carico di Capitano contra Ladislao Rè di Napoli . Tomaso fa uno de più ilinitri Capitani del fao rempo, ed uno de quattordici Capitani della daualleria della Rofa e molt'altri caualteri di midopartoti quefta

famiglia, i quali da molti Scrittori fono mentionati. Per non far proliffità fon coffretto di lafciar à dierro le famiglie Caffelli di Tofeana, a di Roma, le quali fotto abaffanza raccoutate con le fue elorie inlieme dal precitato auttore don Francesco Zazzara nelle famiglie d'Italia, e feguendo il

mio trattato, pallerò à quella de Sicilia, che non è inferiore à nelluo altra delle pre

mariate dittalia. ... . Dico dique che habbiamo sitrouato la famiglia Caftelli affai antica , e nobile nella cietà di Cataora quali nel tempo de primi Principi Normanni da quali heb be ella in coto da feruiggi diuetti feudi, e giur klitiont, ed in progretto di tempo la Baronia della Terra del Bifcari la quale hoggi è Principato della famiglia Paternò Caffelli.

Fiori nel reggimero Normaono Corrado Cafielli canaliero valoro for che fili m piegato dal Rè Ruggiero in molti graujaffari, e nel gouerno della circà di Catania fimilmente Andreaffo.c Berlinghiero funifigli governatogo dotto di Re Gu-

glielmo il buono gi antichi Bruti hoggi Calabria di qua dal Faro.

D'Aodreallo oa oacqueio Gionanni , e Nicolò . Gionanni rolto in Catania, e ... Nicolò fi casò in Messina, oue piantò oobij mente la fua famiglia, è vissero ambedoi

for oil regnimeto de Regi Pierro primo a Federico fecondo. Dal Nicolò cafato io Mellina ne pernennero Marieo , e Pellegrino Caftelli .

che furono effilati di Mellina dall'imperador Henrico vi. Da Matteo na nacque Sansoro, che procreò Matteo, il quale geoerò Santoro, che si easò con Marina fielta di Giouanni Loria parente di Russier Loria Grand'Almirante del Regno; egli dunque per dote della moglie acquifió i feudi di Machoefi, e Cacini che glaforono tolti pofcia dal Re Federico e e a per cagion di rubbellione . e concessi dal prederio Re à Federico di Tauola gentili boomo Messioese Maftro Notaro del Real Patrimonio del 1360, mà comparendo poi la piedetta Marina,e Renaldu Caffelli fuo figlio otrenero di nuono nel 1367 i predetti feudi: però al Rinatelo glifucceffero Aotonio,e Giouanni fuoi figli nel 1416, che morizono ambedui feaza figli mafchi , perioche gli foccellero i figli di fuo zio Marco Caon and market a di

Dal predetto Giouanni in Catania ne nacque Nicolò. Andrea e Corrado che entei

rusti riulci sono Baroni di vintuofa grido; percloche Ni colò hebbe, del Re Federa co ti i in fodisfattione de fecuiggionze as di rendita fopra la Baglija di Stragufa mel 1369 fimilmente Andrea fuo fratello hebbe per donatione Regia alcuni fendi nel a 271 se priz dal Re Pietro + i nel 1 240 onze co di rendita in seudo fopta le gabelle di Piazza.

Corrado acuanto dal madefino Re altre onze 24 di rendita infondo nel già dettounno i pao fopra il Porto, e rendite d'Auola, la Tonnara dell'Orfa dal Re Liddouliob nel 4 242 e dal Be Martino il feudo del Monte de' Miti nel: 2397; caflui fu Maftra Ramonale del Regno ed hebbe molt altri fupremi carichi à difti fue

celle-lifigl o Rinaldo Caftelli cavalier di grido nel 3 366.

Parimente nella medefma Città nel reggimento del Rè Alfonzo venne di Pifa Eubberta un'altra famiglia Caffelli, gjuptamente co Galetti, ed altre famiglie Pilage, della velle fami quale ne peruenne la vinente tamiglia, fati a chiara dal Donor Gio. Domenico, pie di Pria e Grouan Battiffa, che fono flatt ambedut molte volte Giudici della Corie Straricoviale, e della R. G. C. ma di Giovan Battiffa ne viuono a noftri tempita Meffina i posteri nobilmenicicostoro furono sigli di Bariolomeo peritissimo nella Medieina il cuofratello Gio. Battifra offren Giudicato della Corte Straticotiale, fu parimente Giudice della G. C. Eglina futono acport di Placido Cafielli , che viffe

comedefmicarichi. Il predetto Amonio fo Canligliero del Re Alfonfoldal quale, oltre molti predit

hebbe voa Vigna, e la gabella del vino infeuto nel 1 425 fopra la ciità di Carania. Pietro, ouer Antonio Piero Caftelli, li caso, con Beatrice Bair eli, ligha d' Anto. nio Baron di Militello del Val di Notored acquiftò anche in feu do onze so di ren

dua fonra Caliagirone.

Possedè anche il predetto Gorrado il sendo de' Baroni , il quale l'hebbe con Capitreni cello da Rettori dell'Ofottale di Catania : e fuo fiarello Antonio anche i feudi di minatore Marineo Lalta, Paffancto, e Belmonte , coi feudi de Pogni di Paterno. Acquifto di questafamighail cafale del Bifcari, il quale eta anticamente di Ruggiero la Lamia Leontino, che per colpa di rubbeibone fii dal Re Marino conce fio al Dottor Giacomo Serra dopo la morte del quale, senza legitima prole, il medesmo Rè lo dicect Nicolo Caffagna, all'hora Teforiero del Regnout qualo lo vende à Matteo Mazzone di Caltagirone per onze cento venticinone coffui lo rinende à Bernardo Caprera Conte di Modica, da poter del quale lo ricupero Antonio Caftelli, per ragion di Coffanza la Lamia fina madre, à coffui fucceffe Con ado fuo figlio al quale aoche il figlio Guglielmo Ramondo, che fii Mattro Battonale, ed anche Capttano di Catania nel 1476.

Procreò coftur à Giouani che successe nella medesma Baronia le pella ace su dal Re Catolico Fordinado clerto Multro Rationale del Tribunale del Beal Patrimomore fuo fratello Antonio Pieri pure hebbe l'vificio di Secreto della città di Gatatte

. Hebbe per cagion di dote anche il predetto Gagliel mo Ramondo i fendi della Rez di Ca Faugiotta e Cataliano i quali crano flati di Russine Paffanero, che, per cagion di reline predifobedicore il Re Martino i diede à Pietro Morelino gentil'huomo Feneto nel dettificate Laxal quale glevende à Filippo Veperano per paze trecemo nel a 40%, al quale fucceffe Michele Viperano (no helio caualiero del Re Alfonzonel 1453, che gli featual finds o Filtopo nella 4 es che mort feoza lafejar figliuoj: mafchi perloche gli facceffe libella ina figlia, moglie all hora del predetto Guglielmo Barbondo Cafellichele ne wue fli nel 45 16.

Grapanm Gaffellifil Capitano de Catania nel 1485 e wel 1491 i fino figlio Ra-nardi Ca mondonglaganje moltaltricanalieri:feguirono in queffied in altri vifici della, sanaloj o pateia. Finalmete fu affai celebro questa famiglia polia nostra Sicilia boggi è li a

Reg del Sa

Sensioti futono don Gaspare Sonajuto Baron della Motta, Siluio Ramo, Vicenzo

Mellana, Andrea Saladino, e Stefano Conte.

Dalden o Baldaffare ne nacque il Dottor doo Gio. Francesco, che ferni anche à Sua Maefià con molti carichi, precioche fu egli Giudice del Confiftorio, Auditor generale de ll'armaia del Principe Filiberto Emanuele Vicerè di Sietlia,e Geperaliffimo del Mare, e più volte Giudice della R. G. C. ed viumamente Maftro Bationale del Tribi del R. P. el Abbate don Gafoare di Roccadia. Ne nacquero dal preden o don Gio. Fraocesco don Baldassare Canalier Gierofolimitano rice uutonel 16: 8,ed il viuente don Giofrifo, che per i fuoi virtuofi meriti hebbe caricodi Capitan d'arme nella numeration dril'anime, e farultà del Regno, la di? guità Senatoria della fua parria nel 1645, con molti altri principali catichi.

Haue hauuto que fla famiglià molti huomini chiati nell'Ecrlefiaffico, percioche si legge, che don Ferdinando del Castiglio, siglio del precarrato don Ferdinado, fii Cappellano della Regio a donna l'abrila, don Gaspate del Cassiglio, fratello del prenarrato don Baldaffare, fu Abbate di Midioaceli io Spagna, don Gafpare. del Castiglio, figlio di don Baldallare, gentil huomo Religioso e di molte lettere. fu abbate di Roccadia in Leonton, r molt'aliri, che pet effer effinti fi lafciano.

Fà finalmente ella per arme vo Cattello roffo in campo d'Argento con voa ba-

Canrera traverfaca,ed otto rotelle d'oto in campo roffo attotoo.

## DELLA FAMIGLIA

CASTIGLIONE.



R A le famiglie illuftri della città di Milano pobiliffima d'Italia,ti legge la famiglia Caftiglione, i felici progreffi della qua. Te le in quella Città, per rifer ella nel nostro Regno r ftinta, sono, fieng, l da noi tacciuti,e feguiremo il primo, rhe di lei vene in Strtlia, 🐉 che fu Bartolomeo Caffiglione raualiero di rare virtu nel Reg. Reff. pr gimeto del Re Carlo d'Angiò dal quale fu promoffo nell'offi. fen Thea-

rio di Mafiro Secreto, o come vogiono , Mafiro Procuratore. In del Regnose per i fuoi tari ferniggi ottenne anche il fendo di Sacculino nel 1280, reliseme il quale egli poscia lo doto à Galtirro di Caltagirone casato con sua figlia Blanda, desianti. che ambedui procrearono à Perosto, e Guido Caltagitone principali Baroni del

Regno.

Perdè quello feudo con i feudi di Ragagibili, Eliano, Lungarino, ouer il Cafale, conaltri fuoi feudi, Tetre, e luoghi Galisero nella rubbellicoe, che pretendena fare di Sicilia come a il RèPietro fotto preteffo, che da quel Rè non era flato à baflanza remunerato de feruiggi fatti nell'acquifto del Regno di Sicilia, e per quefto tutti i fuoi br ni futono dal Re doo Giaim econceffi nel 1288 al dottor Pirtro Anzalone, Giudice all'hora della Regia Gran Corte, che gli fucceffe il figlio Natale, ed à coffui Pietro, che vr nde à Matteo lo Re di Messina, e sua moglie Giaquinta il feudo di Saceblino, ch'ambedui poi lo dotaro à Macalda loro figlia cafata con-Teobaldo Speciali canalier Netino, che per non havet lafriato figli mafchi , ma vnafoja feminar hiamata Landina, moglie di Giouzoni Falcone, anche caualier della città di Leontiniali prese il predetto feudo la predetta Giaquinta lo Rè, e lo roncelle à Pietro Specialisaltimente Foquana, fuo nepote, da potet del quale perpenne perragion di venditionenel 1426 ad Antonio Carobenidi Noto, il quale. lo riuede à Riosido Sortigo canalier Netino nel 1495, e da fuo poter fu ricuperato

dal prenarrato Giousoni Felcone per ragion della moglie, il quale me fece donatione à l'uò figlio Ramero, che le neimelli nel 1503, à chi gli fucceffe il figlio Gioua nuello agnominato di Fontana, Fece per arme quella famiglia va l'eone roffo in campo d'arrento con ya Cafellesto nelle mani.

Da Bartolomeo Cafliglione dunque ne peruenne Gionanni, che l'impiego à femiggi del Re Federico 1 con fion figlio Bartolomeo Sissimimente il figlio di co-fiu Gionannice del Refederico 1 1 che bene l' 371 vi gran teninativo di cafacilla con l'arrandal/Côte Henrico Rolfo. Quefti hebbe per moglica faglia di Jusa Caffrocionani resultivomo Medifiache Con la utale tori.

creò Luca e Fdippo, che ferunono il Rè Alfonzo.

DA Luca Grippocine returious in Re Altonzo.

DA Luca Grippocine in eneque filippoche per figoi feruiggi ortenne dat
Ré Marino nel 139 și fleudo di Garrefi nel tentorio di Galforeale, ficasò egli
con lafigit di Gio. Filippo Cafforeale geni flumpom Medifici figoi, loi e Antono
Cafforeale famigliare del Ré Pierra a, che în progenitor di moki groti l'huocaini
in quella Civi.

# DELLA FAMIGLIA

C A S T R O.

Reg. della Carell pel delectric del delta fondi

A BBI A MO haustoubile, chiara lafamigli. Cafro in Sicilia, cae'cempiantich baue poffeduto moltifendi, e tentoo' ir rijed alcunicarichi (premi del Regno. Percioche don Alturo di Cufro poffedèla Baropa del Pacifi, come liobbam detton ella amigina Carafo, hobbe a nele dal Re Altonzo 1a Gride dana del Caffello di Notocon yna cafa grande, e la gabella del vino. che raforar quell'ynoletti. nel 1418, e topocomolyna

gtano fopsa l'eftrattoni de l'Agrti del Regno inicudo, che, dopo la fiia morte feere Reg. ACE, inuefii fuo figlio don Pietronel 1471. Calun hebbe per moglie Ximbaa de Cocell 44: pellas figlia de Ximenolo Perez de Corella acualier Calalino pieno di molte ricchezzo, con le quali nel 1445 comprò la città di Mazara, sborzando al Rè Al-

fonzo groffa fom ma di moneta. . Con quella Ximena don Pietro procreò don Aluaro, e don Giouanna di Ca-

... ftro, che militareno fotto il Re Catolico Ferdinando. Se noi riguardamo l'aoticbiffima origine di que fla famiglia ne Regni di Spa-

Laprois de mangares de la montantia de la mangares de la contrata en la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contra

Hamer Caffigliac de ci-sh-mpianetere ne feriuse I M. Antonio Pierro Deuterpacio In us Cro Figureri. Ante generale dobagium ed divir Comulifi, nondimoso, dipio il Gane Lodo Pietro da Prorquillo dal pierro che loggia di contro Permade ci di afrito, resulto gongiano de di cipio del di Careto dei Contro Permade ci afrito, resulto gongiano del feo progenio rei Gali il Conpectos Erromado figlio del Re don Berrowded di Ligno perpirmo di quello nome, fericació à Marcetora quel 26 del Crifcio, la callus diprore de Monitori un Galita del Lienco, che fino bora la Amagina cepo di quella lisa que mora per la limpa resupo dopo di quel lo produci Amagina; cano del all'internacio per per la limpa resupo dopo di quel lo produci para controla.

Hebbe costui per moglie la Consessa douna Nugua, con la quale procreò il Code don Nugue Fernandez Principe grande, e potente, che si casò con donna, Geloria.

Initial Aluità figliugia del Conto don Sanchio Voliga de forella del Contedora Confaluo Sanchez Vglios; al.quale, nel tempo.del Rè Ramiro di Lenne, ber maree per terra cacció i Noemanni della Galiria e facche poò la città di Signalia all'ho 

- Ne marque de coftui don Guttier Fernandez di Caffro, e la Regina donna Terefa Nuewes modile det Riedon Garaia de Leone, donna X imena Nugoes moglie del Conte doo Confalmo fignor di Cafriglia e padre del Conte do Fernando Con-

Il prede: to don Nugnb Feenandez fù affai ricco, e potente ne' faoi tempile com peti vol Rèdon Garzia di Leone, ecol Rèdon Ordogno di Leone, pari menin i Cô ri-Almoodar, Blandeo cot figlianto do Diego, e Fernando Anfargo, ambigiori della potenza, pretefero occupare il dominio regio nella promintia di Cafeiglia; ondo foliciani i Caltibliani chectarono quei Conzi ed eleffero per fuoi Giudicie Gouernatori il predetto Mugho Rafura e Lain Caluo, fuocero e geogra, dai qualiccome habhiamo derro) fe qu'il Conte don Gurrier Feroandez, rh'effenduauvanato, ner la morte del padre abandono entri i fuoi Stati nella Galitia e refiadopii folamente la fignoriat di Cafero peristin Galli alia: perloche don Gartier Entrandez fà contominato di Cafiro. Sono d'opinione che dalla possessione di Cafiro Stato naterno originalle it cognome à i faoi dice denti; il chè è frato in vio indinette parti d'En ropa, d questa Terra di Castroxeris diuenne poi gapo della Religione militare di Sant'Abionio; ed hoggi & Comeda maggiore, onde nafée, che la cafa di Cafe o tie ne per vina delle fue i mprefe nello feudo si fegno del Tauo; conforme rengono ancora l'Appelo i fignori di cafa Andrada.

. Acquitto e perdè que la famiglia in progretto di tempo malti Stato ndudi meno il detto Coure don Guttier prefe per moulie donna Aldonar Pax fiolippia del l'Infante don Pelagio nipote del Rèdon Fiorla, con la quale acquifto don Froila di Cefero donna Terria montie del Conte don Confeiba Anzurese donna Gelera da martie del Come don Nagun Alnares de Anaia, figlinolo del Rè don Alfonzo quinto di Leoor, a chi il Gardinal di Borgos, ed altri contignaronni in quella fue-

Contract to the

ceffines.

"Il Conie don Friola di Caftro succedà at nadre, e serul il Rè don Ferdinando il Magno, perioche aggiffe alle fue arme fel Palle azzunrej in capo d'argento, e fi ca so con donna Grifona Proles, figli nola del Conte don Froila de Traia , d di Traffamara, acquiffando da lei il Conte don Pernando Ruis di Caffio, fecondo di queflonome, che prefe per moglie donna Maria figlinola del Contè don Pietro Anfures Signor di Vaghadulit, e procred don Gutter Fernandez di Cafito, don. Garzia Fernandez di Caffro, e don Ruis Parnandez di Caffro, idento il Caluo, che tueri ete questi fra relli farono notenti e ricchi ed bebbero molte differenze condon Pietro di Lara in tempo della Regina Veacca, chefucceffe al Re don Alonfo felto, fuo padre. - degrees. He as described as a con-

"H Conje don Ruiz Fernandez di Caftro, tietzo il Caluo, fuccede nella virabie nel valor del padre, hebbe por moglie Effefanta figfintiz di don Pietro Fernandez de Vrara, dalla quale hebbe don Farnando Ruiz de Caftro. . doni Garrier Fernandez th Caffron el quale fegul la funccisione don Almaro Ruiz di Caffrey don Pierzo Rusz di Caftro, dona Sanchia moglie del Conte don Aduaro Rusz di Caftro, da cui ne venneroj Duchi di Medina Cedonia do Aldonza moglio di don Lonez Diaz di Lara Signor di Vifcaia, e dona Vracca moglie del Côte don Rodesico di Trara.

I confinentiare del già detto don Gutter la Tat. vita furono bon poco fauoriti dil Re don Sanchio il Deliato, il quale, dopò la fua morre, la feiò il doo Gustier dio del Re don allonfo : x fuo figlio,e gouerno con quello fin all'età di 15 20ni, perloche

loche in muchti senipi firmous one le care e concese fait famiglie del Cafro, e di Langeffende dippoarori don Marrique, don Nagno il con e don Aluaro figlia o liedi don Pietco de Lavacina dopo la morte di top Garten Ferbandez, venne il Re dou Alfonfo in poter della cafa di Lara: perloche non puoco, traubblio hebbe, do. quellada cufadi Cafficoninalmente quatte du dinn teliqueinnet où funtoise barraella preffo à Garainagar to, que mort don Mangienn di fidea reffundo la vittor la nelle manistirdon Ecrnando Ruis di Caffro,e gintro il fiè alla perfecta tre, fe a andarono i Caffri di Caffiglia, lasciando gli Stati, equanzo in quel Regno possedeuano palandofemat à rierviggi det Re don Ferdinando di dicone a batt borq !

Don Aluare de Gaft zo fu vno de canal eri fumati del Rè Ferdipando il Santo- à chi farm) noba conquitta di Scinen Cordua, e di altre Terre dell'Antialuzia: fuperò in campo effetto Generale del Rè ad Albeogues Re d'Africa con pecente n'ercito presto Nerez hebbe per mogue donna Helena Mezia Lopes di Lara figlino-Individon Diego Lopes di Lara Signor di Vifcaia, donna vivile, e d'amino valorofo-5 Figui pe medelan tempidon Ferosodo Ruiz di Cafiro inepote dedas Alusto, fieligologi doggo Olegua Peres di Cafiro, e del Conte dog. Gerardo di Capaca . dal qual cinemacque don Pietro Fernandez di Caffro, che tutti mollinono denza. fucceffiopens on the same of the country of the cou

. Ritermindo però al Capte don Guttier Fetnandez di Caftro fecondo di que flonome fiebuolo del Conte Ruiz Fernandez di Caftro fi casò con idenna Eliura Saneher a' V ghou, figurola del Conte don Sanchio, con la quale procreò don Fer mudo Guttler di Caftro, che fu Altier maggiore di San Giacomo, ed helibe per moglie donna Menzia Ingniegues di Mendoza, e ne nacquero don Sterano, e don. Andrea Fernandez di Caffro, il primo de quali ricupetò Monforte di Lemos con altre Terresamuca patrimonio de funi maggiori ed il fecondo, Torogno, ed Orgielione in Galitia.

. Don Sectado fi casò con donna Alonz afiglia di don Roderico Alonzo, figlianto del Re'don Alonzo di Leone, e n'acquiftò don Frenando Ruiz di Caftro, quarto di questo nome, che su non poco transgiato dal Re don Perdinando il goarco costui hebbe per moglie donna Violante Sanchez figliu ola del Re do Sanchio il Brano che pliprocreonil Conte don Pie iro Fernandez di Gaffrosche fit anche affai molefinto dal Rè Alfonfo x i i per inuidia de gl'emola perfoche fene passò in Porcogallo con la perdita del fuo Stato, il quale il predetto Rè diede al Conte don Aluaro

Sanchio Nogoes Oforio . .

est turning a fire

· Similmente il Conte don Fernando ferni il fuo Rè nell'affedio d'Alguiras, e fi enori pel 1343, liù fua moglie donna l'fabella Pons di Leon, dalla quale g'hebbe don tern ando Ruiz di Caftro, e donna Giouanue di Caftro, la quale, effendo ve doua di don Dieso Lopez di Lacasti rimaritò col Re don Pictro, e generò il Principo don Giovanni che perla morte del padte fu fpogliato de Regol dal Re Arrigo fuo zio, e poscia di vita in Algazara di Sinigha; hebbe egli vu figlinolo naturale chiamato don Aluajo Peres di Caftro, che palsò in Portogallo, ed acquistò la Contea di Arojucios e fi progenitor de i Cafte i di quel Repro-

. Finalmente questa real famiglia ha partorito cotanti chi ariffimi Principi e Prin cipeffenei Rezgigi Spague, che hano dato jegitima oceafione a i Ser istori di trat tarne con ammezza e successione infieme massimamente il Zazzara nella famiglia Caftro'del Regno di Napoli, il quale diffulamôte nel fuo primo libro ne raggiona, cho per non effer concernente à questa di Sicilia, lascro di più parratne . Ella the made with anything of

on the solder like the later

fpiega per arme le medefme, che habbiam detto di fopra.

## DELLA FAMIGLIA

CASTRONE

PW "S" ASSAI chiara nellufelice città di Palermo la famiglia Caftone per gluonimi ulufti di lettere, e d'arme, e per i molti figuremi, carichi, che cili haue hausto. Il fuo progeniore fi Praccio del Caftone cualitra Caffigliano, che venne militando si ferniggi del Rèsi, sale, i efectico si tudi quale in hebbe sique neconie copa l'avujuenti di Palermosoue procreò Matteo, che fu padre di Giacomosed ampedue furono peo

moffi ne maggiori vffici di quella.

Il prederto Giacomo hebbe dal Rè Martino la metà dell'Olinito grande nel te- Res. della nitorio di Palermo nel 1208,e pure la fcannaria di Palermo. Procred eglià Matteo, di palermo. che nel 1 4 t 1 fu Gintato della fua Patria, infieme con Francesco di Bianco, Bar Rendelse tolomeo di Cratiano, Simone Paruta, e Gullo Gratiano, nel feguente anno 1413 mis di Pa il predetto fuo padre Giacomo con Andrea di Monaco, Nicolò di Kobbetto, Mat len es detti teo di Milana, Francesco Pentimiglia, e Nicolo Sanguigno . Similmente Matteo già derto nel 1416 con Guellelmo Tricotta Nicolò di Robberto Pinn di Graco-

pinello, Gio Bellacera, e Guglielmo Gratiano. Ne nacque di coftui Giouannische pure fu Senator Palermitano nel 1447 infieme con Luca Lombardo, Houorio Garofalo, Antonio d' Arena Martino Ran

zano e Giacomo di Bologna. Giacomo fuo figlio s inuesti de predetti effetti nel 1478 e fu anche eletto Se nator di Pelermo nel 1506, I colleghi del quale futono Bartolomeo Bardi e MaftroAntonio, Francesco della Cabica, Giacomo di Benedetto, e Bernardino di Termine Baroo di Pirribaida. Diede questi à suo figliuolo Nicolò la predetta gabella della feamaria, che fe ne muefi nel 1401 el attro fuo figlio Cristofaco rsufci gra Caualiero, onde fu promofio nell'officio di Senatore nel 1523, nel 1527,

1530,1532,1536,e 27, Da Nicolò ne nacque Giaconto, che successe al padre nel I ronche pli fegui nel 1 soa il figlio Guolamo.

Dat Criftofaro ne peruenne Antonino del Caftrone, che fu anche Se natore sel 1546, e 1562. Idue figli di Girolamo, cloè Criftofaro nel 1548, e Giacomo nel 2557, e 1565, e Girolamo figlio d'Antonino anche nel 1568. Procreò il predetto Giacomo à don Crifrofaro, che pure come il padre gonerno la fua patria nel 159%,

e 1604. Fà ella per atme vn L.con nero pallantefopra tre barre nere in capo d'oro, Nelle Epitome di Bifcaglia fi fa mentione della famiglia Caftrone, e fi legge, ch'ellatia genitrice della chiariffima famiglia Caffro, ma fopració fra gl'Historici Hifpaninon puoca contraditione fi fcorge.

## DELLA FAMIGLIA

CASSARO.

V Chiariffimala famiglia Caffaro così in Siragufa, come in Polizzi Città chia re di Sicilia, percioche Pietro Gaffaro di Siragufa fu nobile Barone del fendo del Callaro così detto del suo cognome, e del seudo de Didini, costut morì seza figli mafchi, lafció vna fola figlia, moglie di Regali Spadafora di Meste. 4.1

#### TEATRO GENOLOGICO

na espitori d'Aofelmo Spadafora.

Gionanni Caffaro fu tratello del predetto Pietro, e Barone del feudo di Pietra Beed Ca coffa,il quale fi caso nella cii tà di Polizzi, e procreò Giacomo, che dal Rè Martitali di dei no hebbe tutti i beni feudali,e bur genfatici,ch'erano flati toli i à Docato Salamone nel 1207, per cagion d'inobedienza, e fimilmente tutti i beni di Ruggierotta di ti feuda. Gorgana, perfoche diuenne in quella Città ricco Barone, così aoche i fuoi figli Giouani, e Pietro, ch'ambedui procrearono folamente tre figlie femioe. L'arme della famiglia Gallaro furono due Bande roffe ed va palo per mezzo in campo di

## DELLA FAMIGLIA

CATANIA

di Crefti AndThea Labras

atgčio,

A famiglia Catania è chiariffima in molte Città d'Italia, e priocipalmente. in Geooua,ed in Piacenza, d'oode ella venne in Sicilia, condotta da Virgilio Casania valorofo foldato fosso i Imperador Federico i c. dal quale n'hebbe la Caffellania d'Afaro, e Minecio fuo figlio ferni il Rè Maofredo nelle guerre di Lombardia, e con l'ifteffaarte militate il figlio Virgilio al Rè don Giarme, ed al Rè l'ederico e tidal quale alcazò il fendo di Nilluria del tenitorio d'Afaro, ed il feudo della Placa di Baiaoa, ouer Cafale, che gli perde poscia, per cagion di rubbeilione, hauendofi adherito col Doca Rubbetto di Calabtia contra il medefino Re, dal quale gl'hebbe concessi Rajoaldo di Sano nel 1200.

Miuceio di Catania, che restò sanciullo dopo la moi te del padre Virgilio, ficasò giouinezto in Agrigento, ed iui fondò la fua famiglia nobilmente, che d'iodi crebbe in molt'altre Città del Regoo, però à noffri tempi ella è effinta, l'arme del la famiella. Carania furono yn campo diurfo piego di feacchi branchi e ed aggurria quel di fotto,ed in quel di fopra vn'Aquila nera in campo d'argento.

## DELLA FAMIGLIA



Prelato.

NAR A Baroni feudatari, c'habbiam ritrouato del 2264, e 1265 ve Bonfignoro Caua genti l'huomo Palermitaco, e Secretario di Francefco Veotimigha Conte di Girrec, ed vno parimente de finos fida-ti configlieri. Gio, Nicolò Caua fu Maiordomo dell'infantefia Leonora d'Aragona, e Peralta. Piero Antonio Caua fu maodato dal Rè Ferdinandoil Catolico da Napoli in Sicilia in compagnia della Reina Germana, e molt altri gentil huomini di quella famiglia fiorirono: ma più d'ogn'altro di lei fio ri don Marco la Caua Vescouo di Mazzara, che visse consplendore di victuoso



## DELLE FAMIGLIE

CAVALIERI, ELANFRANCHI



A famiglia Causleri di Trapani, vogliono, che derinaffe dell'antica Refamiglia Milire,ed appo i moderni per lunga traditione fi fià in quel cell fta opinione, e più la verificano gl'antichi feud ich'ella hà poffedu. I'amt. to percioche Orlando di Canalieri hebbe la Baronia della Terra-di Calaramururo dal Re Federico e e e nel 1374.

Quefta Barnoja con le terre di Calcibaida l'hebbe il prederso Orlando in ricoeola de fuoi ferniggi, e he pofeia, morendo egli fenzalafeiar figli, pernennéro alla Regia Corre, che gli concelle à donna Beziriee Roffo, e Spadafora.

Hebbe anche Orlando infleme coifraselli Matteo, ed Andrea di Canalieni, ifen di di Catufore Verbum Cauli.

D'Andrea oc nacque Marreo di Canalieri, cho nel 145 a acquiftò il fendo di Gibilicalef ed il ienitorio di Gibilinafili. Gionaoni Ganatieri fu ele teo Capită d'ai me mitrate. di Marfala nel 1456,e molt'altri gentil'hoomini questa famiglia partori così nella mili duo Città di Trapani, que fio hora viue, come nella Città di Palermo, ed in altre del Re-frado, guo', però in Palermo ne viue adello il Sacerdote, e dottore di molto foirito e vie tù don Antonino Canalieri. Fà final mente questa famiglia per Ai me vn Canaliero armato di color roffo con la lancia erta in mano in campo d'oro, la famiglia Ganalieri di Romafa il medefmo Cavaliero però nelle mani vit Falcone con alcuni ca ni Laurieri apprello, e così quelle di Piaceoza, one fin hora nobilme le fiorifee, e osi parimente in Viterbo cirtà chiaristima d'Italia . Però il dottor den Apronino Canalieri filmato da ciascheduno per giusto Religioso, come habbiam detto, è congiunio in parentela con la nobile cafa Laufraochi di Pifa-perloche, e per ritropazla in fine la fue posterita habbiemo giudicato di discorrerne sotto questa e mostra infleme in va foudof arme d'ambedue divifamente mer : 111 al. . . . Lufere Ta

La famiglia Lanfranchi è celebrata dagli Scristori Pifani pec vost delle grime pifa famiglie di quella aorica Republica, ouer delle fette famiglie nobili Pifane derina. Piri Cre to de fette Baroni Tedefchi, che vennero con Otrone imponet ofea di Christo S.N. المناح

ede cosi chara nel mitterio delle letteres, edil'armi quanto fa in fonerchio r pie carta in gasqle protiono displero, puente al motti venes in digiolo spacagata, i quali tutti ciccordi danodole effectila van delle piane fa siglica, high principa del 16 distable edita Rispublica et Plata Ji piano che della venes edimidia Sicilia sel 13 y fi di grappino Laniranchi edicató in Patrima con Ceccilia Saladone. Così a quali piacico di Microse, del Diomogno, che la Canonoco, o Pecand edita. Merro poli di le la mo. Di Atlondo ne acque il vicane de Patrima dena Lanirachi Cotarano Crasilia republica del more modor. Amenino, Collia moglie di don. Bernation Masbell arme del Laujenchi isono va campo patrito lopia d'argento, ccitoro colla.

## DELLA FAMIGLIA

CAVARRETTA

12. pinno, che fi ritrosa di quefte chiarifima famiglia in Seitilia de Galtiero Basarretta causière France (c.e. passò missi andos a s'estuign del Conte Ruggiero, per i quala n'hubbe il feudo di Sicomiao nel Reputoro di Afrizzo, verioficamo cio del piulegio della confeficione, che così di ce, ficcondo il fuo renore, de che della feguente manera e flato di agraptivatare.

Prinslegsum factum à me Rugerso Comste Italie, Calabria, & Sieilie, de datum tehr malist Galterio dello de Gauarretta, menfe Madjuandillionie terrie : Que pure, & fine dela mobis fermerunt , ad fins mapparmerunt , & amplexi furrant no Sierferuitif, dignum in bis benefacere grassam ausem & allumere, ve damino placeamus, alide autem extoliere quod toto dominio noltro, & mandato in ferutto compleantur, bie jestur te diclum militem Galtersum de Gauarresta fine defidia ingenimus ad no Fira jer. utila fermentem fatit multa pre mercede gratiam donamue tibs , & fi ut tais , & bereds . bus in walle Milaty frudum Cafalis, dillum de Sicamino cum semmentis fuis diagum fle anarida dilla apficha, & affendit a Parafpona deinde peruentur ad V allonem de Daf. ne deinde defeedst ad flamaria er akt dit per flumen f um? er teruenst ad ferranna dein de afcendit & per uenitur ad maneufam, & fic afcendie valienem & peruenitur ad cum. fuce de inde deficadis ad zufire, & defoendis per ferram de Villa, & peruenitur, alique Sun chi, deinde difiendit ad Pifearinamie ofendit ad plantain, et delcendit per Serrum of que ad Salve, desade defee des ad vailone de Coratus, to fo: afec des per vallane vallone of que ad Milaujon, & fic ajcendit, & perusmiter ad procuebon, & dejcendit per Criptam de Trochana, demde defendre ad Salisdam de ziquia, & fin defendit ad Mejerhiaria, desude dejtt des od framë, & defeë des per flumë flumë, & peruensur ad Nofelia deplica , & fi. concluditur familiter damus ett nemus quod ell ineus in spfa deussione , damus autem adf umsetam terra Mentu foreis, & reclefiam Santi Blaffg rum serres ipfius Ecolofie, & stratem melenginum, & terram dellam de Philofmone, & villanum vhum Saracenum cum figs,Thiomersus,& pofferfiones erus boo dietum feudum ficut opfum diurfuins ut diximus dedenus anfumque tibi pracielo Galterio Gauarretto, er suis berechbus ed babendam de paifedendum imperpri uum non babeat potestutem uudere allquis de nostrer heredibut aliquando auferec à vobts dell'um feadum, & fuper borenim prafens printippium Jeruptum ellyer reboratum, er feriliatum mea conturia bulla plambea dat, ell tibs prafato Galieria de Gauarretta menfe, to indiffione prafériplis 1088.

" Bogerens Lomes Italia, Gulabria, Sicilia, & Chreftianorum alinter.

Leggiamo nel Capobréni che il pradetto fendo pergenne in poter d'Ambrogio Sicamino, che' così furono agnominati i fueceffori del predetto Galtiero - pel detto teudo, a quello Ambromo fuecelle fuofiglio Gerardo nel 1416 ed a coflui Tuccio Sicamino, che morl fenza figli, perloche gli fueceffe il fratello Nicolò nel 142 5, al quale Smeralda fua figlia moglie di Nicolo Farace gentil'huomo Mef finefe,e dopò la loro morte peruenne à loro figlio Ruggiero Farace nel 1453, al quale anche Bernardo fuotiglio nel i 486.

Nondimeno prù diffentamente habbiam ritrofiato in va manoferitto di Notae Andrea Cammerini di Siragufa farto à 20 di Marzo, x indit. 1286, il quale (fecondo egli dice) di feë deua per parte materna di Galtiero e sa di Causeretta , e fi legge in quello, che dal primo Galtiero Cauarretta Baron di Sicamino ne nacque Acnaldo, che procreo Gattiero Baiglo dell'Imperatrice Coftanza-metre fit fanciulla: ne hactipe da coffui Riceardo che forto il Rè Buon Guetiel modi. Caffellano di Mellins, 8 maldo foo fin ho hobbeil governo di Cofenza dall'Imperador Federico 11/Cortado,e Federico altri due figli hebbero vno il gonerno di Salemi, e l'ale tro la Caffellania di Troma in frudo.

Di Arnaldo ne nacquero Galtiero I ta, ifolda moglie di Giottanni Cammarini ano del predetto Notar Andrease Gionanni.

" Galtiero procreò Ambrogio, e Tuccio ad Ambrogio Baron di Sicamino fueceffe ilfiglio Riccardo, al quale anche il figlio ambrogio pi engrato nella fuvceffione del fendo ed a coffer Gipuanni. Da Corrado, Gouernator di Salem ne nacquero Receardo,c. France (co,che dal Re Federico hebbero titolo di Regli Caualieri e ciò fi verifica con molt atti incertattuella propa di Caualiero Gerofolimitanodi Fra Giacomo Canarreita, oue fidence hauer fiorito cofforo nel 1308,

Da costoro ne venne Andrew Cauarrena canaliero di qualità , il quale si selle delle casò nella città di Mariala con Holda di Griggano nel 1400 con la quale procreò Francefeov e Nicoló: nondimeno gouetno quella Città con l'ufficio di Giurato mel \$405.0 1420.

Il Feanceleo mori flerile, ellendo flato pria Giurato di Marfala nel 1461,635 Fra Giarro 60,764.77,e fimilmenie fuo fratelio Nicolò nel 1,171,76,84,e 90 fi casò cofiui co 🗯 🖰 Caso Floriafiglia di Riccai do Sieri Caualier Trapanele nel 1479, e ne nacque Andrea

Cauatretta, che successe no beni paterni nel 1406. . Il predetto Andrea bebbe per moglie ad Altabella figlia di Gio, la Rocca gentil huomo di Magzara, ed hebbe anche titolo di Begio Cattaliero.

Procreo il predetto Andrea a Francesco, che si caso in Trapani con Andrianella Fardella figlia di Giacomo, e Bianca Fardella, pobili di quella Città, edini babi tando fit Giurato nell'anno 1572 ne nacquero da Francelco Andrea Giacomo , n Fra Nutoto Canalier Gerofolomitano e Prigr di Venesia fu coli ricenuto nel 1 221 enel 1625 fu Prior di Capuared Ammirapito e nel 1626 Prior di Venenia: è feprilitocoffui nella maggior chiefa Connentnate di S. Gio. Gerofol, in Malta.

nellacappella della Madonna di Filermos . 510, 115, 12 . 70 . 8 5, 2011 5 1/1 1/10.

Andrea Capacetta hebbe ger moglie Giacoma Riccioli, con la quale procreò Nicolo,nadre del caualiero Gerofolimitano Fra Francesco Canarrenta, e cosi il predetto Andrea, ed il mà derto Nicolò farono dinarfe votre oromo firme il viffici di Prefeito,e di Giurato della forto parria.

Giacomo Capatretta fimilmente il caso con Leonora figlia di Gio. Francesco Zuccalà, che gli generò Mario, c'hebbe per moglie Angeli ca figlia di Seipione, e di Aldabella Barlotta, che ambedui procrear ono il Cavaliero hospitalario Tra Giacomo, che fu necutro nel 1624, e molt'aleri catalieri, i quali hanno goduto anti eme i mangiori vifici e carichi della città di Trapani, que si professa nobilità.

che per tedio fi lafciano. Baldaffar Canarretta fu Giurato di Mazzata nel 1 48 g/Ca pitano nel 1919,e nel medelmo anno fu Giurato Giouaniu Cauarietta. Girola mo Canarretta minoreanche nel 1527 e Girolamo maggiore nel 1528, ed un altro Baldaffare nel 1560.fa ella perarme tre Serpenti Rolli in campo d'oro, due che combattenored vno morto di fotto.

## DELLA FAMIGLIA

CAVATORE.



TROVIAMO chiai se nobile la famiglia Caustore souer Gabatore in Sicilia, percioche nel primo reggimento dell'Imperator Henrico va ella fu vna dell'efflure della città di Mel hna, chravifee ero Giofeffo Buonfiglio nella fua antica Aleffina foel, sale cost endice.

liem volomus,quod Margaritus de Beundufio de catero non babitet nec veemmum babeat in Steilta.

Peatreea volumus quod Cataláus de Camuto, & Bonannus Comi tur. & Raimundur Guererus Anfaldt fürus, Anfahnus Comnus, Gusdacorus Miles, Donatus Nationas, Guelielmus Admiratin, Fabrus Comitus, Eatsching de Cabbatores Mattheus Castello, Gughelmus Peergeinus, Rogeerus france eins, Salernus Steambus, loannes Maria de Caesulata Venetus filim Vefonte Pagiolans, Rayneerus Sapina, Nicolaus de Amfuja Joannes de Lemsino de Conte Salice ferafulla Jacobus de Maiora, Cajarem Pafchalis de Abrora Bartolomeus Ritur, Baetolomeus de Maemina Ramindus Cultellarius, Peregrinus de Caffello, Martinus Macullus, Blafeulus Melefius, Vice al dus Buccabarius, de catero non babitent in Sieilia,nte in Regno Sieilta Hatuenter autem Imperiale aufto. ru ate peacipientes of nulla omnino perfona humiti, vel alta fecularis, vel Esclefiaffica buis Dradi pagine audiat come adree, quod qui fecerant in vitionem fue remeritatir quin quoginta libeat auri pueis fimi componat; quaeum mediei ate fifco nostro reliquam werd partem imueram parfri perfolui volumur. Huius rei teller funt. Henricio Vuoliendi Epi feonus, Gualterius Troianus I pefeonus, Ludouneus Dux Bangera, Coceadus Dux Spoktanus, Marquardus Imperialis Dapifer, Heneseus Mae ifealeus, Heneseus Pincerna, & ahi pluces, afla junt bet Domancarnat.ann. 2 194 in alt. 12. flegnante domino Henrito 21 Rom. Imp. mustulime ann. Reenteius 2 a.

Siè addurro Il prenararrato per conofeere quante mutationi fà il Tempo , e quante famiglie fi fpengono e quante nemforgono per varije diueifi accidenti, accioche fuggano le imposfibilità, e le fejocche meraniglie da gl'hoomini, poco conofejtori delle cofe del mondo, però della famigha Cauatore no nenò tronato altro, fe non che nel tempo del Rè Manfredo yn Guglielmo Canatore Theforiero di Mellina,e Bernardo Gazzatore Maftro di giuffitia di Milazzo,e non bo hannto notitia fe Bernardo Canatore Giudice della Gra Corte gl'anni adietro derivalle da costoro.

DELLA FAMIGLIA

ouanni Pieri Celano fu Caffellano del Caffello di Leocata nel gonerno del A Re Federico xxx Andrea fito figlio ferui molt anni alla Reina Maria, la quaLe col Rè Martino (no manito per fodisfation di ferniggi gli diede tutzi i beni coffi Cati à Luca Formofa rubbellore l'officio di Portolano del Gargator di Leocata nel a 1974 Casò coffui con Giulia figlia di Giouanni Crudele Signor del Caftello dell' Aquila nel 140 a,e procreo Giouzoni Celano, che dal Re Alfonzo, e dalla Reina fua moglie hebbe la Caffeliania di Leontini, que (i casò con la figlia di Nicolo Spe-Cialise gonerno quella Cirrà con la dignità Senatoria nel 1443 con Antonino Amfufo,c Matteo Lucaraldo, Pirruccio, ed Aniopio fuoifigli furono anche promoffi ne più honorati carichi di quella Citia ed Anionio fi casò in Catania da quali mol c'altri gentil'hnomini ne peruennero che pereffer con la loro famiglia effinti , fi Lasciano adie trojed io Napoli questa famiglia gode molti seggi.

## DELLA FAMIGLIA



E'tempi del Re Martino, e della Regina Maria rittoniamo pubile. oella città di Noto la famiglia Celeftri , percioche, nel reggimento della medelma Reina, Mantredo Celeftri fu Capitano di quella Città e dono da Signori Chiaramontani hebbe il carico di Capitano della Militia del Contado di Modica ed bebbe per moglie Man- Nest'ani fredina nella naturale di Manfredo Chiaramonte Conte di Modica, perloche. profuppongo, che Pietro Celeftrigeorii huomo Modicano fia figlio di quello, mi Cerra. donacertezza di ciò il teftamento di ello Pietro, faito oegl'atti di Notar Pietro Ma, gerra niacio à X i di Luglio 1409, que fi leggono il titolo di Miles, e le gioffe facultà ch'egli. Modra

lasciò à suo figlio Pierruccio ela dote che diede à Comicia sus figlia casara con del 1391-

creò Manfredo, padre d'Andrea Patritio nel 1463. Upredetto Pietro fuo figlio fu dat Re Gionanni nel 1478 promoffo nella dignità Straticotiale di Mellina, nella pronifione del quale, fi loggono, ( Militi Confil.

Regiodilecto) ed hebbe la Caftellania del Caftello inferiore di Noto. Procred il Pietruccio à Michele Giouanni, Andrea, e Filippo.

Cataldo Mazara geril'huomo ricco, che furono onze 450, che fi dauano in que i tepi a i primi del Regno, e refto la famiglia in Noto in Andrea Celeftre, che pro-

Il Giouanni (ccoodogenito s'impiegò militando a ferniggi del Rè Gionani nel-

a Key, Ca

le guerre di Catalogna, Coffiglia, e Granata, e del Rè Gatolico Ferdinádo; dal quale n'ottène la Cafteliania già detta di Noto del 1467, ed altre cinquanta Tratte de' Porti del Val di Noto, e nella prominone di leggono quelle parole.

i Invos mag. & dilett, diumnum.e dapsfelferem noftrum te annem Celeffro, qui in paterna Regia & neffe a fere nutritur à multi 1 annie citra in paterno, & ferutio noftro

permanfiller & in omnibus ferme welks notities adfusties.

E motérilm figurem carichtud protein Regi quello Causiero hobbe.

"Em trichiche primagonis, fucedin filla grandi di Santa Cross, el Guado Ginnariam Morgaria figlianda d'Arrigo, edi Tuli Facildo anbili Medinacia proceso Pietro met mil di Santa Cross, el Guado Ginnariam Mergaria figlianda d'Arrigo, edi Tuli Facildo anbili Medinacia proceso Pietro met mil di Ginnariam de Companio de Compani

Gio. Henrico procreo Angelo, Verpetiano Cavalieri Getofoli mitani 2 e dono

Anna moji di Fredmando di Caro Barone di Montechiare, ol quale geneti tere tre figlio, dono a Francele. Baronerilà di Montechiare dioa Cafandra moglie di Grotiano i Caraco genitori dei vincut don Trancele, do doi Glorie, e don Anomino: e dona Laura, che fiu moglie stimmamente di Guglicimo Riuera, oucer Ribera. Si casti i nerdetto Gio. Battafa con Amerida il Mircolo, brignoido d'Andrea di Ni-

colò, che gli generò Pictro, che fuccoffe al padre nella Baronla di Santa Croco. Ne nacque da coftul e di Fi Scefca del Clinico ouer Chirco, fielia di Baldaffare ne til haomo Catanefe, il dossor Gio, Bastifta, il quale parque in Casania nel 1548, e fi diede tutto al fludio delle leggi di maniera che faminfo Dossore diuegoe, onde fà impiegato da' Signori Viceregi in molti honorati carichi, e da S.R. Maefta nel 1 c87 nell' vificio di Giu dice del Confifto rio, e nel 1500 per la gran careftia, che fegul, fù madato per lo Regno dal Conte d'Alna all'hora Vicerè, coo carico di Vicario generale del Val di Novo, dopò il quale fu eferto Ginidice della R G.C. per gli anni 1502, e 450 anel quale hebbe in comeda l'officio di Protonoraro del Repno dal Conte Olivares, quierò i tumulti lasciati da Gio. Gio mio Laoza di Randazzo bandito l'amofo di quel je mon e mentre flava occipato nel predetto Giudicato fu elesto Maftio Rasionale so detto aono 1502, non funge por su chiamato in Spa poa dalla Macifa di Filippo e ciplieme con Moni. Paramo loquifitore, que aggiafto la concordianei a rozznel qual anno venocià Sicilia e risorno di muono alla Real Corto, co carico di Ressente di Sicilia nel fuoremo Coffiglio d'Italia, e d'indi nel 1601 fc ne paisò in Sicilia conquel di Prefidente del Trib. del Real Patrimopro, e fu incomedato da Sua Maeftà nelle Provisioni co molte parole granied amorenoli. Coffui pure edificò la Terra di Santa Croce della quale n'hebbe tiway i tolo di Marchelenel 1600. Ma per la morte del Rengente don Giouan d'Aragona. fù di nuouo per la Maestà del Rè Filippo ra e eletto Reggente in Spaguased ando perció in quella Real Corresportandosi io sua compagnia Parisi Amodeo, che su da lui affat tauncito. Procreo coffui con donna Lucretia Migliazzo il Marchefe. don Pictro, che fu virtuofo Canaliero, onde hebbe caricodue volte di Deputato del Regno,e della Accademia della nobilià Palermitana, anche eletto Principe, e puoco poi da S.M. Coofer untor del Trib del R.P. e Presore di Palermo, ed inquesto víficio dimorò «l'apni 1613 e 2622 e nell 2612 hebbe anche titolo di C5figlicro di guerranel Regoose l'habito di caualier di San Giacomo della Spada, fi caso egli enn donna Franceica Cifontes, ed Inharbara finglia di don N. Cifontes, e . di dona Polifena Iobarbara, con la quale procreo il viuente doo Gio. Battiffa Marchefe di Santa Croce, il quale fi easo con donn Angela la Grua figlia del Principe 

matrosom negi allidi No. Cafp. di Aratro 1477. Cautratto matrimon, negi alti di Not. Ang. di Aratro 1492.

I posteri di Andrea Celestristerzo figlio del Pirruccio, vissero con chiara nobil zà in Siragufa. Fra i canalier i Gerofolimitani habbia ritropatoF. Mattheo Celefti i sici 1545,che pure fu Schator di Siragufa nel 1522. Fra Angelo Celefizi anche Cavaliero ricevuto nel 1555, che mori nell'imprefa del Gerbi. Fia Velpeliano Celeftii prefeil medeimo habito nel 1558, e morl nell'affedio di Malta nel 1565; Fra Gioleffo Celeftri nel 1583, Fra Andrea Celeftri nel 1584,e molt'altre persone illuftri haue hauuto questa Faminlia.

Viffe la famiglia Celeftre anche chiara in Catania, percioche Giouanni Celefire fu Capitano di quella Città nel 1481 1401, Francesco Celestre nel 1405, Ra. Revilled mondo Celeftre nel 1 1000 e molt'altri canaljeri di quefta famiglia fiorirono in quel cellati des la Città la quale fa per ar me vnamezza Lunadoro in campo Celeffre.

## DELLA FAMIGLIA

CELONA.

Nosanni Celona fu georil'huomo del Rè Giacomo, per la cui partenza in ... T Aragona s'impiego a feruiggi del Conte Guglielmo Ramondo Moncada, fula prei che dopò la fua morte quel Conte diede in fodisfation de paterni feruge and No già Lanza Celon i fuo figlio nel 1340 il fendo di Bifcaglia nel tenitorio d'Agusta, tar Ibona che gli fucceffe il figlio Giovanni dal quate passò alla figlia Ifabella moglie di Mat teo di Fazzio, e d'indi alla famiglia Aula l'arme de i Celoni fono yna Celata d'oro 1340; in campo celeffre.

### DELLA FAMIGLIA

CELSA.

■ Iori ne tempi antichi in Catania Giouanni Celfa Camatiero del Rè Ludoni - co, che dopò feruì il Rè Federico e r 15 dal quale acquiftò la Baronsa del feudo del Patdo ch'era ftato prima di Battolomeo Ferro, che fi mori fenza. laterar figli,mà il Celfa vende detto feudo à Gugliotta di Balba, e coftui pure à Ramondetto di San Martino caualiero per onze 20 per glatti di Notar Lorenzo di Noro di Catanja nel 1405; nondimeno negl'aitri beni di Groquani Celia fucceffe fuo fielio Nicolò, c'hebbe la Caffellania di lace, ed ini procreò Gionanni, che nobilmente ville, seceperarme questa famiglia vilabore di cello pero incampo d'argento.

## DELLA FAMIGLIA

CENTEGLIES

E si dona credito à quello, che scriueno di que sa famiglia Centeglies Giro lamo Zutita, ed altri Cronifti Spagnuoli è coffretto ciascheduno à dire , Ch'ella fia vna delle più antiche, ed illuftri famiglie di quella famofa regio ne. Imperoche fil iul il fue progenitore don Cataldo di Craon de chiariffimi Duchi di Borgogna che venne a'feruiggi dell'Imperator Carlo Magno nell'acquiffo di Catalogna; ed int pet ino valore acquifto la Valla di Centeglies, d'onde egli co' fuoi posteri prese il cognomerchiarisce ciò va prinilegio confernato originalime te in Barcelloux riferito dal Maeftro Battiffa Agues nell'Apologia de Caustieri

nel Regno di Valenza,e così dice.

Carolus Dei gratia des Cum diffus nobilis Cotallus de Crao ex nobili, de ligitima majculotum conjanguinitate clarifimi noffri Ducis Burgundie genitui fit, & propter esuldem Cotally, de fuorum fidely fima frustra nobis, de noffrissmeenfa : & quod nunc maxime propter graussims, & infopportabilia pericula, & entra que nobis cum abstatoni en ouerra terra Gothorum fichitimust de pradicia Baronia, & bonore Caffre di Cini. telle) solum Cotalla, & omnes luvosflotes fues detamus, ot cam jugra diesmus. Has tamen falua conditione and de catoro diffus nobilis Cotallus de Leao cognomen geras diffa Ba. roms de Cantilles, & esus fuiceffires &c.a.Tam 25 February anno a Nativitate Domimyaz.

E da questo si vede l'estore, che sa Pietro Thomich, dicendo, che il detto Co-

raldo di Ciann venue in Spanja nel tempo dell'Imperador Lorario. Ad imitation di questo caughe ro fondato, della casa Céreglies molt altri suoi discendenti coferusiono il cognome di Cèteglies co molto (plendore, cost in pace come in overra. Fea i fuoi huomini illustri si veggono don Giliberto di Centeglies, Bernardo Cêteglies, che passarono in Sicilia col Rè Pietro d'Aragona nel 1282; però Giliberto per i fuoi fei niggi acquiftò il Caftellose Terra della Feila.

Vn'aliro don Giliberto, due don Pietri, va Guglielmo Raimondo, e don Beinardo di Centeglies figuor di Nulles fioritono glorioli nella militia, il don Bernardo. fu metre del permo Coure d'Obrasse s'imprego la ferque i Regi don Martino e

don Ferdinando,e fuo figlio don Alfonfo il magnanimo. Fú celebre don Girolamo Cêteglies Arciae; cono di Rioles, e Nantio del Pana in Napolue fao fiatello don Francesco hebbe titolo di Conte Palatino, e fu ejetto

Cittadino Romano. Don Giliberto gouerno il Regno di Valetta con carico Viceregio, e do Pietro fü Camariero del Ré don Perdinando fiprimo, Capitano delle galcie di Valentia. ed hebbe molt altercatichis

I Contidi Olivas fono stati don Francesco Giliberto primo, che su Camerlingo del Rè, e Gonernator di Valentianel 1470.don Serafino, don Francesco Giliberto il fecondo don Cherubino anche Signor della valle di Aiora, per onde fegli congrante la valle di Effança coi Contato di Oliua, crutti coftoto futono giana canaliert.

Si casii il Conte don Francesco con donna María di Cardona, fioliz del Doca di Cardonnidalla quale acquiftò don Pietro, che fu vitimo Coute, perche fi moti pazzoic feuza fucceffione-hauendoff primicramente cafato con donna Hinnolita Zu. mes, forella di don Giouanni Zunica Comendator maggiore di Caftiglia dell'habito di S. Giacomo.

I predetti don Giliberto,e don Bernardo Céteglies nel 1309 combatterono à favor del Re don Graime il fecondo nella giornata d'Almeria contra il Re Moro di Granara: e dopò il don Giliberto andò Ambasciaror del predetto Rè al Rè Rubberto di Napoli,dal quale,essendo guardato da prudente cavaliero, sii creato suo Luogotenente le Generale cella Romagna e nel Contato di Britonoro con titolo di l'ifconte della Romagna e poscia d'indisse n'andò à serure all'infante don Alonso nella conquista di Sardegna, e si morl in quella guerra per la cui morte vo canaliero della medelma cafa fi congiunte in matrimonio con dona Nusues di Miscada lignora de Nules, e diede principio alla famiglia Cêteglies di Nules, ch'è flata delle

delle principali di quel Regno Fra i fuoi difcendenti vi fu don Giliberto di Centenlics Signor di Nules, che free il Majorafco co emeolo di quel Statome nacque da coffui don Pien o,che fi cusò con donna Therefa di Riofech, che per effere vnica herede della villa di Sciua, e del fuo coftretto l'accopniò col Contado di Olina don Giliberto Conteglies primo fignor di Nules ferui al Re don Pietro il quae to d'Aragona nell'acquifto di Majorica, ed al Rè don Giaime con carico di Capita Generale dell'efferento Reale cotra il Contado di Roffiglion, e Cendegna, che pure erano dei Rè di Maiorica,e molt'altri fupremi carichi hebbe nel 1349, 135 1, 1252.e 1252 côteail Rè diCaffigliate con lui don Americo di Genteglies, che fi fe ensionella giornita del 1202.

Paffarono in Sicilia feruendo il Re Mattino don Giliberto adon Pietro e don J Giaime de Centeglies per l'acquifto di quella, e dell'Ifola di Sat degna, e don Bee-

natdo Centrelles fu da quel Re elei to fuo Cammariero.

Il prederro don Guilherro fi casò con Coftanza Ventimiglia figlia di don Antonio Conte di Collesano, e si promotfo co il Dottor Bu tista Platamone insieme nella dignità Viceregia del Regno di Sicilia dal Re Alfonzonel 1440. Coffui perteffamento del già detto Antonio Ventimi glia fuccesse nel Contado di Gollesano, dal quale ne tolfe i feudi di Culcafu e Fontana murata e pli vende a don Gio. Ventimiglia Marchefe di Girace, Louale anche gli riuende à Federico Venti miglia fuo parentenel 1434.

Ne nacque da costui Antonio Centeglies Conte di Collesano, che si casò con la Marchefa di Cotrona, perlo che acquilto quel Stato, con la quale procreò Antonio, ed Henrico, i quali havendoli per capricci allontanato dall'ybbedieza del Rè Alfonzo, impiegaro a ferunggi del Rè Luiggi di Napoli, e non andarono guari, perchel' vn fu prefo da Turchi, e l'altro mort di veleno, ed il toro Stato di Collefano fu dato dal Rè Alfonzo à don Pietro di Cardona all'hota Vicerè di Sicilia nel

Pretefe eli Stati ed effetti dicofloro don Emanuel Ceteglies diffefo da Conti d'Oliua, e per questo venne egli in Sicalia, e fi prese per moglie la Viscontessa di Gagliano di cafa N. con la pitale procreò don Almerico Centeglies Côte di Gagliano,e di Caftro Reale: e fu Goucenai or delle Città della cammera della Reina, e mott'altri caualieri di virtuofe qualitadi banno di questa famielia visiuto . l'arme della quale fono yn campodi feacchi acuti, d'oro, e roffi.



## DELLA FAMIGLIA



Febero de Paler, nel tropols di Paicrme.

WEI mostra antica la samiglia Centorbi nella città di Palermo per la presentanone ch'ella hà faito de Benenciali d'una sua antica Cappelia, cire giace nella chiefa Metropoli della medefina Cutà, nobile parimente nella cutà di Mozatarone Nicolo Centorbi fà Ginta-Bar Malle to pel 1440, infleme con Timoreo Bianco, Francesco Maccarno.

ne, e Bartolomeo di Giorgio: fi profuppone, che nell'una, el altra Città ella di Catania hauesse derinato; però sopra questi passaggi nessun Scrittore, ne scrittura. ne fà mentione, si legge bensì ella hauer deriuato dal mede smo Nicolò, e poblime tenella fua patrina' nostri remoi s'hà manienato, li feoige ciò in vna fede fatta da" Ginrati della Cirtà di Mazara a Ceface Centorbista quale fudanoi originalmente riconosciuta con altre scriture sopra la piona della nobiltà di questa samiglia. out li leggono le feguenti parole.

Nos lurati busus inchte V: bis Mazarie fidem indubitatam facimus, & sellamur om nibus, & fingulis has prafentes literas infpeffuris pariter, & auditus is, qualiter Cafar Centor bi, & Margarita Sanfone Lugales, funt wir i nobile i buius Prbis, ex nobili genere, & Pat itiorum familyenati, o vietales non folumirft fedeorum amecefforis ex viroque latere patti no & maternogemper fuerunt, & funt abomnibus teillimatt, pluriet officia nobilium extreendo, ( primus de familla ipfius Cafaris venit in hane vrbem ab vrbe falici Pano: mo esrca anues y azu, quo tempore horebas lus potranasus Beneficij vecasi de Centorbintus Cathadrajem Ecclefram Panormijanum . Primus vero de familia ipfiur Margarita vent à Ciatrate Mediolani Matfaham, von nobilett pe adeceffores vinchant, & abista but fatt translata circa annos i 490; ot bac omnia nobis patent, at que essam cha risfime conflane ex reffibus fide digms receptis per wallrum officium, citata Sindace busus vebis fub die 8 menfis Aprilis praximi prateritie dubui fequentibusex alija tellibus receptis per Curiam Capitanialem buim pradicia vebis fub die 15 Novembris 1621. vinditionis:aliji receptii per dillam Gariam fut dit a Martij x Iv indii. 1 516 tranfuncatis per affa vetanj lojeph Putatore die a6 Decembris x 1 mais. 1627. ex copia confultationis transmifa per S.E. Trib.Refer Partim. ad Sua Cathalicam Maeffatem Das. Pan.

Pan die 6 lunij 1628. & ex alije feripturis futes in incartamento lossus de Centurbi coner a diffum Surdacom Arzer ano fermana fernanda andito print diffe Sindaco fuit per nos cum voto V . D Hierarymi de Andrea Confulturis inçanja, fafta pranifio bodie diepri mo prefentis mentis and frant liser a to filmoniales in quorum omnium tellimonio. co fide ad inflanciam dieli Lajmer, bar prafentes fiere sabfimus, aoftres propriis manibus fubierio zar de folito coffre Ciun atis fierilo soboratas dat in inclita Ciurate Mazaria da primo Gelobric X 1 v indit. 18 20 Autonius la Rocca, & Ponir lur atus, don Collantinus Liofante Iuraius, V incentius la Lamin (uras, Francycus Centerbi luras, Baribolomaus Geibias Revises M auffer Not.

Di modo che la vinente famiglia deriva fuccessiuamente dal predetto Nicolò, il quale fit padre di Gionapsi, che fu Capitan di Mazara l'anno 1460 eletto del Rè Dalp Fei dipando di Napoli herede in deria Crità di Ramondo di Caprera, di Luiggi, e effe e

d'Aleffandio.

Da Giouanni, e Virdina fua moglie ne nacquero Gefare, Antonio, Thomaso, e la G.C. fo Gracomo. Gefare fi casó con Augeta Capizzi, e procreó Giofeffo, Francesco, e Ni colò Antonio, ciò per la petta proua di rettimoni futta nel 161 t fi vedere depògono fopra la nobilità di quetta famig. Gefare Bâdino, ed altri geril'huomini di Maza (a : hebbe coffuiper moglie Margerila Cino, che gli genero Fracefilo, il padre Fr. Nicolò Antonio dell'ordine de' Min. Picezo, Angela moglie di Bartolomeo Marchefe,e di Vicenzo Bianco:e Cefaie, che fu più volte promoffonegi' viticii di Capitano, Giurato, ed in altrische godono i nobili della città di Mazara, faoo teffimo nio dicio,e della nobilià del detto Cefare certe lettere informative fatteper il Si gnor Ducan' Alburquerque Vicere di Sicilia col Configlio Parimoniale à S. M. (capía cognia)date in Palermoão di Giugno 1628,ed vnampio procello confernato nell'Archimo della R.G.C. per not original mente eiconofciuto oue fi fcorge antica e nobile nella predetta città di Mazara la famiglia Centorbi , ed originata dal primo Nicolo ed il fuo nobile mantenimetorii caso Cefate con donna Marea-1/ta Sanfone nobile di goella Città, con la quale procreo il vinente Dottor doca Ginfeffo, ch'è flato purolio molte volte nell'vificio di Giudice di Mazara ed è Augocato hogg: appor jupiemi Tribunali,don Antonino,don Francesco moite volte parimente Capitano, e Giurato della medefina Città, e fuo primo Prefetto. Il Dottor de Pietro, il quale ha feguito i proprij fentieri, il Dottor don Bartolo, dena Francesca moglie di Gio Battitta Cardinale Baron della Salina, e donna Sidera Monaca nel Monaftero di San Michele.

Dal prepariato Vicenzo, ed Angelica Marchefe fita moglie ne nacqueto il Dottor don Giofeffo Centorbi Canonico, e Cantole della Calledale di Mazzara il pottor Nicolo,ilquale e flat op sì volte Gudice,e Gurato, Margarita moglie di Nicolò Antonio Gerbino, e Caterina moglie di Francesco Bianco, ven il huomini ch quella Città. Fà finalmente quelta famiglia peratme vn Caffello con vna-Torre rollage fopra il cimiero vn'aitta Torretta col motto(fugar non fuget) in cam

po d'aigento.



## DELLA FAMIGLIA

AREO.





V antica, e nobile la famiglia Cefaceo ne tempi dell'Imperador Henrico ve in Verotta Citta chiara d'Italia, e d'indi col me de îmo Imperatore passo în Sicilia,e si fermo nella città di Palermo, il cooduttor di lei fu Pier Albiano Cefarco caualier Veronefe, il quale s'impiego à feruire il medefino; Imperatore in molte militar occasioni vool Cipriano Mancote nella sua antica Italia, che il cogoome Cefarco l'acquiftò quefta famiglia nel tempo dell'Imperador Ottone 11, e tolfe per arme vo' aquila d'oro, nel petro della quale un campo celefte con due bande d'oro, che difcendono dalla...

deftra alia ftoiftra. condimeno Gio. Titlio vuol ch'ella fia antica Romana derinata da Cefare è la medefina che la Cefarina antiea. Il predetto Pier Abiano hebbe per moglie Fausta figlia di Henrico di Miiste Senator Palermirano, che gli procreò Nicolò, e Barrolomeo, che iurono ambe due paggi dell'Impetatrice Coftanza, e poi gentil huomini di cuftodia di Corrado figlin dell'Imperador Federico 11. Da Barrolomeo ne nacque quel chiariffimo Barone Nicolo Cefarco, che fu Straticoto di Mellina nel 1278, del quale parla in

moli luoghi il aoftro Fazzello. Parimente Federico Cefarenfràgl'altri earichi hebbe quel di Pretore della città di Palermo nel 1371, e nel 1377, e 1378 fin all'anno 1391 gouerno, Pierro Ce farco gouerno molt'anni la città di Pattinel primo reggimento del Rè Gionanni, fuo figlio Gio. Andrea fii Capitano molt'anotdella medelma Città, e nel tempo dell'Imperator Carlo Quinto hebbe la Castellania di Milazzo. Fù progenitor coftoi di molti gentil'huomini, de quali fin'hora qualche rampollo ne viue.

Fazzeile 1494

Hebbe matrimonial parentela questa famigia con quella di Capizzi, percioche Martio Capizzi fu caualier fideliffima al Re Federico e i se diffefe la cii tà di Leocata iosiemeenn Pietro Lanza contra l'armata Francese guidata da Giouau. nt Chiaramôte, che s'haueua dal Rè rubbellato, per cagion del repudio della forella Coftanza, che feec Francesco Ventimiglia Conte di Girace. Sicasò Martio con--J., CI

La forella del predetto Nicolò Cefareo, perloche ne nacquero Nicolò, ed Andrea Capizzi, che nel reggimeto del Rè Martioo hobbe p vo anno il governo della e itrà di Leonttoi, e p vo altr'anno la città di Cataotz, e Gio. Pietro fuo figlio hebbe. d al Ré Alfonzo quello della città d'Augusta: parimente i successori di costoro inmolie Cirtà del Regno habitando la ferarono tut i fuoi posteri. L'arme antiche di que sta famiglia Capizzi furono va braccio armaio, ehe tratico euz va capit di Leo ne per i capelli in campo azzuero. Però della famiglia Cefareo fiori nel 1530 vo'altro Nicolo Regenie negli fludi di Padoue Fra Gio Pietro Cefareo causher Gerofolimitano Priore,e Comendator di Santa Eufemia,e molt'altrigentil'huemioi di e a fa Cofareo m Sicilia, e ne Regni di Napoli fio adello viueno, che per effer cooofetuti fi lafeiano per non dar tedio. L'arme della quale fono due bande d'oro in ca

## DELLA FAMIGLIA

po azzuro,

CHIARAMONTE.

LANGERA l'antiche, e nobilt famiglie Francesi ritrousamo la famiglia Chia ramonte, che fecando gl'inflorer di Francta ella deriuo di fangue

Reale, e della fehiatia del Re Pipino ma i pretni di lelche d'iodi ina

Nojoli, dati nazita vocero dirrano Herichetto, Abarbedo, e dati

Nota della consultati della della consultationa della consulta rij accidenti, la feiando il Rè Carlo di Napoli, s'impie garoco à i featiggi della coro na d'Aragoos in Sicilia, ed oltre i noftri Scritton Fazzello, Marolico, e Budfiglio, il Luneburg to tal guifa ne ferige,

Henricus aleas Henrichestus Claramontanus, Françus genero, vir belle, de mebilitate chartefines, eum in Saufte Ludoutet eufque file; Philippe Regam Francorum edeum incidiffet, Francia difendens Caroli Regis Neapoli militia fe mancipant anno 1271; V xon enim forma exima precellens, quam Caralus Rex, of vidit, efficism amorecapit, candeque aut imperio, aut pretio correptam, violauit, que icente l'enriem attempus disfimulatam inversam wherfer, deliber aus ; landem Carale fina nubulte fluprum vicis fim intulit; & vintus eine tram,cum vxare. o fine ad Petram Aragonem, & Sicilia Regem dumin Caffris contrà Carolum effet, defecti, à que, & biunguisfime acreptin est.

Decoftorne oacque Simone, che venne come a'e detto col padre, e procreò Giouagoi, che fue letto Conte di Modica,

Il Manfiedo Chiaramonte dopo la partenza d'Henrichetto fe ne pafró anch'egli à i feruiggi del Rédon Giaime io Sieilia, dal quale poscia aleanzo il Gastello di Raguia, efu voo de principali Baroni del Regno.

Giouanoi Chiaramonte predetto acquifto aoche dal medefino Re il Contato di Modica,e goueroù la curd di Palermo, difendeodolacorra Rubberto Rê di Na poli,e d'tudi paísò à quel di Siragufa, oue mâteneodo quella Città dimostrò il suo valore. Nenacque da coftui Simone, che fu grao caualiero, e procreo à Giouanni Con

te et a di Modica,il quale hebbe confirmato il Contado dal Re Federico: e Coffa-21,che il moglie di France sco Ventimiglia Coote di Giraci.

Quefto Giouannifu voo de primi caualieri del fuo iempo, e combatte alcun anni col piedeito Prancesco Ventimiglia suo cognato, che la fotella Coftanza ... lui infertile repudiato gl'hauena,e no puoche e orefe con forza d'armi eol Re Fede rico hebbe, dal quale difeoffados, ferui co carico di Capità Generale in It alia all'

Imperator Lodoulen, e doponi Re Rubberto contra Siciliani ma ridotto in grati del medefino Rejubbbe da quello refluqiri tatti Caffelli, Tetre, e Fend, fuor di quello di Caccabo, e non lunge porti casò con la forulla di Matteo, e Damiano Palici.

Ne nacque da colui Manfredo Conte di Modica, che Voccupò nelle puerre ciuti del Regnole città di Singula, de dopo Bizzai contro il Ri Lodouico, e di Sizgata giorniametre vicendo predana tutto il puer in cominciato da Lononti periulion alla Montes Patrenjo, dalla Terre è kinenfindamente conta potenzadegli inte Cilizzamantuni e considerazione del Econini desde gian tranggio di Modifica di Control del Control del Control desde giano proposito del Montes del Control del Control

le niocreò moltifieli.

Arrigo fratello di Manfredo fu vno de più viuaci fpiriti del fuo tempo.
Federico altro figlio di Gionagni fignore ggià molt'anoi la città di Agrigen'o.

oue fit fipronato d'alcusi M efficefi, che public in puella, Città pranimare il Re Lodonico à prender l'armi contra Matrico Palici, che procursua dificacciare i Charamonato dal Regoncome in effering intonio Medina, ratori col frascilla Manfredocci ambedue i oprarono col Re a dificacciare, come fecero il Palici da Sicilia.

Giacomo fratello de predetti fignoreggiò Nicolia,e ne fir difeacciato dal popo-

Io per i molti datij, che gl'impoic.

Da Manfredo Conte di Modica ne nacone Si mone, cha fucceffe nel Stato patce

no.codiu acchepolitek Bagná ináteme coo vraliro Manfredo Charamôntes. Prefetor allibros al Leontinjado, Longergano buon a memor do foldari, fir aradó con quellin Agriganto, one fi impedito per la morte di Mattoo Sciafani fino foco conperinche in a randón in Patierno col mezo di Leonzo Mutra Gonetantor della Girt ammazzo Francesco Ventiniglia i folosane violo da mente combat tendacos finis fanon y 13, percedo i Citicha prefe i Castalo in periora zona la more en di Rubberto Bido, di Gilosano Cofinerin, ed afrizio-polonetto contrilie per persialegaco da rigio Rolfo. e finis interese a principario del Mento Pario Cerca-persialegaco da rigio Rolfo. e finis interese a principario del Mento Pario Cerca-fica del Cardo del Ca

Succeiff à coffui Andreasjoo frattojoj iquale nel tempo del Rè Martino occupia ciri di Palermo, e pofria paroficio offico Ric Non lunge di nanoni part datalla Regia vecdienas, pettode prefii fi da Sagiinhene Marchefe, Gindice all'Aneadella Gras Gorge, thi Spei del medefino Andrea en fato in quello dignici promofficondemano à morte innanzi il fiuo Palermo, que gji fi tugliare ja tella; e di li fico Statoj di and à Bernardo Caperra cupiller Catalano.

Elifaberta forella d'Andrea fù moglie di Nicolò Peralta Conte di Calatabellor:

creto del Regno,

il. 1 .

Dopò la ruina di quelfa i miglia non hatrouato altro (e. non ch'ya canalitero chianto Girolamo Chiaramoute, che fiù Caffellano della cità di Catania, dal qua le non habiani corto fioccefilore verna; onde profippnaniamo, che cla fa à i noftri tempi effinata, portò fempre per arme va Monte d'argento con le fue colline altic, balle in campo roffo.

G A LT GL I B. R O. I LUG DELLA FAMIGLIA

IAMPOLL



Dagli bifforici primicramente in Lucca,e pofcia in Florenza reputata per nobile, e chiara la famiglia Ciampola fra quali l'accenna Giol g uan Villaninel cap.81.f. 173.c 174,mentrecitratta de Guelfi, e Gibellini, e cosiracconta.

Venuta in Ricegze la nouella della dolorofa feonfitta , e tornando i mileri tefugiti di quella fil cuò il pranto d'hiromini e di femine fi grande ch'andaua fino al Cielo,peroche non haueua niuna cafa in Firenze picciola, o grande che non ne rimanelle b nomo morto, o prefose di Luccase del Contado ve ne rimafero gran quantità e delli Orbinierani altrefisPer la qual cofa i capi nobili de Guelfiche erano tornati dalla fcofitta,e quei che erano in Fireze sbigornii, ed impanitistimedo deel viciti che veniuano fuori da Siena con le smannade Tedefche, e Gibelline subbelli, e confinari, ch'erano fuoti della Città, cominciarono è tomar dentro. Per la qualcola i Guelfi, fenza altra cagione, ò cacciamento, con le loro famiglie piangendo vícirono di Firenze, ed andarofene à Lucca giouedì à 13 di Settembre gl'annidi Christo S.N. 1260. E tra l'altre principali case nobili de Guelfi, che vscirono di Fi- / reuze del Sefto di Borgo, Buondelmonte, Scali, Spini, Gianfigliazzi, Giandonati, Boftichi, Acciatuoli, dirouiti, Ciampolise Baldouinerii.

D'onde veggiamoche ella da Floreza paísò in Lucca, ed in Pifa, dalla qual Circa, Marsferdopo molti supremi carichiche da quella Republica alle famiglie nobili ficoncede. di Giaca nano, le ne venne in Sicilia prendendo per lua ftanza la città di Meffina ; one dopò no Mo felsei progreffi stit progenitrice dichiaristimi caualieri. Il primo di lei fu Tuccio Cia. poli genitor di Balilto.

Da Basilio ne nacque Tuccio I Liche fapadre di Girolamo, e di Metulla, che fu moglie di Nicolo Saccano. Ne peruennero da Girolamoa fiai virtuofi caualierisfra qualisFra Francesco Cia-

poliriceunto nella religion Gierofolimicana nel 1555, parimente Fra Alellandro Ciampoli nel 157 i il quale fà vecifo da Colongo Riganato, e fra Paolo nel 1585. come chiaramente fi feorgono nellibri della Cancellaria della medeima Religione.

Vn'altra Metulla Ciampoli fu moglie di Alestandro Falcone canalier chiarissimo Mm

#### TEATRO GENOLOGICO 35:474

Mellinefe, eda noft i tembili conobero Go. Battilla, e Morfo, padre, e figlio. Da Ma rione na one Gio. Barriffa 11, genitos del vmente, don hranceico, e molt'altri canalicii di quella nobile famiglia hano villuto, che pi iller'eftimi filafcian da cato. Pietro Ciampolicanalierais San Giacomo, detro con intramente Tuccio, procteò à

Bafilio il quale anche à Pierco i t, il quale à Brillio i t padre di donna Panuzza. Ciampoli moglie di don Nicolò María d'Aperna. Fà ella per aime tre vecelli nei chiamari nella lingua Siciliana Ciaule vita fottore due fopra in capo d'oro.

## DELLA FAMIGLIA



ert infebrities

A 6 16 16

Annouersta la funiglia Cicala fra le più antiche e nobili della clutà di Genova, ed in quella Republica hebbe quei carichische da nobili fipoffono defiderare maggiori, acquiffo ella vaguido di gloria mili ataie in tempo che la Republica Genouefaera moleftata dall'armi Action. de Vifcomi Duchi di Milano.

Scriue Giorgio Rubbertelli che il permo che acquiftò questo eo enome di Cicala fo Pompico valorofo foldaro di Venrimiglia Contado della Liguria, percioche menire fi frana combattendo, ouer di dar il figno della battaglia dall'i flercito Cienque fe.e. Pilano, venne verlo quel del Genouele vna compagnia di Cliale cantendo à los vio. e polarono fourail capo di Pompeo, e d'indi volando fi pattironosperioche fi fuscitò grad paura, e fufurri nell'effercito, perche chi l'haueua prefoin buono, e chi in malo agure, finalmête à si fnosta di van indouno, per quel di vici co carico di Capitano del Genogefi al Pompeo contra Pilani, che dopò valorofo combattimento dell'una, e l'al ara parte, ne il portò Pópeo có gloriolo grido la vittoria, ond egli in fegno di quest ho note puose nel suo scudo le Cieale d'oto in capo azzurro, che poscia i sunt succes afori percagion di marrimoni, e successioni diminuirono le Cicale chi in ferre, e chi in einque accompagnandole con altre arme,e ciò fi fcorge à tempi noftri nella viue te famigus Cicala di Genoua,che fa perarme l'Aquita Imperiale d'argento, in căporofio con molte Cicale d'intotno in vna fafcia az rufta-

Ritroulamo di quella famiglia va Giulio Cicala Capitano valordio va Guglielmo Cicala Confole della fua Republica nel 1172, va altro Giulio fu anchechiaristimo Capitano , ed vno de'primi del fuo tempo,che fioil forto il Rè

Garlo primo di Mapoli, Andressio, ed Il feccodo Pompeo Gicala feruirono con lasprotestion militare il Re Federico 11 cotta al Angiorni, Gio, Annibale, e Theodoro Cicala parimente il Re Martino nell'acquilto di Sicilia da coftoro eredo, che neperucanero Amonio, e Francesco Cicala genril huomini Genouesi fotto il Re Alfonzo.

Da Francesco ho haunto informatione, che deriuatte la famiglia Ferraro to di Leontini così cognominata per cagion d'una affomiglianza , e partori molti getil huomini , che nel 1448 furono afcritti nella maltra della dignatà Senatoria di quella Città, da coftoro pe peruenne Algo Secreto di Leontini, che procreò Thomafo, Erafmo, Francesco, Domeoico, ed Autonino, predent Thomaso, Erafmo, e Francesco surono promosti nella medesma digniza però Domenico, ed Antonino fecero molto profitio nelle leggi.

Domenico fu pro regitor di molti gentil'huomini nella medefina Città di Leo-

Il Dortor Autonino, figlio whimo del primo Alfio, reufel chiariffimo Dottore, e fi casò nella città di Mellin a perloche fu molte volte Giodice Straticonale, ed vitimamente Giudice del Regio Contifloro Procredeo fini il Dottor Vicenso, che th anche promoffone a medelmi vilica e della Regia G. Corresferiffe va trattato le gale (delinimienijs, )rd vojakro foura la preheminenza Strancoriale, fi conginufe coftui in matrimonio con la famiglia Zafarana, e procred il Dottoe Carlo viulte non punco perun nella facaltà legale. Fanno i Perrazorri per arme von banda. d'orour campo azzurio con sinque Cicadedue di fottose re di fopra.

Però la nobile famiglia Cicala, che viue hoggi in Messina venne da Genona nel reggimeoto dell'Imperador Carlo v, e porta per fuo progenitore il predetto Ga Serntere glieimo, che, come habbiam detio, fu Confole della fua patria del 1152 , mà per- delle fami che non è noftro tema di narrar i progressi , ed i suoi huoinioi illustra di Genoua , gle di Ge fpiegueremo folamente coloro, che vennero d'indi io Sicilia, e quiuj fi fondaro. no percioche Odo ardo Cicala caualtero di molte qualità fu genitor di Gin.Batti-

fta Gardinale con titolo di San Clain enrei di Micolò, e di Pilconie.

Il Nicolò procreò Odoardo, Alcifandro, Filippo catralier dell'abito di San Gia- della fam. como, e Carlo Vescouo di Albenga. Da Odoardo ne nacque la Principessa di Sa- Cicale. triano moglie di Herrore Rausichiero Principe di Satriano, e Signot d'altri Caflelli,e Cafali nel Regno di Napolio

Alesfandro parime i e procreo Nicolò, c'hebbe per moglie vna nobile dona Genouela di cafa Grillo, ed ambeduerfe ne vennero in Sicilia one casò fuo figlio Atef fandro con donna Maria Leofante figlia del Baron della Verdura anche l'altro figlio Gio. Barifta fe ne rivorno in Genoua, ed iui prefe per moglie voa figuora di

cafa Spinola.

Però il predesso Viscontesimpiegandosi nell'esfeccisio militare maritimo s riufel eccellente Capitago: egli con due Galeresed un Galeone, à fue spele, corleggiò molt'anoi il mare contra Turchi, e per fernigio dell'Austriaca Corona; ed in queiti felici progressi prese vna nobile, e bella Tueca, Signora di cerri Caffelli, che, hauendola indozza al culto Criffiano, fe la rolfe finalmente per moglie, e poscia fe ne venne ad habitare in Meffina, que ti fer mo, hauendo, villuto f: flanta anni con decoro, già l'accenna l'Epitafio del fuo fepolero fondato nella chiefa di San Domenico della medefina Città nel quale cost fi legge.

Vitrenti Cicala praffontissimo suro antiquis Dunbas bellica disciplina frientia conferende apad Carelum Quintum Imperatorem, Philippumque Regem eius filium fumma aufleritatis, & gratia querum veriufque per annes decem, & terreffei & multe magis maticinta milinafuit triremibus egregiam optram nanaut, qui cum opes ingentes ;

agrafque, er anda boftilinas fapt pugna victis politers reliquere poruffes samen ad eas maluit dignetattefue quam fortune berechtatem peruentre, Philippus Cicala filtus hoc icaukeum fie amont, & yarena laudu monumentam vinit an.60 obni orsaie idus De

cembers anno Domine tefe. Procreo coftui al predetto Filippo, e Carlo Filippo hebbe per moglie vna dă-

ma della nobite famiolia. Zappada con la quale procreò Vifconre a 1. Duca di Cafire Filippo,e Franccico, che ii casò con donna Maria Merulla e procreò don Ethoungedon Visconte caustier di Alaka nondimeno il predatto Edropo hebbe sepre rmaggiori vifici della fua Patria, percioche fu Senai or nel t 60x, ed i fuoi colle ghi furono Marcello Cirino don Prei ro Saccano, Giouanni Pellegrino, don Maumio Portiore Gio, Batuffa Ccho,

Carlo figlio 11 di Visconie muscrnon men del padre chiaro Capitano, perloche acquiftò il titolo di Côte Palatino, il Principato di Trtolo in Calabrine l'habito di San Giacomo della Spada procreò coltui a Gio, Bairiffa hoggi Principe di Triolo, il quale haue procreato don Garlo, don Gefare, don Scipione, canaller Gie

rofolian (ano, e moli altri.

L'arme di quefta fami glia lurono anticamente le Cicade come di fopra habbia derco, e dopô prefe | Aquila bianca col breco, e corona d'oroin campo rollo, che... l'hebbe conceffa dal Re d'Apollonia Gio. Battifta Cicala famigliate, eSecretario di quel Rè con ampio Prinilegio.

id. blamm in Patermo la famielia Cicala in due famielie . vna è del Capitano Gio, Battiffa Cicala, il quale ha feruito moli anni fua Maeffa collarse militar marituma, che pectende derivate del già detto Carlo terzo figlio di Nicolò, e viue con tre figligoli, cine il Padre Pier Maria Giefuita di Padre don Carlo Grucifero e Girolamo, the fix feruedo fopra le Regie Galerese l'altro nomato Vicenzo fi mori

peirealferingtoin Catalogna,

L'airra è di Ansouso Cicala Baron del feudo di Valdulmo, e di Gio. Domenico Cicaia fuo fratello Procuraro: Fricale della Regia Gran Corte vinentriperò non hò tronato fin'hora di qual famiglia Cicala culto dertuallero, Giacomo Bonfadio nrefi annali di Genoua, traitaodo dell'imprefa di Tunifi, dice, che le Galere in sut ro jurous ao cipè es d'Andrea Doria, es della Republica guidate d'Antonio d'Oria, delle quale ve n'erano tre sue , due d'Honorato Grimaldi, due di Visconte Cicala are del Poorefice, quattro di Mal a edifiefto de Regne dell'Imperator Carlo Oumto.

## DELLA FAMIGLIA

CIMINI.

Civitano Manrate. Pergiatu 1 di Notar . Giorgro di Pathe nd

ABBIAMO ritronato la famiglia Cimini antica, e nobile nel-

la cirtà d'Ornieto della quale Leopardo Camini per legitima occasione (ene venned indiin Siciliae fi conglunte in matrimonto co la nobile famiglia Calafati della cutta di Meffina, la quale anche bebbe chrandlims origine dalla città di Pifa, e facendo flanza in Mcfling fü progent rice di molti virtuoli genif huominiper la qual cagione Leonardo habitò in quella Cit la Reg Cie tà d'onde firo figlio Pietro peefe per habitatione la Cutà di Noto, one fu promoffo tili dal in tili dal in molti honor ati carichi, e proceso pure Gucomo , che dal Rè Marrino, e Reina delle pino. Maria fu fatto Patretto della fua patria nel 1 396, da coffui ne nacque Gionanni ,

che su famioso doetor di legge,e promosso dal Rè Alsozo nell'officio d'Aunocato Registi Fifcale del Regno, e luo figlio Giacomo fu più volte Capitaoo, e Giucato di Noto, Protonti, anzi effendo eletto nel medefino vificionel e463,po lo voleodo riceuere, is fece 465, Confire.

Habbiam ritrouaro parimente va Gionapoi Giudice della Corte Pretoriana di Palermo oel 1449 con Gia como di Bonanno infieme; però fe fia il predetto Gionanni Cimino daltro non ne fappiamo dae notiria bensi profupconiamo effer il medefmo Auuocato Fifcale, Nondimena il predetto Giacomo li ebbe per moglie la fielia del Dottor Papio Cartella gentil'hupmo di quella Città coo la quale procred Gjo. Battiffa caualjero di molte surtuofe qualità, ed anche à Giacomo, che. Nelpricel morl gioninetto, lafciado Pieteo, e Gtouanoi , questi 6 casó nella Città di Leoca- fo de i su. ta con Antooioa Grugao, che gli generò Gio. Battifta, Gio: Giacomo, e Vicenza Gi dell'babio mioo, qualifucono proo offi ne primi vifici di quella Città , e prociegrono molti di Frie. virtuofi gentil hijoman, conforme chi arameote fi fcorge celle fentiure, e tefti. Mana la monii del proceflo dell'habito Gerofolamitano, peougio per il Caualiero Francesco Maria li Gregoi della medesini Citto, il quale pronò la nobilta del quarto della cafa Cimino, che gli per uenega per parte materna con antica, e vera nobilià. Lacme di quetta famiglia fono

## DELLA FAMIGLIA

ENNE preimente la famiglia Cinò da Genoua in Sicilia, i codutto nelle fam ri della quale rerono Pree Gionaoni Cinoconer Gini, e Gio. Luca. di Grana Ciniambedue festelli. Pier Giouanni fi fermo nella città di Mazaraje Giouan Luca in Leontini, mentre reggeus il Re Feedinan B. d. doil grufto, s'amplioil paerto Pier Gro. in Mazara, oue fuo figlio Pie funt de tro la Giuraro di quella nel 144t con Giouani Bandino, Gio. Lancillotti, ouer Magaza Lauzaroni, e Pierro di Lodres, e nel 1461 i cui colleghi furono Antonio di Giorgio. Sausting Bonanno, the funglio di Gitolamo Bonanno Mercadante Pafano, che venne d'indine) domino del nè Alfonzo. Fu paetmente il detto Pietro in quell'an ma no Goneroator della medefma Cuta per Beenardo Caprera Coote di Modica. . Signor di quella, Michele Cinò fù parimente Giuraio nel 1431 intieme con Gionaoni Bianco, Francesco Feero, e Simone Bandino, e moir altri gentil huomioi Mazara fioricono di queftafamiglia i o quella Città. Però di quella di Leontini da Gio. Lu Jui ca Con ne nacquero alcuni gentil nuomioi, fra quali l'intro, Giacomo, Alfo, che nobilmente io quella Città villero.



# DELLA



A città del Monte Erice, hoggi detta di San Giuliano, fù ne' tempi antichi affai ricca dafamighe nobili,e ciò aunenne così per la falubrità dell'ariascome del graffo tennorio, ch'ella poffedena, dona chiarezza di ciò vo privilegio dell'Imperador Federico i a dato chiarezza di cio vupitalingo di quale fe gli dona molti Cafali nel 1241 à fauor dell'Injue ilità, più quale fe gli dona molti Cafali difabitan, tra i qualifi leggono il Cafale di Curto, quei di di Scupello, di Farginifi, e di Ragalojeni, il Cafale di Salto Irimal Cafale di Ragalla, il Cafale d'Andifilma a-

il Cafale di Bombuluni, il Cafile di Marfiul Cafale di Buffeil Cafale d'Arendaci. al Cafale d'Inichial Cafale di Hurrised il Cafale di Ragalculei co i confini renimezi e prineza ner la graffezza dei quali haucua gra cocor fo di pobile habitetione : Pra le fa miglie nobili di questa Carià, e nel reggi meto del Re Mattino, habbia ritrougto la famiglia Cipponeri percioche nel i 400 fu Giurato della medefina Cir th Gight anni Cippoperi, con Giouanni Fificaro, Manno Tofcano, ed Andrea d'Od do osrimente nel 1402 Berto Gioponero Francesco Pilato e Perrono Pronunza-Med Giu nojed va'altro Berto Cipponeri, non so le fia il medefmo, anche Giurato nel 1 448 con Francesco di Pulcagio-Francesco Pilaro e Perrono Propinzano il prederto finalmente nel 1459 con Francesco Perino, Simone Vultagio, e Nicolò Proginzano, acl 146 t vengiamo anche Giurato Giovanni Cipponeri inflemecon Gionanoi Filicaro, Manun Tofcano, ed Andrea d'Oddo, Profupnoniamo che al Gionant fia figlio del preparrato Berto, per la vicinità del tempo. Coffui dunque ... con Nicolo Prouiozano ando ambafciadore della fua Patria in Aragona al Re Gio uanni nel 1 462, per alcanzar cerre effentioni di gabelle della città di Trapani. Ni colò Cipponerifà promoffe nell'vificio di Capitano nel 1494e fempre i genil'-

huomini di quella famiglia hebbero i pri mi carichi della loro patria. Antonio Cipponeri gentil'huomo Ericino prorred Giouanni sil quale si casò in Trapani con Antonia figlia del Dollor Antonio di Ballo della medefina città di Trapani nel 1532 perloche pianio ini la fua famiglia Cipponeri nobilmente .

Procied coffuill Dot. Amonio Cipponerische viffe affairiceo pella fua Patria. e parimente i fuoi posteri della medefina guifaadesso si mantengono. Fà finalme. te questa famiglia per arme un ramo di Ladro verde in campo d'argento spartito in tre ramaccinolised out vno tiene due fooliein mezzo de quali v'è il fiore.

cell di dette Pallah delta colle di Trapane.

Contratto Mair m Not Rugg, di Spille di Trapine 2512

# . . is monlie Marnaner Bron.

Sugar Camera B a like on the o



captile is to presed or high 74 (30 (Mad ) (1 C) specific to

er 'den Sante 1 6 m 3 1 ± 10 m 3 · ib. . . . c t the bear to have

ON folamente ne Regni di Spagna, e di Napoli, ma eriam dio in Sicilla hab biam ritrouato chiariffimala famiglia Cirini , la quale nobilmente de-Tuo d'vo antico Barone France le nomato Cirino, Scudiero del Conre Euggiero, il quale víncio era il più degno ed honorato di tutti gl'altri, che allora nelle parti di Fra cia s'ellercirava ne chiariscono ciò i nostri Santi Martiri Alfio, Filadelfo,e Cirino, che furono parimente Guafconi , e mornono in Sicilia in Leontini nell'Impero di Decio,e fotto il gonerno di Terrillo Prefidente di Sicilia nel 272 del Signore nati Malun in Gualcoena di pobilistimo fanzne.

Di maniera che agguolimente fi può comprendere che da quefto caualiero ha uelle preso l'origine, ed il cognome insieme la famiglia Cirini Suffe guente à que flo leggiamo di Euffachio Cirioi, che fu Capitan di gioftitia della Prozintia d'Ab bruzzo nel reggimento delice buon Guglielmo, e dopo di Theobaldo Cirini Ca : mariero del Re Carlo d'Angiò, la cui figha Giuliana fit mogliedi, Giovanni Bel lacera; mà quo fratello chiamato Pier Bergi Cirini, effendo Dammicello dell'In la fanta Leonora figha del Re Carlo,fe ne venne con effater in Sicilia nel cafamen Bons. to the fece col Re Federico I Le dopò alcan' auna prefe moglie in Mellina, la quale in Giula Papaleone, pero non habbiam estrouato, fupi poftericon ferie; nondimeno non lange fi vede Bergi Cirini gentil huomo della Reina Maria. vogliono Copolica che fosse sigliuolo di Thechaldo Cirini fiarello di Enstachio, the villero fosso : Regi nel rette Federico I I I.e Martino,con grado di virtuofi caualieri però fucerfie Bergi ne bent findi. di Vallallo Cicari fuozio,e principalmenie aci feudi di San Bafilio, e di Landone nel tenitorio di Milazzo nel 1397, che gli fuccelle cel 1416 Amonto fuo figlio, al quale parimente a figlio Harico, che mori fenza la feiar yenna prole, perioche gli fegui Giouaoni fuo fratello pel i 459, al qualcul figlio Paolo-nel 1474, ed à coffui Giouannello pei 1488, che eli fuccelle Francesco,padie di Gio Giacomo, genitore di don Marcello,e di altri 18 figlimafchi,ed à don Marcellofeguine i predetti feudi

Il predetto Autonio, decto anche Antonello Cicio figlio del Bergi, confegui

don Mario viuence.

certain the f

kish . \*

per la moglie Margarira Buonagratia per la morre di Ludoniro fratti di quella, come ii diffe al·luo morro, la Baronia di Melalao, attrimente la Fanara pel tenitorio di Minegnel a 37 E da quali palsò al padre Bergi che lo doto à Gratia fua figlia.

mozlie di Goidone Filiaveri.

Giovanni Cirioi prederro oltre i molti fupremi carichi che nella fua patria gode, fù promoffo nell'vfiicio di Maftro Giurato di rutto il Regno, il quale è di non puoco preheminenza , e fegui nella famiglia mole anni lo poffede Paolo Cirini, pofcia Giovanni, e d virimamente Francesco, che lo vende à Guiscardo Zufarana gentil huo mo Mestintit, e dindi in poi quelto vilitio fi divi le in rre persone, cioè va Mastro Giuraro per ogni Valle. Concenarono i prenarrati molt'anni con l'vificio di Senaro re la loto Patria Mesfina: e Géo: Giacomo andò per quella molte volte. Ambafriato re alla Maesta Catolica, e per lei parimente morità costui succette il prederto dono Marcello canalier di San Giacomo della foadache fu vadeci volte Seneror della. for Patriased Ambafciator appreffo la Real MacRadi Filippo gilla nel 1631. ella finalmenre è ftara illuftrara di molti nobilistimi congiungimenti mattimoniali, e della Signoria di Sinopoli ne Regni di Napolijehe paiso à donn Agara Cirini. Hà polleduto pure molticarichi (pirituali come fono d'abbate, ed altre Prelarie : molt'altri canalitri hanno di lei fiorito derivati da i 18 figli dei detto Gio. Giacomo, de quali fene vede don Flaminio calato con donna N.ed il P.don Andrea Teatino Pre dicator, e virtuolo Religiolo, però fra i caualieri Gerofolimirani fi vede Fra Flaminio Cirmi ricenuto nel 1591 che fiori con fama di virtuofo canaliero. l'arme della famiglia Citini fono vna fafeia celeftre con einque punre di lance d'oro dentro, in campo d'oro.

#### DELLA FAMIGLIA Figure 10 1 79.

A · famiglia Clauiga vrane parlmeure da Genova, e prefe pre fira flanza la... · Citrà di Marfala, ella fiori in quella Republica non puoco chiara, perche-A dell'anno 1185 che comincio à fiorire otrenne i maggiori vifici di quella, e fra i nobili congiungimenti hebbe quello della famiglia Cybo, come reftifica per vna fua lettera Pier Giouagni Cybo, e Clauiga, all'hora Ducedi Genoua data a6 di Giugno 1542,mentre ei ferine à Gio. Leonardo Clauiga di Marfala [un parente , e gli dona raguaglio quanto sia arrica, e unbile la famiglia Clauiga in Genoua-cene il progenitor di Iri in Sicilia fia ffato Girolamo gentil'huomo Genouele; vien ciò af-"firmato da Giouan Reco Scrittor delle famiglie di Genoua.

Da Girolamo dunque (com habbiam veduro per tellamenti,conrratti, ed altre publiche scritture )ne peruennero Ruggiero, Nuncio, e Gio. ant. Da Ruggiero ne natquero Simone,ed Antonella. Da Simone parimente Ruggiero Et, Gio Leonar-

do,e Giacomo.Ruggiero 11 procreò Simone 11, e Giacomo 11.

Da Simone ne nacquero Virenzo, e Ruggiero. Vicenzo fece don Barrolo , don Francesco, e don Salvatore. Da don Bartolo, don Odoardo. Da don Francesco, don. Vicenzo, però da Gracomo i rafiglio di Ruggiero 11, ne nacque Gio. Virenzo, che B caso con Vicenza figha del prederro Gio. Leonardo, della quale n'hebbe Glacomo, Francesco, e Giouanni. Da Giacomo ne nacque il viuente Gio. Virenzo, che con donna N. Amideo prot reò don Giacomo, e don Gio. Maria, Gl'altri due fra telli del Giacomo, Francesco,e Gio, precrearono ogn'un di loro un figlio, che si chiamarono ambedue Gro. Vicenzo.

Dal prenario Gio. Leonardo ne nacqueto Francefeo, e la prenaria i Vietuza. Francefeo prece foi Gio. Conardo r. J. Gio. Vilo. Jipanela ande Francefeo, Giofi-fre foi Admonio. Da Giodefro te nacque Gio. Viro. 13 e tuiti i prenarrati fono fitat promosi finely fried de Caprimoso Girani-den finel racialid della finel di Mafaira. L'arme di questa famiglia fonotte mezza Pali d'oroje fopra va Leon d'oro paffaste ha magno Celefro.

## DELLA FAMIGLIA

COLLE

A famiglia Colle,ò del Colle è nobile Catalana, e di quella Protintia in Sicilia paíso; però habbiamo diffuenza di Regione fra l'yaa, c

in in sicilia prafospero harbbiamo differenza di Regione fra I vanagla i prata magnia posite la Colle e Cartalna, edel Colle e della circi
di Pisfastiti a quate ella venne in Siciina, hasendo goduro prita prita
di Pisfastiti a quate ella venne in Siciina, hasendo goduro prita prita
di prata di Pistastiti a quate ella venne in Siciina, hasendo goduro prita prita
di prota di Pistastiti a propositi a propositi a propositi a prita di prota di

Similmente nella feditione de Bergolni filmandarono da parte depredette de canno della Respublica Ambalidato Il Ilmpeator Carlo Va, the l'Irouaux el ton in Jucca. Qu'ede Bergoini fisumo Petro dell'Albizzo. Giacomo del Furnito Petro Dellanta, Mandredo Buzza-Lenni, Gialdo di Capona, Fancefeo Gibbo. et es Galando di Cataganto, Close Giusani Chillon. Thomaso Gardiolio Cregolio del College Pancefo di Germaia, qual firmono dall'Impeator dat pigingaro por della del Plajpertoche egilio Gene vennoro al habita in Sicilia nel 1370 del parte di loro podici in en ricota racono, parte rell'aronon Regno.

Si legge anche, che nella creation di Papa Virbano y a Pifano, per parte materna mandò la Republica i fuoi Ambafciadori à tallegrarfi, e fuono, Giouanni Rofio del ta cafa Lanfranchi, Simone di San Catliano, Pietro Buglia di cafa Cualandi, Andrea

Vernagalli, Andrea Buonconti, e Pietro del Colle.

Moi's leit genti'h bomini forironod ij qutha famiglia in quella chiariffiant. Republicated mi Sidint fort i refigimentod do o Garaia di Toledo Viceje. Ro-Sasarot di Pal cuno Domenico del Colle ed 1 451 sel 10 profumpiono be la moile famiglia del Colle di Loccio. La fall a medicinacho quella di Pale mojo din quella Cital fannice fan Todhi tremp noblime erapeda qualar vin fire Californio del Colle controlle del consideration del collega del consideration del Colle controlle del consideration del consideration del collega del la campo rofio.

Pretende la famiglia Golle di Catania deriuar di Catalogna, riconoftendo per fuo progenitore Raifael Golle, che venne d'indi in Stétia con fiu moglie Violante nel 1500. Di conforton periumentro Pietro, e France/Goche fi Gidalico et dia firi Rattonali di quafe ficasò con donna Matia Statella-figlia del Baron della Fauarottra, propreci e al Ottanio.

Ottauio fi casò con donna Giulia Paternò figlia del Baron d'Alagona, e di Lucte tia Colle montie di Giolefio Cottone Baron di fiume freddo.

Da Ottanio ne nacque don Francesco, il quale si caso co donna Maria d'Adamo, No e Si e Sicusio nenose del Patriarca di Costantinopoli, e molt'altri gensil buomini ne vennero. L'arme di lei sono rre Colline, e sono la più alta la lerrera T.

## DELLA FAMIGLIA

COLLETORTO.

Iccardo Colletorro della cirtà di Noto fit capo della guardia del Duca Giouanni di Noro,e di Randazzo,figlio del Rè Federico a ridal quale scouittò il feudo della Mendola, che per il fuo e genome poscia sichiamo di Colletortod coffusfuccesse nella medesma Baronia Matteo suo siglio, che su vno de printipali Baroni di Noro...

Da Marteo ne naeque, Riccardo, che feguì nel medefmo fendo, ed à lui Buonamico Collerono fuo figlio, che procieò, Gionan Marceo, che fe ne inueffi nel 1457, al qua le anche Nicolò nel 148 i, e parimente Matteo, che fu pa dre d'un altro Nicolò, ches'inucfi di quello nel 1 c12.

Il Giouan Matteo predesto hebbe la Basonia del feudo di Casbanel 1416,e fi ca sò có la fiella di Giouanni Cufaño Baron del feudo del Vigliaturi, ouer Abigliaturi, nel qual frado ell fuccesse Luca Cusaño suo figiro nel 1494. L'arme de Colli torri fu rono vna Croce di Sant'Andrea biacca la campo verde.

## DELLA FAMIGLIA

COLLVRA



Manufer. Leantons e Sanbafileo.

ABBIAM sitrousto non più nobile, che antica la famiglia Collurà în Meffinase fra i fuol huomini illlustri, fi leggono, Bonafede Collusz Senatur di Meffina nel reggimento del Re Mafredo nel 1252, e fuo figlio Federico fu Straticolo nel 1 205, Vogliono, che il Bonafede 1 fla figlio di Rubberto Collura capo della guardia dell'Imperator Federico i i se fuo fiarcilo fu Manfredo Collurà, che per haper feguito la parce di Cor

Eachtlie. radino,gli fu fatto mozzar la tefta dal Re Carlo d'Angiò nella piazza di Napoli con Galuano

. ...

Galuano Lanza infieme.

Dal Buons fede ne nacqueen Federico, già detto, Corrado, e Manfredo, che reffero Barinane la loro patria con la dignità Senatoria, procte arono eglino à Ramondo Federico, e mes el

Giacomo Colluiàs prima paggia poi gentil huomini della Reina Leonora, anche il 182 Fr. 23 Federico hebbe carleo di Matordomo del Duca Giouanni di Randazzo, e Giacomo su Secretario de Palici, in rempo che gouernarono il Regno forto il Rè Pierro 1 t Ne peruennero da coftoro Antonio Buonafede, e Salcio Collura, che fernirono

il Rè Marrino in Sicilia con l'arie militare, ed il Rè Alfonzo nell'acquiflo del Regno di Napoli. Difectiero da fuderti Nicolo Saluo Guel Jelmo ed Antonio Collura, che

io molti importanti affati fernirono all'Imperator Catlo quinto.

Però ella a noftri tempi hà prodorto il Conte Cavaliero don Antonino Collurafi Ciantro ouer Primiciero della Regia Cappella di San Pietro del Regio Palazzo, Cro eiffa delle cofe di Spanna di Sua Maeffà il primo Politico e professore di belle lette re della felice Cina della cui chiara penna hanno viciro alla luce delle flampe mol te crudite opere, le quali fono notate nel mio Vespro Siciliano, ed egli, per vaghezza, e per moftrarti Auttor di cofe nuone, a restife al cognome di Colluta il fi, quati figlio della propria virtà. La Republica di Venera done fu publico Lettore di Politica,e di Elonpenzasio free Canaliero di San Marco, e nel fuo Piluilegio fi leggono queffeparole.

Cum Excelletis fimus Theologia Doctor Dominus don Antoninus Collurafus ob generis nobilitatem praclarus vertutes des Sis nobis caristimus eum equestri dignitate ernsuimus vet in politerum pro dignis ate equelleis or dinis, at pro virtutis illius ibledore, equis au ratus appellatur, ab omnibusque pro equue ornatisfimo babeatur, E la Maeftà del l'Impetador Ferdinando 111 gli mandò la fua Effigie à Pennello, coronata di dodeci giole,

e l'honorò col titolo di Conte , e nel Diploma questi caratteri fi leggono-Nobili doclo deuoto, nobis dilecto don Ameniño Collurafi S.T.D. gratiam nostram

Cafaream & omne bonum. E più futi o legue. Quare motu proprio te don Antoninum Collurafi Lateranenfi; Palatti Auleque nollra

Cafaren, & Imperiales Confillorif Comitem fecumus La Maefià di Filippo 1 t 1 1 doppo haverlo creato Ctonifia delle cofe di Spagna,

nella Cedula della Cantria mostra il merito, e le vietà di lui-

Inter Cateros qui nobis in mente venerunt siù dignior vifus es , ob literarum peritiam maxime probatum in duobus libris Cafarea Imp. Maestati dieatis, & aliji duobus quos in obfequium noffrum in lucemedidiffi. Honori, che tutti vuiti nelluno letterato gl'bà mai confeguiti da primi Poteni ai ».L'atme di questa famiglia sono vna Collura d'oto in campo celeftrese l'Aquila Imperiale foprain campo d'oro-

#### DELLA FAMIGLIA

COLOMBA.

A famiglia Coloba fi rittoua nobile, ed antica feudataria nella città di Piaz? za,ed in Paleimo fimilmente viffe eo fplendore; petò in quella di Piazza fit ■ Giuliano Colomba Notar Regio del Re Federico e 11 ed il figlio Gionani, che iegui la medelma professione, ch'era anticamente com habhiam detto de nobilis si caso con liabella siglia di Nicolò la Lamia di Leotinisperloche acquistò il feudo di Pilino.

Quelto frudo di Pilino, detto anche Palici, e Sata Barbara, nel recitorio di Piazza, Capabriel Queno mudo di Pinno detto anche Palici, e sata Batoara, nei recito i di di Adamuzzo Speciali, che, per hauer morto fenza lasciar prole, il Rè Lodonico lo di findet conces-No 2

concess: à Marcarina Paisci Contessa della Nobara sea Alumna che mori pure senza figliconde le soccesse sua nepute Elifaberra, egua di sua sorella, e moglie di Giaco mo Campolo di Leontini che procressono Lodouico e Nicolo Questi successo ne'beni paretni, e Lodonico ne materni nel 1367 red il fendo predetto peruenne al fudes 10 Nicolò, che eli fucceffe come s'haue detroda frella Ifabella moglie di Giouanni Colomba che gli fegui nel tava il figlio Giuliano al quale il figlio Gio: Bernardo Colomba nel 1464, a coftu) anche Antonio fuo fielio che fene inuesti nel 1477, e nel

Fiori nella facultà medicinale il dottor Gerardo Colomba che fu Lestore neell fin didi Padua, ed è annonerato dal Bonfiglio fra gl'hnomin i lluftri della città di Mel

Nondimeno quella famiglia nella città di Piazza fempre haue villuto con folon dore di pobilità, concorrendo femore ne primi effici di quella Città. Fà per arme que fla famiglia vna Colomba d'argento in campo celefte.

#### DELLA FAMIGLIA

COMPAGNA

Me rogus glabell del Velara's. Celenno fol. ·OK.

284

Giudicata fimi Imente la famiella Compagna pella medefina ci trà affai anti ca, e nobile: chiarifce questo ginditio Paolo Compagna, che, dopó il Ve-A foro Siciliano fiù eletto Rettore del popolo di Sutera nel 1282. Thomafo Compagna hebbe il carico di Senator di Messina nel 1485, con Gionanni Statti, e Ludousco Sacrano infleme. Appelo Compagna fit due volte Confole di Mesfinada madre d. Thomaso su Fjore Cerasa Baronesia del Falconeti moglie d'Arnaldo Cera \*399 f.s e fa Batone del feudo della Pietra di Romashebbe Thomalo per meglie la figlia di Ni

Reg dică celler del 1401/00 Ect dicen

colo Confalone Siedardiero del Rè Alfôzo, e dopò Caftellano, e Gouernador di Mi lazzo il cui figlio fu Giorgio che fotto il Rè Ferdinando fii Governador di Reggio. se's di det. Dal predeito Thomaso ne nacque Maiteo Compagna, ch'acquisto da Giouanni Danne fol. Bagione il feudo del Fundaco del Rè , e n'hebbe la confirma rettia nel 1477, a chi

\$20, c fol. 100. 246.99 401 la cancell.

gli inccelle Angelojuo figlio nel 1502. Da coftoro molti chiati's fimi ca uali eri ne peruennero, che concotfero ne maggiori vhiche carichi della loro patria efra i canalieri Gerofolimitani troniamo, Fra Antonio Compagna effet flato ricenuto nel 1577. Fra Gioleffo Compagna nel 1582, de Malla Fra Giacomo Compagna nel 1581 e Fra Franceico Cempagna nel 1612.

Ret diem 200 00 0 dan.

Giouanni Compagna fu Giudice Straticonale nel 1415. Gio: Giacomo Compagnanel 1522 and 1520 con Pietro Papardo, e Guifeardo Zafarana nel 1525 col predetto di Zafarana,e Thomaso Daimotro,nel 1544 con Marco Spucces,e Francefeo Minuroli, e nel 1 348 parimère i colleghi furono Marco Spuccesse Gio. Bernar do Granata.

L'arme di questa famiglia fono vn Leone rampante diviso della metà in sù nero in campo d'oro e l'altra merà di giu d'oro in campo nero.



# SVPPLIMENTO DELLA FAMIGLIA NOTARBARTOLO

DETTA ANTICAMENTE NTERBARTOLO.





I quando incominció il conofelmento del decroy dell'a appliat de caplonato merci de visto de azzioni/par la franglia; comper vicendesolmente fividde hor repeate la fubilitat, a horia deteriori della Conditione in tora e timbo mo de defpolla alle volubita, de alle preheminenza della formos quefor famigine cilci ancora alle varient della formos queto e famigine cilci ancora alle varient della formos quepolanos illo freflocorruntion di paude, di fumi Poripial.

Getta CALA Narabarrolo-kela i core di Maria Proposita.

ponto fegui nella nostra Casa Notarbarrolo, che in vece di Nterbarrolo nella Toleana, che altro no è, che Signor Bartolo, su in Sicilia nell'antico idioma chiamata Notarbarrolo.

Hebbe thinifina colicioquella famiglia della Illufte Cafa VVangenia Ja quale ferotholog Yamchi Genologifit i derivatada primi Re Franchi i pintalpi del quale il fingellara da unter l'hillonis, perragho al file fiati progenitori di multi Principi d'Europa, più diffintamente l'anouera Genomino lettoigeg genolegitia Germano, fi fiatle Paradison el lanoolitario Galifoto, Gengrancipi del comano, fi fiatle Paradison el lanoolitario Galifoto, Genmano, o el quale dire, che hicanore in. Re de Franchi elfer fiatto il fio ceppos le cui parole fion quelle.

Francoum Rigit ann a 40-ani chiifumnaum indigen ah nisatelia ucudi maacii Aucennia anni 23-kinana 30 piinama, fi, ficianu 1931iselia, 39, Eleinni 11, 14, Esfana dillin Gub 5, (14f Dau) 36, Cidamuna, 18, Africa ma 1946 dien Sho belan piin Macamuna vyana patan Rigit georgica fii, alee Anican Africa, damuna, Itelinas priirops Clessonn, Yengania deteabb Dimuna. Duelecti Trange damuna fishena derinda derinda derinda delinalisti Me-

redeins, Caffender, Odersman, & Suppost, dynden multarrege familiaerse fant. E Marco Gilberto Scrittore Germaon nelle faniglie illustif di Germania anonueta l'Vangenia de (cendente da Principi dell' Affetia, i quali pure sono derivati da Referanchi, leces parolelon cialik.

Questi prese pet moglie Burfetta, figlia di Gualtiero Oriandi nobile Pifano, con la quale prociso Barrolo, Nicolino, Rubberto, Guido, Nicolino, Garardo adal Lucchino a. nonacque Battolo genitor di Guido, ed Alberico Canadier, Gerolotimitano.

Il predesto Battolo di Nterbartolo, figlio di Lucchino z. con fua moglie... Balderia deel Obizzi ricea e nobile Frorentina la cui famielia era naffata da Borgogoa in Italia con gl'aufpici militari nel 2007 procreò Lucchino 2. Ntetbarrolo chiamato ancora d'alcuni Barrolo , che fi casò con Florella Ademari . put no bile Florentina, e vide non con punca fitma a prò l'Imperatore Federico 2. da chi ottenne il gouerno della Republica Pifana nel 1832, que con la moglie parirono affai affannt inchetate i continui tumulti Cittadinefchi. Lengeti della Famiglia Ademaii, che hebbe principio d'Ademaio Capitano d'+-

na Colonia di foidati dell'effereito dell'Impetatore Cario Magno ceda quefta forcunata copia ne nacquero Bartolino, Gerardo, e Manno, che viffero nobilmente pella loro patria.

Da Barrolino ( c'achbe per moglie vaa figliadi Guidaccio Trancriari, prole di Pollonio Trauerfari , Signore di Rauenna chiariffima Città d'Italia. disceso da Duchi di Sansogna di Francia ) ne venne Guido di Nterbartolo . che fu Capitano de Gibellini di Frorenza, contra i Guelfi nel 1267. & hebbe

anche il goueino di Volterta.

Il Geraido procreò Rubberto, che godè il ritolo di Capitano de Guelfi di Perugia, contrat Gibellini nel 1260. Indi pofela paíso à Pifa all'hora piena di feditione cittudinesca de ottenutene il casico di Capitano infleme con fun coggino Alberico Nicebartolo reduffe in qualche buona forma quella Republica, prefe egli per moglie Berfabea Gambacorta , forella di Gnido Gambacorta, c'hauea pure gonernaro la medefina Republica : (fecondo Bernatdino-Colonbaffo Veneroneltratt atodalla famiglia Gambacotta)e con quella procreo V goccione vecifo da Pietro Raspanre indiffessa d'Andrea Gambacorea ."

Da Mannonacque Architao, che militò in favor de Pifani contra i Genouefi nel 1284, e fit compagno in moiti fatti d'arme dal detto Alinerico Nterbartolo, prima Canalier di Rodi nel 1200, e dopo Abbate di San Glemente. Guido fit anche fielio di Manno, che per hauera cafato in Fiorenza con Bandina Acciaioli caconifiò il carico di Capitano de Gibellini Fiorentini, conreal Guelfi nel rass, e ne riportà alcune victorie, e procred parfefente Vgo Nierbartolo Canaliero valotofo, Nicolino padre di Fra Pietro Nierbartolo dottifimo nelle dinine letter e nella fua religione Eremitana, e mento per difeepulo il Bearo Egidio Cardinal Colonoa.

Il predetto Vgo Nierbartolo Fiorentino, hebbe & figli Corrado, che fi card in Siena con Pomoilia Lanfranchi, fiella d'Oddo, doue per le fue virrir. fuelero Rettor di quella Città , (fecondo Flaminio Rofficel Teattodella nobelei d'Europa:) Grougani , Guido , e Pietro, i quali invaghiti di tre forelle... nobili fibrentine, dubitando che i parenti gli le negallero in matrimonio acacidati inficme partirono di notie per Sicoa, ma Incontrati ne' birri nottatti, dopo u leune coatefe forono tutti condotti al confaloniero di giuffitia, il qua le hinendoriguat dougl'effectid'amore, & alla nobiltà di quei chiamati i patenen concordi un fece fposare, e farne follcanimente le pozze, ma la Parea difturba mes delle contentezze, colfe nel più bel fiore la moglie di Pietro, e ken troncò i filt della vita onde celi quafi difperato di al fiero accidente, fi parti di Florenza con tune le fue ticchezze paíso in Sicilia, & in Catania s'impiego col ta ijen di Seriei prio a feruige i del Re Fed. a.d'Aragona, coforme reftifica il me defino Re in va Prinilegio dato à 14-di Settebre 1296 (la cui ferie fi legge fotto) done si vede che il Re assersice il detto Pietro esser nobile di Toscana descedente di Bartolo Alticro dell'Imp. Ottone, secondogenito di Nicolino Vv2genio fignor d' Ardernac co, & alcuna parte della precitata descendenza.

In Sicilia dunque li corruppe il cognome di Nicebartolo in quello di Notarbartolo merce la corruttione della rozza linguacome l'accerta lo Acifo Re nondimeno fi casò Pietro Nterbartolo con Lifetta Caffelli nobiliffima Catanefa de Baron! dello Bifcari, & hebbe pofcia dal medelmo Reinconto di scruiggi la Castellanta di Polizzi con turte le sue ragioni per primilegio dato in Leontini \$4, di Febraro del 2200, e da fua moglie acquistò Bartolo di Niceria rtolo che per effer impedito di lingua fit agnominato dal vulso Tarraglia, e poscia corrustamente Farsaglia, da chi trasse l'origine la famiglia Fartaglia, & hobbe la stessa Castellania constrmata dal Re Pietro a. per primilegio dato in Catania à 6, di Agosto 1339, doue si Re sa chiara te-stimonianza della casa Nterbarrolo discesa da Vvangenio. & inconsideratione de fuoi militari feruiggi acquifto dal Re Lodouico i prouenti, e frutti della terra, e Caffello di Refinecchi per prinilegio spedito à 4. di Settembre del 1877, gl'altri figli del detto don Pietro furono Filippo, c Gio. Bartolo, dal Filippo nacquero Pietro, Federico, Vgo, e Tuccia moglie di Pierluca Fonsbert baro ne di Caltagirone figlio di Franco.

Il prederto Gio. Bartolo acquistò da fua moglie Fslippo, che ferni affettuofamente il Re Martino, particularmente nello riconero de Canalieri Regi-Beringario, & Anfaldo de Ceruillone Domicelli, Raimodo de Baptis, e Gerardo de Ceruilione ch'erano in prigione del Conte Antonio Ventimiglia, e n'acquiftà in guiderdone dal Re la gabelle di Pittineo, perilche egli fitratenne affaj tempo in Collesano per l'amistà che contrasse con quel Conteda chi n'acquistò la baronia del Cafale della Pietra, & altri groffi, premiche l'hebbe confirmatidal prederto Re Marrino, con real prinilegio dato nel 2204, con hauer pria goduto il carico di Mastro ginstitiero del Val di Mazzara folito darft a primi baroni del regno, e pofetrali Caftellano di Sipacufare fundicite Gersaimo in quel di Noto come fi legge nella parente fredita in Catania à 12. di Febraro 1397, nondimeno con fua moglie Catezina Porcari originata della chiariffimafamiglia Porcari di Roma d'ondepaísò in Sicilia. & in Polizzi nel reggimento del Re Lodouico, procreò Ric cardo, Fairmo, Simone, Federico, Filippo y Antonello, Gergaimo, Agara, e Miralda che tutti fi cognominarono di Nterbirtolo di Parfaglia.

Per non traular la ferie della descendenza de Notarbartoli di Polizzi dirò della posterità di Geronimo figlio dal detto Pilippo, il quale remasto in-Noto a scrniggi Regij, acquisiò il Carricatore di Vindicari, e di Capopassaro, con l'officio d'ammirato di tutta quella spraggia maritima che cotre fin. à quella di Siragula d'un lato, e dall'altro à quella di Lalicata, ciò appare per patente del Re Martino data à to, di Gennaro del 1400, di ini fi caso con-Nicoletta Alagona figlia di Giouannuzzo figlio del Conte Blasco con quale procreo Giouanni, Blasco, & Antonio Natarbartolo, che fu Giurato di Noto nel 1400, 1410, 1421, taza, e fecondo feriue Littara de rebus Nizinis fu Ambalciatore dell'Università di Noto quando il Re Alfonzo diede la Duchea Netina à don Pietro d'Aragona sno fratello. Confession ( dice Littara) Oratores mittunt viros clarissimos Ioannem Landolinam Ioannem Capixianum, & Antonium Notarbartolum . Tuttauja fuo fiello Rinaldo filmat o non poco dal Duca don Pietro per le fue virtà il promoffe nel carico di fuo fectetatio, il cui figlio Gio. Geronimo fu paggio dell'Infante don Giogana a d'Aragona

d'Atagona, al quale pare che s' minguisse la linea de Notarbartoli di Noto ouer un luo Zu Fietro che fu Ammiraglio del mare di Siragus sino a quello di Leoozini detto l'Agoone come si corge per prinilegio del Re Marti-

no dato in Catania à 16. di Nouembre 1398.

Dai Riccardo figlio primogenito di Tiligno il a. con Agata Roffo de Talcondi Girami figlia di Gonanni espotati Goglicimo Conse di Adone, on nacquero Aoromo, e Gionanni il quale per la fia molta dortrina e nobila del fiangueli promoffo nella dignita Vecciona del Parti di Papa Engeno 4, per la nomina fattagli dal Rè Alfonfo, e coli di lui parla il nofro Abbate Puri cella norità esceledire da Plarti.

Ioannes V. de Interbartolo Siculus Politionfis V. I. D. de nobili ex genere pro-

creatus per diploma PP. Eugenij 4. Florentia y. Nonas Octob.ann. 2436.

Aoronio che fial prinogeneo helbe per moglie Mars. Venniughts figila di Giousani Bran di Simagra, et congiunto per fioque. "Amchefi di Geracedelli qualen helbe Francelco, e Giounnida Francelco che fia barona del Clafic della petran fiamoglie Franc Barrele de Barrola della per non del Clafic della petran fiamoglie Franc Barrele de Barrola della per Nourbartelo, e Riipposi fidetta Marino acquifo in barona del Sichechi e chabrelo al Commento di San Francelco van capella marmorea, i facto con Giouvana barrele degli fiefil baronidella petra, però il prederro Filippo gli arron del lipietra percede France do barron del cisti, Gio Marrol mori ficas prote che gli fiaccelfi acti la baronisti Gio. Marro che in Cafro giounni procrece Melitor Nourbarrolo, e da iri gli giounni procrece Melitorio.

Giouanni airo figlio di Antonio gode molti carichi nel Regno con Pricica Salmone fine moglie, tati di quel fimolo Caudiero Prantefico Sia monevno di tredeci Gasaltira Italiani che combatternon con altri raori canalteri Fauceli collo Gioppola per cooferante il decoro della militi si ratina, procreo Vicenno derso il Seanorali quale dell'Abbarr della Mingolonet qualettomi citto di leval della Godia, o Tola Hombarr della Mingolonet qualettomi citto di leval della Godia, o Tola Hombarr della Mingolola di leval della della della della della della della della discontinuazioni con all'abbarra compania della d

Vincentius Notarbartulus bic iacet ad bonorem Dei parentis imaginem 1 & fepulerum fieri mandauitanno 1413.

E forto i feguenti verft.

Recumeerta falus notus V incensius Aula Cafaris & Patria gloria fama decus, Claudituc bie primis natus pueribbus aunis Eactuna virtus confilumquo manet,

Quefico nía moglic flextric la firitații fiji di Gio. Bertol Băron di d'Appromonte fee a Giousula Biron di Villacous, Franccio baron dilo Sichechi, Luca, don Auritor florit phibate di Santa Maria del Pidale, non innes-Colletino, que la 156. di cui regionando Pirir nella nointe Seccificitiva di Cocfainital Toglica del cui cui cultura mono Pirir nella nointe Seccificitiva di Cocfainital Toglica del Cocci activator Natemariar Politifica Magas ammirato, de Camelladol Serilas, de mori d'acui que, ja Poletza, gii altrictiga del Viccazo Girono Gio-Pietro Baronoci Refutano, Biagio Barone della Gulfi Autilia, Luraira, y Viccazo poleumo.

. Il predetto Giouanni Notarbartolo baron di Villanoua s'innesti purca

aciti fendi delli Maechi aed 1534 della Todija net 1530 e del Villanona nel 1530 hebbe homostrilimi canichi di Capitan d'Amni si singuta, ed Lisconial e di Viculo Generale del Valedmona , merci le fue vinta , ciò di ficonge per patente Viceregioli Secretati di Palzazonacia in Melina 14, ed <sup>2</sup>aprili e 1555 e la ristema 8 d. di Meggior 1574 e Vendita in Melina 14, ed <sup>2</sup>aprili e 1555 e la ristema 8 d. di Meggior 1574 e Vendita in Melina 14, ed <sup>2</sup>aprili e 1555 e del Colletino e Vicere di Sicilia; con la quale proccio Dono Giuleppe Bason et di Villanona, la Dono Rendettro Caudino, frome di Colletino, e Vicere di Sicilia; con la quale proccio Dono Giuleppe Bason et Villanona, la Dono Rendettro Caudino, Zono Margina moglie di Villanona, la Dono Rendettro Caudino Zono Linguia moglie di Capita di Capi

Dal detto Don Giufeppe Baron di Villanoua , e Donna Antonia Spinola fua mogire, forella di Don Ottauio Spinola Maftro Pottulano del Reggo, procrearono Don Giouannis che ville coleatico di Capitano di Canalli in Fiandia , edella Fantaria Spagnuola, encl fuo tuorno fi moti gionane in Polizzi nela vor. Don Annibale lucceffe nella Baronia di Villanoua , che piefe per moglie Donna Melchiora Spinola, e d'ambedue ne nacque la viuente Ducheffa di San Giovanni Donn'Antonia, la quale basendofi ca fato la freonda volta con Don Francesco Brancisoste Duca di San Giomanni, e Conse di Cammatara, col quale genetò il viuente Don Annibale Bianciforte, e Notarbartolo Principe virtuofo, e di viusciffimo ingegno. Gl'alter figli di Don Giufenpe funono Fia Don Gaftone Causlier Gerofolimitano, che ventidue appi ferni an Flandra la Maesta Cattolica con carico di Capitano di Fantaria , e di Compagnia di Caualli , Donna Hippolita moglie di Don Thomato Metulia Caualier Melfinele, Conte, e pol Marchefe di Condianni, e generò l'Arcivefcouo di Manfredonia Don Vgo Canaller di Malta, e poscia recuntiato l'abito, ficasò con Donna Antonia Nafelli, & Aragona figlia del Conte del Comifo, fà più volte Capitano, e Senator di Pale imo, nel quale vilicio fi morì i procied colicon fua moglie, Donna Antonia moglie di Don Guileppe Filingeri fecondogenito del Conte di San Marco, che ambedae furono genitori de vinenzi Don Pierro e di Don Baldaffare Filingeri, e di Donna France (ca Garofalo Dochef. fa di Erbuttone, di Dona Gionanna maglie di Ctaftofato Pape Protonorato del Regno e di Dona Violante moglie di Don Pietto di Baliamo e Bonanno Piincipe di Roccafiorita . e Marchele della Limina.

Financie, o che fiù il econdogenito di Vincenzo Seniore con Donna Giousuna Bautelia moglie, proceta Dona Giorgio, Don Gio, Petrio, o Elem-Marino. Da Don Giorgio ne nequero Donna Giounna mogliedi Don Ricerano Ferolo, Bando Giol Calino e Donna retriota. Il Don Gio. Pietro, o La processa del Calino e Donna retriota. Il Don Gio. Pietro, Paractica, Don Articolo, Donna Petriota III, processo ggil Don. Figuratica, Donna retriota del Busonie, processo ggil Don. Paractica, Donna retriota del Busonie, processo ggil Don. Donnamo, che con fua moglie Financia del Busonie, processo ggil Donna Gionanna. Donna Maria je Donna Francica, qui Volic cutte trea de-

te.

Il pirdetto Don Giouanni Notarbatolo con Ginlia Lamatina fua moglie generi Mutiano, il quale pet la morte del nepore Don Giorgio a cquildò la Buroni del Silectoli, e ficatio on Donna Agnetia zampolla, con che procedi Don Giuleppe Buon dello Sichicchi, Don Gandolfo Domenicano, Don Giouanni, e Donna Maria.

 D. Marino più detto rerzofiglio di Francelco, figlio di Vincenzo il Senio. re , & Eulymia Lymai na fua moglie ne nacquein Don Giufeppe, Don Giorgio. che mort giovanetro, Don Andrea, & il P. Pietto Notarbartolo Gefuira benefattore del'a Cafa Prol-ifs de Gefuitt di Meffina-II Don Gutenne co Duona Diana Bonafede fua moelle Jeceà Donna Fran-

echa monie di poliquale Amaldi Donn' Anata Donn' Antonia Donna Giouanna monache ae Don Giuleppe postumo.

Giovan Figuro altro figho ili Vincenzo il Seniore, fu Batone di Refortano. e con fue moglie Ma garna venumiglia, fece voa femina, che morf fanciul-

Biaggio annouci 210 ancora 11 à i figli di Vincenzo, gode la Baronia della Galfa vuffe affai i icco a con Donna G oua ana Amodei de' Baroni di Vallelonge procesó Don Francesco, Don Gerolamo, Don Biaggio, e Donna Leonota . moelie del Donot Frlippo Rampolla . Donna Giovanna moelie di Do Gio. Banalede. Però il fuderto Don Franceico primogenizo del Barone della Gulfa, fu due voire Canit anodi G uftitta, e pur Senatore della Citta di Paleimo. & anche Capitan d'Armenella Valle di Mazzara per lageforma della Miligia , e pufuia della Compres di San Museo anche moo del Conte d'Olivares con fua mog'is Donna Maria Saladino, figlia del acggente Saladino produffe 2 Don Plasidn, mima della Compagnia di Gresti, e pulcia Abbate di San Giacomo.

Dog Gholamo, alito liglio di Biogg o Barone della Gulfa, fu Senatore, e Capitano di Ginftina ere volte della Cirta di Palermo, de altri fuoremi carichi godenel Regno; ma per la lua morte di fua moglie Donna Vincenza di Bologoa fenza hauer gli la cio ro figli , fi fece Prete feculate, e da Sua Maella fu ciet-

to fuo Cappellano d'honore.

Dopo la morte di Biaggio , nacque il Donor Don Vincenzo Caualiero affai dotto, & ciudito, il quale acquillo la Baronia di Vallelonga della Cafa Homodei chi casa la prima volta con Donna (fabella Sapra Colomba de' Baroni d'Ifnello, con la quale procreo Donna Leonora, moglie di Don Vetpetiano Perdicaro , Don Gafnate Barone di Vallelonga , Donna Emilia mordie di Don Baldafface Rinaldi, Barondella Vanella, col fecondo marrimonio, che fece con. Donna Hippolira Perdicaro, fece il P. Luca della Compagniadi Giesh, Don Giouanni, Donna Prudenza mogliedel Capitan Don Gerolamo Lacerda, D. Aona , Donn'Hippolita ,e donna Beagrice monache , Don Thomaso, Fra Vin-, cenzo Carmelirano, Donna Degnamerira moglie di Don Francesco Lacerda. Don Giovanni sche fu Barone di Buccheri per la moglie Donna Beatrice Morra, e Mont Alto, Baronella di Buccheri, con la quale fece due figlie femine. che futono monache, e Don Francesco Batondi Buccheri, che mori giouanet-10, e dopo la morte di derra Donna Bearrice paísò alle feconde nozze con D. Giolia Valenaracia

Don Thomato Notarhanolo, e Donos Lucia Rampolla fua moglie feceto à Don Affentio, Don Vincenzo, Fra Bonauentura Frate Minore Contentnale, Donna Vincenza, & aktedue monache. Ma per ripigliar la linea ritornaremo al predetto D. Gafpare Baron di Vallelonga, figlio di Vincenzo, Pollumo, it quale badendofi ca fato con D. Agara Amodei, que r Homodei, e Moneada coggina di Don Francesco Moncada, Principe di Paterno, Duea di Mont Alto, procecò Don Vincenzo Baron di Vallelonga , e paffando pofcia Don. Galpare al fecondo matimonio con Donn' Agara Romano , e Colonna figlia del Baron di Refuttano, con quella genero Donna Maria, Donna Dix. na, moglie di Raimondo Signorino, Don Mariano, Don Lucio, che poscia Fra.

71--

## TEATRO **GENOLOGICO** DELLE FAMIGLIE

NOBILI, TITOLATE, FEYD ATARIE, ed Antiche Nobili del Fideliffimo Regno di Sicilia.

#### DEL SIGNOR D. FILADELFO

MVGNOS

LIBRO III.

#### DELLA FAMIGLIA COLONNY





A varietà di cotanti Scrittori, c'hanno feritto foura l'origine dell la famiglia Colonna Romana, chiaristima per i fuoi fatti illuftel per tutta Europa, hanno impedito a'curiofi di fame separata diferitione, e ciò anuiene per la fua molta antichità, alla quale aggiungendole quella masfima, che quanto è più incerta l'oilgue, tanto più fi filma antica la famiglia ; vien confiderata pet vna delle più antiche della noftra famola Italia. Contendendo gli Scrittori foura il fuo antico puncipio vediamo à Raffael Voltes

rano confufo con queste parole. De Columnensium autem erigine, est par ell in boe leca recenfere, nihil fand exploratii

auflorem, tamen babes cos ex opido Calumna difendiffe.

Và occurando le menti de'gliudizioli nella flanza della confisione, amentratà fignification non huer trousu odi ciorigine versumpi da ponco Voltezano in quello milicio-mentre non offerto i le diligenze necessimi e il Genologista, perche gli non foldamente non rictro i lorigherano figueno il giurno ofi prin Seritoro i no fire taltre diligenze per dubio di tonatrouame, per poerre infine duno figuir i lui, come hanno oficrazio a cioni moderni.

GiosPierro di Crefcenzi Romano in faccia del Volter ano, diede nella fua Cotona della nobiltà d'Iraha amichi simo principio alla cafa Colòna, moltràdofi diligentifi mo inuefligator di quello gli altri macato haucuano, e così nel fuo trattato dice.

Il Cielo di que la nobilissima famiglia non su scarso ne suoi fauori, nè la natura delle sue persettioni . Furono i maggiori di leije di sangue Romanoje di schiatta glo riofa: apprefero ne rempiftesti i documenti della fortezza, e gl'ammaetir amenti del le virtà (afferma il Biondo Jeh'esti raffero il nome da Colonna, Caftello nella fitada Latina,lungi diece miglia di Roma,altri nulla dimeno più fondatamente credette roebe da loro quel luogo fosse cosa chiamato, sendo Metropoli da tutto lo Staro anti co della casa Colonna; vuole di più l'erustiro O: atore Sammaruci , eli eglino da Ercole medeimo discendeffero, il quale hauendo tra' due monti Abila, e Calpe, l'uno ne i confini della Mauritania, el'al no nel fine della Spagna, alzaro due famole Colonne, in fegnoche per di là più veleggiar non lice scorfae hebbel l'heria se ne vene in tralia, done fermatofi à Prenefte dalla figlia di Cecolo Principe di quel paefe, ftimato . discendente di Vulcano, generò a leuni figlione i quali connottò la famiglia, portando per impresa la Colonna, fin all'Impero di Nerua, il quale s'adottò per successore VI pio Traianonatino della cirrà di Todi (come feriuono, dopo Aurelio Vitrore hiftori eo anti chistimo, Honofito Panui 10, ed altri gratti auttori Juota anchora dottamente Olimpiodoro Hama.

Trainant Imperator fuit patris Tuderhun & jule plantault nobilissiman damum de Columnas Write Roma quants et naturi sit qual Columnas qua spis comes fuit Imperialis dignitati, il qual Columna logurus Dien Greuce bilisticus dien, bibotocus estre u vait, de li sposingentem Columnam statut spici, vot es proteguiro (spis, suò es nostentament etta peru.

Conferma anche lo iftesso don Rodolso nella sua Cronica, mentre così discorre, Roshasimans famisam Columnessium sunt, qua aiunt organem babusse à Castro Columnas. Espo verb pro vetto frespetra sattuqui segarettessa platis possibili no sun estrado

Columna, Ego vero pro ve in feripiuris antiquis legi,attessan fa re alinea Imperiali & tempos e Paschalu e i fiut multum potens.

Sottofried-olpoktoni sitrijanisio Campano nelisinih sanoneennoto ta kunggori-misiglie dililate rat pis i positiche di Banani, neglita dei calonino Patientoni di Giovano di positiche di Banani, neglita dei Calonino Patientoni di Giovano Gioglio di caloni di Giovano di Giovano di Giovano di Giovano di Campistoni Cavello i initiario di Papa Martino di R'anna di Giovano di Campistoni Cavello initiario di Papa Martino di R'anna di Giovano di Campistoni di Campiston

Nominerano moli Scrimeria de ara altro priacopio leguela famiglia, percelose de da Dallicia anchiandimo Códio (Romanchi da Pallicia), bei de Brunt e de da Callicia (Codera; frituoco, chi cila de rimale: mia o da, hacendo intro femitero più explestame de mediemi Colonende, cramistero molem quello Carde Expreso Basicia (Godio Messoni Codonna Arcuiccono da Merifana, conferento mia nofici tempi dicto a turte del virgno fa turtile del proposito di arte del composito cataliero del godio fio di Ballomo, hausto del arcuite del virgnita Codonna.

Quelto

Questo Giouanni dal Buonfiglio nella sua antica Messina èchiamato con titolo di Dattore, e de aferitto nel numero de Senatori, che gouernatono Messina fotto il Rè Ruggiero; benche egli negl'anali chiaramente moftra c'habbi prefo errore, come nel feguto fi conofeerà; nondimeno così egli dice.

Regnando Ruggiero e r. Sindachi Pietro Camuglia, Aloigi Ditrani, Giouanne

Colonna Dottore Filippo Burg Filosofo. Il Burfa dunque con granised antiche autroritadisoltre Augustino Lermin antico fer irtore delle cofe d'Italia, dice , ch'ella hebbe origine da quello gran G. Mario, che lu ferre volte Confole Romano, e la ciando a dietro i fatti illufti ed il real nafcimo to di quello che copiofamente habbiam narrato nell'hiftoria della cafa Colonna da not composta diremo, dopo che C. Mario co suo siglio P. Mario insteme su distrutto. e morto da Silla nelle gnet re Ciuilistellò il ficuillo Siluio, figlio di P. Mario, d'erà di 12 anni Queffi, vedendo morei il Padre, el Auo, ed effer flato proferitto da Silla, fi nascose in casa di M. Crasso, entempo amico de Marij, il quale, attendendo all'affet to ed innocenza del gioninerto, non fi feordando dell'annica amiciria, lo confetto ner alcunigiorni in vna okura , e remora flanza della fua cafa mà dubitando pofcia del tigor di Silla celatamente co certifuoi cari amici lo inniò in Sicilia à C. Ofella fratelio di Lucretio Ofella antichi amici de Marii ch'un Pretore fi trousus, il quale amoreuolmente lo coleruose gl'ialegno infieme tutti gl'effereigii militari ed il vi uere nobile viatofra Romani. Però farto grande Siluio ambitiofo della gloria de' fuoi progenitori, nel paffagio che fece d'indi Pompeo per la Spanna, nafeoftamente con quello le n'andojoue giunro, veli, che C. Ginlio Cefare fuo parente fi rittou aua nella Bitinia, ploche con oportuna occasione di nave se n'andò in quella Prouintia. oue Cefare dimoraua, dal quale conofciuro fù amorenoimente raccolto, mà non la ge poi s'infermo grauemente di febre, e quali convalefente fà mandato da Cefa te in Italia per riconofiere gl'andamenti de i loro nemici egli giugedo in Napoli a d'indi à Capua, s'invaghi fieramente di Manlia figlia di Gneo Carbone, la quale do po la morte del padre veccióo da Gueo Pompeo, da Roma in Capua riturata s'haue-

Questi due fratelli furono dalla madre co buonissima educatione nudriti e nell' età giouenile diedero chiaco fegno della loro generofità per loche da Cefare, men tre gonernaua il Romano impero, Mario fu mandato gonernator dell'Egitto , e Cefare della Sorla e d'indi Mario per ordine del Senato andò foura i Traci rubbel: lue gir e iduffe nell'antica obedienza;paíso aoche nella Libia, la fogiogo, e piantò in moiri luoghi di quella moire Colonne con le descritioni delle cose successe; ed egli medelmo nel suo scudo portò vna Colonna d'a rgêto in capo rosto in segno della sua flabilità: dono questo hebbe di nuovo da C. Giulio Cefare il gonerno dell'Egitto: oue vdi la morte di quello da congiurati in Roma perloche egli fi chiamò il fratello Cefare dalla Soria ch'ambedue accertati di futura tubbellione di quella Provintia. e l'acquifto che pretendeus il Rè Tomoleo, fe n'adarono nafcoftamente in Macedo nia e come foldati appeturieri s'impierarono ne fernissi della Reina Elimena à dife fa di quel Regno; acquifto del quale era flato citato anche dal predetto Rè Tolomeo:mà in progresso di rempo feonerei dalla medelma Reina, futono eletti suoi Ca pitani Generali: ploche sdegnadofi Aliceto Macedone, per la tojta dignità del Genu ralato, diede quei Regno ageuolmente à Tolomeo; onde impaurita la Regina dalle minacce di quel Re, fi tolfe à Mario per maritose rutti tre con alcuni famarliari fede ligicchi digiole,e denari, trauelliti fe n'andarono di notte in Epiro, e d'indi, paffan do la Caonia, l'Atcanania, l'Achaia, l'Etolia, la Focide, la Morès con molt'altre Propartie giunfeto al porto di Carragine, oue reroparono l'armata di M. Lepido Trium

na riconofciuti infieme fe la tolfe per moelie dalla quale fra lo fisario di quattro anna due figliuoli n'acquiftò il primo fu Mario ed al fecodo Cefare e puoco poi fi mora

viro, che flana per vicire m hattaglia contra quella d'Otravio 1 e di M. Antonio altri due Triumutri per le goali turbule aze effendo la Reina granida con voa naue la Sicilia fe ne passarono, one giunta ella, partori Lucretto e dopò altri due gemelli, fra l qual remvo ceffate le gare fra i Triumuttivil predetto Mario con la fira compagnia fe n'an do di Sicilia in Capua, ed sui altri quattro figlippoli da fua moglie acquifto, i nomi de quali no ho poffero fin'hora trougrese mentre e gli si preparana di passarin Roma per dar conojceza di fe ad Ottanio fuo parere, c'hane na allota l'Impero in fua bali asti mori vecifo da un feroce Cauallo, ch'egli dalla Libia portato haueua, correndo velocemente in vna caccia dietro vn Daino, ciafciò con fua moglie i predetti figliuoli ; de' qualte ome s'hia detto, altro no è celebrato, fe non che Lucretio, che fu chiaro Capitano d'Ottanio, Celio huomo dotto e Pirro, che fu anche eccellente nella militia.

I due fiarelli Celio,e Pirro caminarono gran tempo il Modo nel quale conobbero l'imprese, ed i farti illustri de loro progenitori, e nel citorno in Italia ambedue fodaro no yn Castello, oel foro del quale vi ereffero vna gran Colona, trattenuta per predestal lo da quattro Leoni di marmo col fuo capitello con lerrere Hebraiche, volendo inferire la coltanza, e continua fiabiltà della loro fantiglia. Da quindi in poi quel C aftello fu chiamato di Colonna, ed egano ambedue rolfero per arme, come il padre, la Co

· Da'luderriin poi quella famiglia militare s'illustrò grandimente, e l'empre segui la parte Imperiale come quella ch'era à lei in parentela congiunta Profesizo ctò la Sibilla Tibuitina nella profezia degl'imperi mondani mentre cila cosi dice,

Erunt dies in quabus osrumque Imperium illufte abunt Saba Vefus, & Columna qui vi uentes lub claurbus Saba & Velus in luaustate odores vinent & Columna ab Alite Iouis

ceronabitur in Triumphis, er elevia.

Non m'bà parfo conuepeuole in quella breue descrittione di narrat quanto gli Scrittori di lei ampiamente co i fuoi felici progressi feriuono mentre fe ne darà alla lu ce delle frampe yn groffo volume foura tutti i fuccesfi origini, e grandezze di questa eafa; fegutto dunque la ferie fin à i vinenti Signori, coforme al prenarrato difcorlo del

Burfasteguito de fuo nepote Giouanni nel 1399.

Dal predetro Lucrerio dunque ne nacque Eluidio, padre di Papa Sisto primo e Martire. Dal Pirro, Caffandro, Etio Tribuno militare dell Imperator Commodo, ed Agrippinovalorofo foldato che fi casò con Baffa gentildamma Romana, con la quale procred Leone, e Pico Colonna Martiri di Christo, Tibureto Goucinator dell'Vm briage Sammonico. Da Tiburtione pacquero Lucretio, e Faufto. Da Lucretio, Elurdio t 1, Mario t the Sammonico t 1. Da Faulto, Landolfo Capitano dell'Imperator Valente, Da Eiuidio 17 ne nacque Cajo Colonna, che gouerno la Sicilia fotto Probo Imperatore;da collui, Eluidio 111 sche nacque in Sicilia nel reggimento paterno. Da Samonico e i ne venne Lucretio e e eche fà Filosofo,e studio in Athene. Da Ma rio et ne nacque Lucretto ry, e Sempronio. Da Lucretto Iv, Theodoro Capirano dell'Imperator Caro.

Dal primo Sammonico, fielio d'Agrippino, ne pacquero Tiberto, ed Alessandro, che militarono forto l'Imperator Alesfandro Seuero.

Da Tiberto ne nacque Sammonico e a ree d'Aleffandro, Pitto 11, che fu padre d'O. do,che milità fotto Basfiano.

Etio primo figlio di Picro primo procreò Aurelio che fu padre d'Euftachio Capitano di Gioviniano imperatore; coftui procreò Erio I I governator della Gallia, che fürotto d'Atrila Rè degl' Vont; vogliono, ch'egli fiaftato progenitor della ferenifi-

ma cala d'Efte. Da Caffandro, figlio del pti mo Pirro, ne nacqueto Vipio fignor di Todi, padre d'VI pio Tratano Imperatore, che fu genitor di Vipio Eburtio,e d'Horatio.

Da Etio

Da Edo et Gouerater della Gallia en acque Ottone 11,5 da colloi Mario 11,5 padre di Oddo, due Ottone 111, when it padre di Edo 11,1,1 untriccellèti Capitani, DaPitro 1 piliplindi Aleffindronnoucque Callandro 11,5 de fiu Gouerator di Sicilianda colloi Agrippino 13, gentror di Callandro 11,5 de generò Agrippino (11,1), addes di Pitra 11,1 del 11,3 accid Martie Arquinoi ad Minioc.

Da Haratio, figlio del primo e adiadio, o e oscopo Filippo primo, e he fir Gouerna ror di Guerafalem, dal quate anche Baffo, che viffe fant umente, è gionnor di Baffa, compagna di Sant'Agrippina, e di Filippo 11, dal quate Baffa, 11 Santa Martite.

compagna di Sant' Agrippina,e di Filippo 11, dal quale Balla 11 Santa Martire.

Da Lido rerzo figlio d'Orione, ouer Oddo terzo ne oacque Plippo rerzo dal qual

le Leone 11, che genero filippo quarto, padre di Leone terzo.

Sammonica terzo, figlio di Trierro Cap, di Probo Imp. procreò Landolfo, 17, che

miliro con Conantino Magnu, Braedetto padre di Papa Mateclio primo, Pietro,

Theodoro/Tiberio 11, Theodofood Oddo ouer Otrone rv-

le le n'and d'Italia in l'ermanti del 458 del Signon e dificò nella Francosia yn Cafello, che per L'auguo d'ona Perdece lo chiano Benolegh e fe' progenior del i Marche di Brandeburgh Elettori, de Conti di Tolletan , e d'altri gran Principi Germani, nauzi i cell'alto e Colone e le di Cermana, conferento apprello il Principet Butus E-Federico Colono al glosicia memori.

Da Landolfo e i r në nacqueso Pierro rt Landolfo iv, Agefilao,ed Otrone v, ebe

militarono infleme in Italia à fague de Guttlniano Imp. nel 536.

Pietro avimilmente ad troug vt.'

Dal predetro Orione va ne naciona Pietro v. Cefarino Cardinale, Potentiaco, Fi

lippo vse Landolfo v r 1.

Da Pietro v no peruennero Landolfo v r r 1, Arcadio Patriarea, eC ardinale, Atri

dio 11 Cardinale, Vgo il Magao Signor di Corfica, ed Otrone va r. Laodolfo va 11 procreò ad Ottone va 11. Theodoro 11. Patidio Cardinale, Men-

tro Cardinalere Pietro vi

Da Ottone v 1 11 në nacquero Pietro v 15 Beneden o Zrentio Cardinale, Ottone 13x Effactodik Ratema, Landolfo rasifides o Cardinale , ed Andrea Cardinale Vefeono di Gaeta.

Da Vgo il Magno Signor di Cui fica ne nacquero V berro,e Guglielmo.

acDaPietro v z z, figlio di Orrone v z z jaje fiacquero Ottone z je Maiorino Cardina Le. Quefro Octone z procreda Pietro, Raimodo Gárdinale, Theobaldo Cardinale, e Landolfoxa O Della Jado La Landolfoxa O Landolfoxa O Landolfoxa O Della Jado Landolfoxa O Della Jado La Cardinale, e

Da Leonido, figlio di Pietro v s.n.è peruennero Pietro x.Ottone x1.e Landolfo x t. Ottone x1 procede Leonido t 1.echi mattili grande, il quale fi e esò con la figlia naturale di 18 lizzo d'Aragona permo di Sicula-ed imperò da 19 potefice fi e antro Pa-Rou ale dell'Arcine konado di Messina in persona di Guido Guido ti.

L'Evante ferodo precerà Federice ferondo ed Ottone duodecimo, che pure gene

ەوتتى

tò Leonido 13 tiche fà padre d'Ottone x 11 r.

Da Federico e a ne nacque Stefano, e da coffui Federico e 11.

Pietro x,figlio del primo Leonido, procteo Leonido 1 v.e coltula Benederto E 111

padce di Leomido viche generò à Benedetto IV. Da Laodolofo xi ne nacque Leone IV, dal quale Guglicimo II, padre di Leone

v,che procecò Guglielmo 111, genitor di Stefano 11, padie d'Agrippino 14. Di Ortone 1x Efficco di Rauenna of nacquero Zeruro 11,e Beoedetto v.

2: 10:00 to proceed Guglicimo 19.

Benedetto v, fratello di Zeturo 11,600 a Guglicimo V chiariffino Capitaco.

Il predetto Guglicima y proced à Siefano, Papa vi di quello nome. 2013-Da Guglicimo yrimo, figliuolo d'Ugo il Magno Signor di Confica, ne nacquero

Vb. tro 1 Le Guglielmo vi. Da Vberto 1 1 ne nacque Vgone 11.

Guglicimo va procteò à Mario primo Rè di Corfica padae di Gnglicimo var Rè sa di Corfica e di Vherro 111 Signor d'Ardèa antica cirtà del Latio nel 1087.

Da Guglielmo vi i i Rè di Corfica i ne nacquero Mario Rè i i i di Gorfica i i quale perde loto Ottone Impili dominio di Corfica e Guglielmo vi i i Signoro d'Alturia.
Da Pierco vi i i negliulo d'Ottone vi i ne naconetto Ottone vi i Manillo Cardina.

Da Pierco vi i infigliuolo d'Ortone vi i ine nacquero Ortone xi vi Manlio Cardio le Pierro xi e Gibeldo Signor di Corfica.

Dal predetro Pietro 12, figlio di Octobe 2, ne venne Benedetto vi Cardinale.

Da Pietro 31 Simor di Colonna nenacquero Pietro 31 1, Giou anni Cardinale di

Santa Praffede, il quale portò in tempo della fua Legarione à latere oltramare da Ge rullem in Roma la Colonoa di Crifto S. N.e la ripuole in Santa Praffede:Octone av Signor di Gallicano (Giordano Marchefe, el Landollo x il Marchefe.

Pietro x 11 procreò à Gregorio, Stefano 1 v Marchefe, Pietro x 1816 Guidone Ve front di Sora, Ottone xvi, e Stefano v.

Otrone xv Signor de Gallicano procreó à Pietto x syche occupò Cane à SătaChie

Dal predetto Giordano Machele ne nacquero Ottone xvi i Signor di Colonoa, Giovanui i Cardinale, ed Arcinefono di Meffina i Buderiro i vi progenitor della fimpila Romano de Signori di Celaro-Fiume di Will, di Palizzi, e di Moora labano

nel Regno di Sicilia.

Peredetto Geegorio procreò à Pietro xv.

Da Pietro x v Signoc di Colonna occupator di Caue ne venneto Pietro x v 1, Leo
be v 1, Landollo x 111, Ottope x v 111, e Porto i actiona cio o
Ottope x v 1, 1 figlio di Gonda 0, Procte da di Ottope x v 1, 1 figlio del di Colonna di

11 Duca di Coloma, Marso Propolito, Giacomo Carcinale, e Landolita et D. Pricto et di Coloma, Marso Propolito, Giacomo Carcinale, e Landolita et D. Pricto et di Coloma, Marso Propolito, Giacomo Carcinale, e Landolita et di Coloma e di

Landolfox e 11 procreò à Giouanni av Marchiefe Pieteo xv e t. 14 11 e

Da Orcos wy t t Signor di Colonna ne nasquero Pi, tro x tx, Odontdo, e Stefano, Signor di Giannazzano.

Goulanni 11 nf. glio 'Ortone xw' 1 procech i Pietro xx Cadinnia (Agaiot Duca di Colongs, Educavista agontines o il grando Sigoro di Palettina Sessior Roma ono, Vicario del Re de Romanio Gotono Sciarra, auche Sessioro, che per de Pappa. Bon Leito via 1, Stefano xx Goulanni vi The Gotter o di Sir Chiefa, ed Ottone xx Protonorato Applicito.

Ortone x13, fiatello del predetto Giouanni (123, procesò à Giotdano 1114, Giordano 143 fiatello d'Ortone x13, fimiliaente procesò ad Ortone 231 Duca di

Zagarolo.

Landolfo xi v. fratello di Giordano I procreo Giouanni vi Protonoraro Aposto

CONTROL BROWNIET TO THE TOTAL TOTAL

lico.Francefcore Landolforve.

Da Pietro xv, 1 ne nacquero Stefano aje Paolo.

Da Stefano vii Signor di Giannazzano ne nacque Gionanni vii Signor di Gian nazzanose Colonna. Da Odoardo,figlio di Ottone xv111,nenacquero Pietro xx1, Matteo 11, Giordano

I v.e Giacomo I II.

Da Pietro x12, fratello d'Odoardo, ne nacquero Francesco 1 1, e Riccardo.

Da Giouanni 14 Marchele, figlio di Landolfo x 11 1, ne nacquero Stefano x 11 Giaco mo Iv.Otrone XX 11, Nicolò 11,e Bartolomen.

Il prenarrato Agapito, figlio di Gioniloi vi Le fratello di Stefano vi il e di Sciari 14 Senatorisprocreo Pietro XX 11 Propositose Giordano y Duca di Colonna.

Da Stefano vi 11 Senatore, e Vicario del Rè de Romanische fu quello il quale coro nò à Lodonico Bayaro Imp.ed agginnie all'arme Colonna la Corona fopra il Capirello,ne nacquero Henrico, Pietro xx 111 Canonico Lateramenfe, Ottone xx 111 Canonico Lateranenfe, Giordano va Vescono di Sutris Gionano i va 11 Cardinalese Legato Apostolico, Agapito i i Vescouo Lunense, Giacomo y Vescoun Luberense, Lorenzo !! Canonico,e Stefano x11,

Da Giacomo Sciarra ne nacquero Gionanni ix, Giacomo vi Pietro xxiv, ed Agapito 111.

Da Giordano III prenarrato, vnico figlio d'Ottone x 1x, ne nacquero Giacomo vii, Francesco ili Canonico Lateranense, e Bernardino Monaco.

Francesco, figlio di Landolfo xiv, procied Andrea i i, Giouanni x, Giacomo vizz, Stefanox 111, Landolfo xv1, Francesco 11, Gio: Battista, il quale passò in Sicilia fotto Eugenio Iv, e ficongiunfe in matrimonio co la cafa Romano de Barnoi di Cefaro. D'Agapito 212 figlio di Sciarra ne nacque figidio Cardinale,e General dell'ordine Heremitano, ch'e nel numero de Beati-

Da Giordano y Duca di Colonna, figlio d'Aganito primo, ne nacque Pietro xxv. : Da Paolo, figlio di Pietro xvez, ne nacque Aldobrandino. Stefano a frarello di Paolo procreò Giouanni si sed Angelo Chierico di Camera.

Da Giacomo ty,figlio di Giouanni 14 Marchefe, ne nacquero Sabba, Giacomo IZIC Giotianni XII.

Da Ottone xx 11, fratello di Giacomo 14 predetto ne nacquero Nicolò 111, Giouz nix 113 Canonico di Santa M. M. e Pietro xxvI Chierico di Cammera.

Da Bartolomeo, fratello d'Ottone xxxxine nacquero Landolfo xviv, e Gionanni хиу Меласо. Da Stefanox 11, figlio di Stefano Senatore Signor di Palestrina ne nacquero Gio-

uanni zv, Pietro xxv 11, Giacomo z, e Stefano xIV. Henrico figlinolo del predetto Stefano Senatore procreò Paole ra-

Pierro xx 1 v, figliuolo di Sciarra, fece à Stefano xy Cardinale, Pietro xxv 111 Agapi

ro. Iv Cardinale e Giouanni xvi. Da Giacomo vis, ligituolo di Giordano is scegano di Scefano viste e di Sciarra Se

patori, ne nacquero Matteo 111 je Grouanni xv11 Canonico Lateranenfe: Da Landolfo xvi, figlio di Francesco primo, ne venne Antonio.

Da Pietro xxv,figliuolo di Giordano y Duca di Colonna,ne nacquero Agapito y Duca di Colonna, Fabritio e Stefano xvr.

Stefano x ry nepote di Stefano Senatore, procreò Pietro xx1x, Giacomo x se Ste! fanoxyri.

Giouzani zv.finliuolo di Stefano z ri, protreò Pietro xxx. Da Stefano zv 11, vltimo figlio di Stefano z 1 v fudetto, ne venne Giouanni xv 111; Pietro xxx1, Giouani xxx, e Nicolò Iv progenitor della famiglia Colona di Paleftrina. 00 2

Dal prenattato Nicolò 121, figlio di Ottone xx11 ne vennero Ottone xx11, l dolfoxy111.

a: Da Giouxoni xv 111 figliodi Sref. no xv 130e nacque Lodonice, che fu vabe Principe. Landolfo xv. 1, figlio di Bartolomeo, procreò Paulo 112, Battolomet-

Antonio suced Angelo

Fin'ai predenti par che mancalle la fam glia Colonnese,o per negligenza di Sc. 1 tori o per altro accidentes omuneme fi fin non hà pollui o reprare altro fi piò che è Principi, soo chiamato Siefado già derio Senator Romano, che fu progenicor de famigha Colonnese di Palestrina, e l'altro Agapito suo fiarello Signor da Colonna, a che progenitor de Duchi di Zagarolo - di Colona,e di Paliano e per dara dugutu il fuo luogo, feguiremo quella di Paleftrinaim contociando da Nicolo avangino di Si Fanoxvi i de nepote del predetto Stefaco il Grande,e Senatore.

-. Da quefin Nicolò ev duque ne nauque so Giacomo x11 Gran Camerlingo del Re mo di Napoli, Stefano xv 1 v 1, che fu vecifo da Saluaior Colonna fuo nepoce , e quin

to figliuoto del predetto Giacomo xi l fuo frarello.

U. Dal predetto Stefano xv rospehe ficaso con Eugenta Farnefe,ne deriuo Giouat xx cafato con vna damma di cula Orfino. France feo v e Piri o.

ba Franceita vapedento, e Lucrenia Orfino fua moglie, procrearono Stefano x 1x, Alestandro, il quale si cierro Capiran Generale dal Popolo Romano nel Pontifica 'di Paolo quarto,ed aire ve fulle femine, una delle quali fi casò col Signor di Piom bino,e le cinque fi fecero monache. . . :

et D'Alessandro, e Margarita Frangipune sus moglie, ne nacque Sciarra 11, che si ca

ad con Chrisis Anguillara.

Pirro fracello di Francesco v , hebbe per moglie Caterin a Sauelli, ron la quale procied Gibbatmi un cheficaso con Lucretia Orfino, rhe gli genero Francesco ve

Principe di Preneile, Giulio Cefare, Giacomo xi rice Stefeno xx. « Il predeito Francesco vi Principe su veciso da Pompeo Colonna e lasció una so

la figlia, chiamara Giulia, moglie di Mario Colonna Duca di Zagatolo-

"Dal proderto Glulio Cefaremenacquero Fracesco vii Principe di Palestrina,e Gia como xi v. Francesco y 11 fi carb con la foi ella del Duca Sforza, e f. 10] con carico Mallro di Campo in Fiandra alla Maestà Catolica, da chin'acquisto af titolo di unliero del Tolon d'Orose procreo à Giglio Cefare i sed Agapiro ve.

Glutio Cefare #1 ff card con maignati dongs di cafa l'arnefe.

ar market . Già habbid detto di logra, che d'Agapito, fratello di Stefano, e di Sciarra primo li natote,ne peruenne Giordano, dal quale anche Pietto xxy Duca di Colonna, par

"d'Agapito v.fl quale fu progenitor de Duchi di Zagarolo e Co'onna.

Il p ederto Agapito v procred Giordand vet Principe di Salerno,e Daca di Vei nola, che mori valdifolamente nell'affedio di Siena fenza haner lafeia o piole. Otto ne xxvoner Ocide Cardinale, che su poscia Papa Marrino vil più chiato Pôte sice, ch gouerpaffe Santa Chiefa, Sciarra i viche pure fi mori feora figimoli, e i orenzo (1) Controlf Maris, alte mori abrogiato actidentalmenie)

Da quello Loienzo ne nacquero Abronio che facceffe al Z'o Giordano vi i nel Principato di Salesno, ed al badre nella Duchea di Zagarolo, Odoarco, che fii Duca de Martindope la morce del padre, de Colonna di Palvanos e di Gianazzago, Professo

Cardinale, e Luigei.

Pallaremo a Dachi di Zagirolojeke peruengono d'Antonio primogratto del pre dei to Loreozo, il quale procreò Pier Antonio, Giouanni xxxx Cardinale , Profpero 11 Capitano eccellente je Generaliffimo dell'efercito Imperiale di Carlo quinto Gio. Girolamo Duca di Golomai quill'i ognono che fia figlio naturale Tomalo, e Paolamoglie di Fabritio di Somma.

Profec.

Profesta M. Capitana procreò Velpciano al quale fica do primeramente con Bet rice figlia del Signor di Pròbino, con la quale fice a di fabella moglie di Luiggi Gon 2 a agas dopò di con Carlo Lanois Vicere di Nanoii Principe di Sermona, e Capitan generale dell'Imp. Carlo quinto, e dopò con Giulia Gonzaga belli tima doncella de finoi tempi.

Da Gio:Grolamo, figlio del Prencipe Antonio, ne nacquero Pompen Cardinale..., Vicerò di Mari, Arcinectoso di Monteale, Vicerò di Napoli, Otaufano i Marcello, Prer Franceico Arcineccou de Tanano, Giulio, de Arco Amorio.

Da Pompeo Cardinalejin tempo ch'era fecolare ne nacque Giouanni xx 11 1, ed vn'altra femina che fu moglie d'un Signot di Maluelli.

Da Occamano ne nacque l'abio Vescono d'Auersa, e Martio Conte di Mauri, e di Pricent.

ci Pacent.

Da Marcello, fiatello di Octanimo, ne nacquero Camillo Duca di Colona, Gio Gi
rolamo 11, Scipione Vefcoun di Rien, che fu vectio dagli Orfinited altre-firmine del

le quali, vua fo moglie del Duca di Popoli, l'altra del Conte di Sarno, ed vualira di vu fignor di cafi Gambacorta, ed Amonia moglie d'Antonio del Balzo Duca di Natdo Pter Prancelco Arciuelco vodi Trango procte d'yttoria moglie di Camillo Co-

Pier Prancefeo Arcinefeous di Taranto proceco Vittoria moglie di Camillo Co-

Dal predetto Pler Antonio, Eglio terzogenito d'Antonio Printipe di Salerno, ne nacque Marco Antonio i a Emonstifino Capitano, e Generale de Venetiani, Caualice de Isao Michele, che ii more vecifio e l'affedio di Milano di Luttecco o Camillo Tri un le confirme de l'antonio de l'

ualroinfieme.

Daquello M. Anionio I. je da Lucretia della Rouere fua mogli che nacquero Beta
trice moglie di Monfignor di Baral Marchefe di Quarata Orientia moglie di Giro-

lamo Fallaudino, Nundal mogife di Bartolomto Gonte di Villachiare, e Lutia eda tacon Martio Colonna, che in veella da luogende Pôpeo ce Olimpia Martinenghi. Giouanni ari 11, figlio di Pompro Cardinsle, e Caterina Pellegirias Contella di Capil liu moglie, procreatono Girolamo di Palma, Decio, e Cornelia Contella di Siridiano.

el suguino. Da Fabio Velcouo d'Auertaneinaquero nel fecolo Martia moglie di Francesco Caesano, Eurlia moglie di Pompeo Colonnase Giulia moglie del Duca di Castiglio

ne. Giuliologito di Go: Girolamo primo, con frantoplie Matia de Cori, privotreo Ulan dia moglie del Conte di Sarso, Luria, Virginia, e Porto che fa Conteffa di Cafro. Da Girolamo di Palmase di Artemina Frangipane foa moglie, he nacqueto Pompeo 15 Detio, e Fabro 16.

Da Giò: Girolamo 11, figlio di Marcellome nacque Paultina moglie del Marchefe della Torre.

Camillo, fiarello di Gio-Girolamo 1 spraceto Pompet; 11 1 Dace di Colonna, Capi tano chiarifimonella lega di don Giongal d'Aultris, che fi Stratico di d'Messana, M. Antonio 9 1 Cardinale, e Professo 11 t.

Da Pompto III ne vience Martio et Duck ill Edgirolige Colomi, e Gamillo 11.
Il predetto Mattio II Duca proceco Pier Franccio II, Profector Mattio II Duca proceco Pier Franccio II, Profector Mattio II Duca proceco II, Profector Mattio II Duca proceco II, Profector Mattio Caraccio Over Groode Arvin, Pompeo a vyCamillo II, pe Martinata moglituri Ortino Caraccio for Duca di Martino. duce il documento del pagno di consideratione del processor del processor del pagno del pagno del processor del pagno del pa

Il permutato Odosario Doca di Masifiglio e genito di Lorenzo Conte d'Alba, peterre Goomani stro (Glordino) vir Odosentri i Maccello II, che ficio con Orio Orion-Patrino i stre-fisivelno a visi di Diogna del II, che ficio con Dia Gottosariani, ca da Gibitania Colona (di moglio, ne nacquero Gamillo vye Larino. Larlan. Giordano y 1 a a procreò con Caterina del Balzo fua moglie Profecto ▼ Du ca di Marfi, Lorenzo , a Led anche Mutio.

Fabritio e t.a Capitano chiarisfimo acquiftò la Duchea di Tagliacozzo, e l'vificio di Gran Gontefrabile del Repno di Napolicoftui procreò Fercire Federico, Afca nio Sciarra v.e Vittoria moglie del Marchefe di Pefcara, ed eccellente Poeteffa de' fuoi tempiscan A anela Feltria fua moglic.

Afranio-figlio di Fabritio r. r. Ducadi Tagliacozzo, Conteffabile a 1 di Napoli fi casó con donna Giouanna d'Aragona figlia naturale del Re Federico, e procreò con quella l'abritio aviche ficasò con donna Hippolita Gonzava figlia di don Ferrante Gonzaga Marchele di Malfer Gonernator di Milano, nelle nozze de quali vintermenne il Rè Carolico Filiupo y reserò e gli giouenetto fi morì nell'affedio di Parma con cuico di Capitan Generale dell'efercito Imperiale: M. Antonio eviche fi casò con Felice Orfinoscofiui fu e lesto da Pio v Capitan Generale delle Galere della Chiefa ed andò nella lega di don Giouanni d'Auftria contra Turchi, che, dopò la damofa Vittoria trionfo nel Campidoelto à suifa desl'azichi Capitani Romani, e no dunge poi hebbe il carico di Vicerè di Sicilia, col quale gonerno lo spatio di Ex anni con etan lode:lasciando per memoria in Palermo due Porte, voa chiamata Porta-Colona hoggi detta nuova le porta Felice e la Strada maritima anche Surada Colon najed in Messina ya altia Stiada nella marina chiamata del medesmo nome. Vittoria morlie didon Garzia Toledo Vicere di Sicilia che fece la Strada Toleda, hoggi detta Caffaro: Girolama moglie di don Camillo Pignarelli Duca di Montelione, e Borello: ed Agnefa moelle di Bonifatto Caerano Doca di Sermoneta Capitano il-

duffre del fuo tempo. Da M. Antonio sy Vicerè di Sicilia, e Felice Orfino,ne nacquero Fabririo v, che fi caso con Aona Borromeo, forella del gloriofo San Carlo, che morì in Palesmo-Akanio I - Cardinale, Profpero vi, Giouanna moglie d'Antonio Caraffa Principe di Salemose Vittoria moelle di don Luiggi Henriquez , e Caprera, Almirante di Caftiglia.

Fabririo vefiglio del predetto M. Antonio premori al padre nondimeno lafció co Anna fua moglie M. Antonio y Contestabile del Recno di Napoli-Filippo e Gioufi

na montie del Principe Doria.

Da M. Antonio v Contestabile ne nacque M. Antonio v a chiamaro il Contestabilino, il quale nella fua fancinllezza diede faggio di Principe di gran rinfeita, mà la morte el reoncò lo frame di fua vita, e eti fuccelle in tutri i funi Stati Pilippo fuo zio!

Quello Filippo ficasò con donna Lucreria Tomacelli, con la quale procreò la feli ce memoria di Federico Colonna Principe di Butera, di Pierra Perzia e di Militello. don Girolamo Cardinale vivente Principe virtuoliffimo don Carlo Duca di Mar ifi.M. Apropio v.s. Duca di Comara-hoggi Principo di Paliano, don Gionanni Parriaren de Gierufalem Profpeto v 11. Gran Croce di Matra e Prior d'Ibernia den .. Pierro Abbate Pulfanente, donn' Anna moglic di don Thedeo Barbatini nepote di Papa Valyano vara, Principe di Palefitina, Prefetto di Roma, ed altre due femine. monache.

Federico Colonna Principe di Butera habbe per moglie donna Margarita d'An fitta e Branciforte figlia del Principe don France (co Branciforte, e di dona Giougna) d'Auffrig con la quale procreo dos Astonio, che more fasciullo d'asni evied edi fi moti finalmente co carico di Vicete di Valetia nella difefa di Tarracons affediara al l'hora da Francess. Acres.

h. Il vinente M, Antonio ver Colonas, dopo la morte del fratello, facesffe in tutti gli Stathe nella dignità di Gran Conteffabile, ed hebbe per moglie donna Habella Giornie Cardona vnica figlia del Principe di Caffielione, e Marchefe di Giuliana don

don Lerezo Giceni, con la quale hà protteato don Lorenzo Conte di Chiufa, donn Anna, donn Autonia, donna Lucretia, con alcun'altri figli mafchi, e femine.

Taccio le giorie,e le grandezze militari degl'huomini illustri di questa ca sa, che fono copiolistime mentre me l'ho ferbato di feriuerle nel volume compolto foura la medeima famiglia. Disò folamente ch'ella fa per atmoliantichiffima fua infegna Colonna d'Argento in campo Roffo, con due corone fouta il capitello, vna d'Alloro, e l'altra imperiale, soura la quale l'anticha impresa della Sirena; portara da Marij ne loso Cimietimilitariard hauendone so composto separatamente vingrosso volume, que diffintamente filegenno i fuoi antichi e chiari principii le vite di tutti i Ponie fiel, Cardinals Principi, Duchi, Capitani illuftet ed altri Signori Tuolari, ch'ella fin adello haue hanuro e principalmente de mici Signori Federito Colonna Printipe di Butera felice memoria, fplendor della Militia Italiana, dell'Emmentistimo Signor Cardinal don Grolamo, e del Signor Contestabile Principe Palliano Marco An tonio: la fama de quali vola per i Cieli d'Europa, e rifiede con splendore fra le supreme Corti. Pertaro no me par cooueneuole replicar il medefino in questo general difcorfo Genologicosmenire non abbafbrebhe quello ficifo volumenti fenfaianno per ciò ic così breucmente l'hò in queste carte ristretto mentre gli prometto quanto pri ma le le forze mie picciole faranco fauorite dalla potenza Colonnela, di fatle compiramente leggere la fue opera.

# DELLA FAMIGLIA

COMITI

al ages )

A famiglia Comiti venne forroil Reggimeto del Rè Caslo d'Angió da Napoji nella cirta di Mesiño. I Habbiamo dictrosto di lei analori del propio del famiglia del famiglia illustri degl'Angui della famiglia Ferenopa. Il il propioni o el Regno di Sicilia una del retrespo Comuti casalieri, cobistifimo, che forto il Rè Catlopre del propio del propio del Regno del propio del pregiona del propio del propio del propio del propio del propio del

me vool il Boonig (10.0) Senano di Mefina con Bonignot d'Anzisoop Pietro dele felt, Tromafo Fornan, Pietrio Pierruis (se Filippo di Marcope di sul cetto citale dunc, le quella faniglia fon qu'il me defina estabettà chi activa (10.1) Regi Monnajo, Seninori qual tempo faripa cetti di di Mefina dall'imperatori fentario felto sul propositi del sul constituto della constituta del sul constituto della nario della famiglia Comuli in Napoli della quie potita in habbia patita il predetto Antigo, nabecone fivo (100) fati chi alla fama giudetta per voca delle pià anche di ula rintacciore del compre a feno i principali vifici. Pet gli Biomini cetto di la rin di Comuni di Samona Comiti casali esta coloridami nun riconomo nel 1 qu'il di di Comuni di Samona Comiti casali esta Cordolimi nun riconomo nel 1 qu'il con fini como nella ciri di Mesfinospoto clima Pietro pietri Napolishi forino fati illustic Signera d'amori Calellisonome ci france amphatore di la done Pertita hi Marcoli la famiglia di Napoli La 18. Fella per amma due baside arasure la cumpo d'argio to carrocciato d'arde natura colla.

#### DELLA FAMIGLIA

... CONTARINI

14.27 atti di not.Franc.

Enne Luiggi Contario: cavalier Veneto à ferniggi del Re Mattino , e fi casò in Siragofa con Cefarca figlia di Pietro Modica Baron di San Giacomo Belmineo nel 1 204; perloche acquiffò i feudi di San Giacomo Belmineo, e Mandola. di Sofatinos ne nacquero da cost oro Pictro, e Giouanni Contarini, che si cafarono in 1394. Agrigero, Pietro con Girianda Coppera forella d'Antonio Coppera Baron del feudo di Buccuto, onendi San Gauliano, e Giouanni con la figlia di Filippo Cufafio Baron dei feudo degl' Alaghaturi. Questo Filippo su padre di Luca Cufasso, che succelle nel medefmo feudo nel 1407.

Ne peruennero da Criosanni molti gentil huomini; fra i quali vi fu Giok flo Con tarini Secreto della città d'Agrigento nel 1593, one fin hora mobilmente viue que fta famiglia.

#### DELLA FAMIGLIA

CONTE.



UP Loren es de Pela Reberto Pi tanelb.



ITROVIAMOJa famiglia Conte pobile nellg città di Sitagufa: ella venne da Pifa in Sicilia nel reggimento del Rè Federico ter zofono la guida di Rainero Conte caurlier Pifino della famip gla Dooduit quale derit aun da vn altro Rainero Conto anche - canalier Pilano, the haneus feruno moit anni la fuz Republica. nelle fpeffe guegre, c'hebbe co i Genonefi, e Luichefianatime-

te in voa potente armara che ficero i Pifani contra i Genonefi nel 1280 mella quale vinterueppero i feguenti caualieri, cioè il Conte Golino Canitan Generale di quell'armata, Andreotta Saraceni , anche Capitan Generale, Vberto Moralino Veneto Podestà di Pifa i della famiglia Sifmundi vi furono Nino Sifmundi, Gionanni Maguntini, Giacomo Bulacharini, della famiglia Caerani Andreotto

direita Gartanf, Glacomo, Foffi, Pilippo Sciavia, Simone Boeheini, Guido Scannet, el Siefano Maccaionistella famiglia Lei u furono Giovanni del Torochio Mafino Buffaro, Gaddo Gallo, Simone Lanza, Andrea Vernag, Ilic Gatomo Leis della famuria Alberto Giacomo Alberto, Giacomo Frence Nino Correspordella fami Rika Orlada Glavomo Orlada Pino della Saffetta; Gregorio del Nicebio e i upo Gat to viella famiglia Duodi, Filipe o di Caprona Creco (Duedi, Lietro Griffo, Raineto Chite: e Corgona: Griffonde la famigha Opizinghi, Tiglio Opizinghi, Francesco Bulti one fix Clone: Marroffe, Betto Bettonicii Bindo Daffreirongoli: della famigira (Joulandi, Opifi Gualandi, Nicolo Tauncoi, Benedetto Meccaioni, Lupo Rofisamoli Bertino Pamana e Giacomo Buglia; de lla famiglia Valconti, Cocco Vifconti-Gardo Mondafalcise, Precio Barattolas della famelia Mofca, Guido Mofca, e Cino Pramondinos della famiglia. Pierie Rainero Bauofi Gano delle Statere re Piero Pieri; della famiglia Mercanti, Gante, da Colano, Oliuieri Da futno, Nanni-Schootieri, e Nicolo Aropardo della famiglia Lafranchi, Quirico Lanfrancha Pandolfo Pandol h Baneiterto Molego albamero Gualterorth Peccio Paffagli, Bainero Faun, France. sto Magaria Galdo del Pellolo, Gano Cacola, Giovanna Broccia Samene di Piffel-In April ca' Diffrutto, La moo Ricafia tto, Brusolia de Bariatto, Giuffamente della . Sala, Palcontida Clenci, Benedeuro Tarola, Franceleo di Francelor Sacci, Lorenzo di Santanta Chiaro Squarstalupi, Gerbu de'r obili di Bullidella Simene di Giaco. mo Zani Lanfreducci, Gano Conti, Lupo Vulconte, Pecci degi Briti, Guelfo Roncioni Sitrone Baruccio, e molt'altri capatierisch'in quella grornara fusono vini l'da' Genonet unthoche adegnati delle tante guerre, c'haunua la loro Republica con quel de de Genaned, l'intentiri), e Lucched, la maggior parte di loro fe ne vennero in. Sicilia, doue nobilmente fi foudarono.

Mdm. liópnorus hauterpiena nonità acilla fimiglia Conce della cirià di Singonlia, o dessonisticenden i fojamente d'un Pietro Contesti quale frare la Leonini con Giouanna Pationella Agla del Baron di Cariato, bore Carlo fi, dal quales prefupporto go, chabbia detinisto fra Grotsiano Conce canaller: Gerofolimitano riceturo nel 151 anel procedio del quale chara remette fi finaderi da frare nobilità.

La famigha Chone del-Jiha enical i Vulterano-olaja Goderana, hebbe origine de abunea citif della filtera di Gericone del gliamo del del ele vice de Nicolo Contre, efi fermò-nella citia di Saccia orea ficasio citi Lecono a laurgesconò in quale proteo Per Agollina (decido debibani cittoria one el margosconò in quale proteo Per Agollina (decido debibani cittoria one el margosconò in quale proteo del Saccioliano, tratuando del afamiglia la negresi (hedila, per recopara alconi effet estrettima della sacciona del a famiglia la negresi (hedila, per recopara alconi effet estrettima della sociona del agla citto priori casa signis in tanege di cello il Sefano, che ville affai rico sed occario della famiglia della protectiva assignis intenere in Perganero con della famiglia (Control quale in cello priori casa signis intenere in della granero con la della famiglia (Control quale in cello della della

Ned a claim cillistife de timonis Sauce evenerfi, de fingula p'actera milen le vera equencia dell'infliction de indeptat filim industries favorme, de newbo veritette arteforme, qualter in catro familias noblete, de artifectual civilistica situation qualter in catro familias noblete, de artifectual civilistica somba non evenere, quente, decaderes, de actiques de actiques qualter in catro familia noblete, de artifectual civilistica comba noblete evenere, de parablete e in mobilente elementario qualter model cuer mobile noblete evenere, que mobilente delle genere (de parablet in vivil ne parab hat Hilpan aramado industria qualter delle sidente federe que modele della complexa della complexa complexa della complexa della

freegrege fully habitam, tetament elletam, de rejustam per edul, de meligas famination and meligion from the meligion and elletame de rejustam per edul, de meligion from quant de adjoinabilit, de mejemen reduction op se case while coult als Saunes hebrit street, de registration elletament per bush subjects to per seu whole coult als Saunes hebrit street, de registration elletament per bush subjects de habitant et all seures hebritant elletame, let, anstate, de reputation extrement hebrit sommeling per un bushtant elletame, let, anstate, de reputation extrement hebrit sommeling per per bushtant elletame, let, anstate, de reputation elletament de sommeling per per bushtant elletame, let, Registration elletament ellet

Dicono la famiglia Conte di Sauona derivare de Conti di Ventimiglia , perche falte medefine atmituo la ciò non habbiam che dingti, finonthe nelle famiglie de diceze fono facilifimene di favoni delle foto fortune le fa fapigate à chi graodi, e

potenti, cià de la picclote e datis parche i e cogli e al l'inlendui delle ricchezze. ser a con Conte debbe due mogliu prima i fi. Cartini » Ferno con la quale procred Guo Agolilan, donna Lanceria Mugliusza Maschefi di Moortennggiore, e don a Loreria montes nel Mondiero di San Benederto, con l'afcedat, richi in Margasi ta d'Amari-figlia del Barone di Sunlaggenet Prancelco, he inocetife al padre nella Baronita di Calilainno, e donna Vicensa Prancelco, he inocetife al padre nella l'esterna del Calilainno, e donna Vicensa Prancelco, he inocetife al padre nella tropica del cartini del cartini del cartini del del del mon vicenti del con vicenti del cartini del cartini del cartini del del del cartini mogli et diron vicenti del cartini del cartini del cartini del cartini del cartini del cartini mogli et diron vicenti del cartini del

zoia Graz Torco, Maniquez Principe di Cainh.
Francisco Conce hebbe per nogli donna Gounna Valguarora, figlia di don
Annibale Baron del Goderano, che gli ville fite ille da sequilità la Faronia del Goderano, che la pofficie hoggi don Altonos fon figlio caino con Felle fueriandi, figlia del Baron della Fausitata e neffina ili vive di quella finglia Spiega finalment el la per autra vo campo particoli fispo 30 roc, fonto Rollo.

#### DELLA FAMIGLIA

COSENZA ....

Diei Antonio di Colenza prese il cognome di Cosenza per la sua parria, effendo egli de Carolei, famiglia chiarissima in Colenza la cui madie fo della famiglia Moii Questi in tempo del Rè Marino passo da Calauria in Siciliaje perle ricch zzeche le o porto compro dalla Regina Bianca i remioni dei Scilazzo e Gartuffo in S.Filippo d'Agiroù quali poscia vende à Rocco di Pasquale Curadino di S.Filippo. Procreo con fua mog le Filippa Gadi nob.le Cofeorina, Antonio, che dal Re Alfonzo hebbe honotati caricli), ed ingabello pute di Thomaso Ginsalio Secretano maggio re del me jesmo Rè la Terraje Castel o della Liminappersoche hebbe gicone différio ni coo Giouseni Coriglies Signor di Calatabiano, Pà fua moglie Giouagna Semipart figlia di Giouan Luca geni'huomo Coranele, che gli procire d'Amorio, Giouan Lucase Filippo. Sicaso Antonio con Cararma Giandoni di Palermo, e comprò nei 1488 il frudo di Belliemnegli fu Scoator di Palermo l'anno 1504 e procreò con fun moglie Pier Antonio, Gulia moglie di Mariano Vernagalio, Lisfabena moglie di Pieti o del Campo, figiro di Hescole Baron di Mifirmeli, e Gionana moglie di Hono rio Garofalo, Mane di Pier Antonio, ne degl'altri fin hora poffernà veruna habbian zitionaro; l'arme di quella fam glia fono voa Canpana d'oto in campo celeftre.

#### **DELLA FAMIGLIA**

ALL COP P COLL A





A famiglia Coppois divonice effer via dell'antiche feudatarie del Regnésperio del Nicelo Coppolato vin de primi Baro Jennaldi ni del fino trappo, the nella virtà di Palerco di ritroduzzino gal d'arguata sindo gili a ricone del Regno con Ramondo Potrello Caribano in Acquostacco carfoc d'ambaficatora la Peterco di rempo servicia

che la Sienia era oppreffa dell'arme Franceli, e da quel Rène mbur del n bonorciolomene recurato, perfoche possi a ficierto vono de'. Ri Ladan. principali Basoni della città di Palermo, pesso former a seccio nel mi De Petto Siciliano.

Coltui hebbe due figliudi cioci. Lutigate Margarita nicolle di Gratiano d'Unat I predetro. Lutiggi hebbe permoghe Lucretia Effaula figlia di Gionanoi Baro. Ret. alla Registem ne Balermitano, con la quale procteo Nicolo, Prettoje Gionanni, che figuitemo alrigio.

ne gazermanoscou a quae procteo recisos, recisos groupe Gionann, cae eguteno aicela
curantia la Red Corte del Re Federito i rilla con la composita del con la contra del con la composita del contra del con la composita del con la composita del con la composita del con la composita

derre Eltit, della modelina pulla d'indi potici a politari s'anno oltarito ia a dun', attractità del Region Però in Efect veggiano Annoino quale proccio con finalmeglia Ellifateria Barcologia civo d'Anomolo, che fi catà con Media Rizzo, di que llaco acceptor Glorico Ellifateria Perancella Coppola, Rittoni impolico modeli Bobifiglio, fiz a Segardo i di Media, ri adeo Coppola acrespondia Perancello del Media, ri a del Media, ri dello Coppola pulla pulla della programmo del Revindencia, civilo Cicliphi, finano i di dettra Gloria.

nd di Tierno, a Baona fode Collaria.

"I Scrupsardento quanto quefa fia flatand è fia ade fio illulter ne Regni di Napoksenramentenam coderà Hine hugo lauva kira i e d'indi ella venne m Sicilare fi famma alle predetre dita. Veggiamo Colcinio Coppolo Giurato di Mazzara soli aga sa morti di rigitti l'humuni Reguinon i empedarim vifici polori ei de qual non

a 45 see motri altri gentiti buumini feguitano i medelmi vinci i pofteri de quali non oon la medelma fortuna fia hora in Palermo; reio altre cirtà vincio. Pa per asme que da fanughia vina, Goppa n'oro sa campo azzanto sipario di Gigli d'oro.

1,03

TEATRO GENOLOGICO

200 FO E

#### DELLA FAMIGEIA

CORIGI ÉES OVER CRUITIAS



A famiglia Coriglică dont de Cruillas, è una delle più antiche famieli eche lafciarono domita loro tuina i Goti nella prouinria di Catalogna, chi progentrice di chiaristimi canalieri, fra i onalizirrousamo. Seriovano de Cruillas il quale palso d'indi in sicilia af fertigi del Rè Pietro d'Atagona ( come nella famiglia Amaro habbiam moftrato) il quale pirfeia fu progeottor della

famiglia Cruillas de Signon di Francofonte. Don Giliberro de Cavillas fratello del prederro don Beringario fú mandaro dal Rè don Alfonzo il 1111 d'Arazona con Ruiz Sacher de Calatavud al Pôtefice Hono rio 1 4 Ambaltistor per trattar cole di Stato, e nell'anno feguente passò col medesmocarico in Inshilterra per la pace de Principi Christiana e nel 12 ge dal Re don Graige il 11 fu inuiaio Ambafciator al Re di Francia, per cherar la difcordia ch'rra ail hora fra Regi di Napolice di Sitlisa è d'indi fa imprezato nella guerra d'Almena contra il Re Moro di Granata nel 1 309.

Sumilmente don Bernardo de Crusilas nel 1329,e don Gilibrito y 1 de Crustias brobèro il goterno del Regoo di Valetia, anche il cugno don Giliberto Giuffrè de Crufiles ando nel 12 re con carico di Capitano dell'armata maritima sill'acquifto dell'Itola di Sardegna; perioche dal Re don Alfonfo il quarto tu promolfo nell'yfiicio d'Almirante della fua armata son la quale pofeia pafsi) à favorir il Rè di Caffiélia nel 1777 contra Morite molt altri Capitani illuftei di Jei fiorirono.

Da. Beringario Signor di Fracofonte ne garque do Giliberto, che nel fergigio mi litare dei Re Lodouco, fatto negl'anni 1343, annouerato da Baront della ettà di Ca rania; coftui dique con fuo figlio do Beringario a rinfleme hebbero fuoremi carreni da Regi Aragonefice Significantl 1379 ando concinque Galere formil tuo dominio ài feruiggi del Re Martino, e Regina Mariaje per viaggio s'incomò eo la fquadra di Gio: Galeazzo Côte di Virtudes cugino di Bernaho Signor di Milano, che veniua à far il cafameto della Regina Maria cul demo Bernabo, e r'attaccò co quello à batta glia co reflame vittoriofo, ploche diffuzbo quel cafamento e poco poi furono impie gati nella diffela di Perdigiano nel 1200 contra il Conte d'Armenache: e don Beringario nel 1201 fu eletto dal Rè Martino fuo Cammariero, ed inviato da quello in Striliaper ag gluffare le guerre del Regnosch'erano fuscicate fra Baroni contra il medelima Rèccol qual'anche vennero don Gilibrito de Ceuillas don Calcerano, e don Giouanni de Ciullian Baroni principali, di molto valore, e configlio, i quali poffedenano la Caralogna le Bajonie de Cruillas de Rupit, de Cruillas de Peffreca. de Cruillas della Honot, che da circa 400 anni erano flate poffedute dalla medel ma famiglia mà il predetto Beringario per coranti feruiggi fatti bebbe dal Rè Marrino molte Terre Baronic e Fendrera i qui li la Terra di Calatabiano el tra flata di Manfrede Loria, e dono di Bartolomeo d'Aragona Conte di Camenzarano er la cui fellonia fil data à Tomafo Romano Baron di Cefarò nel 1 39511 quale pre ordine. del Rèla cambio col predetto Befingario per la Terra di Monralbano, con pagar di p ù il predetto Beringario onze 20 d'oro à Bratrice, madre di Ruggiero Pollicino Bacon di Turturetishebb'anche confirmato le Terre di Francofonte, e la Gadera con. altri feudi intornossimilmente la Terra di Palagonia, la quale era fiata del Conte-Ruggiero Paffaneto, e l'hebbr per la rubbellion di quello nel 1201 con Prinilegio daro in Leontini à 28 di Decembre o i ma Indigione, che poco poi la refligii al medel mo Rèper altri donatiui.

Hebbe anche la Terra di Monforte nel 1398,8an Pieri Saponara,Occhiolà , Barchino, Mongialino, Terranona, il pran Almitantato del Regno, ed altri ne quali gli fucesse suo figlio Giovaniane mori fenza protrioche peruenero à Beringario juo frasello, dal quale à Calcerano, che fu padre di Beringario, che gli fegui nel 1455.

Da collui ne nacque Giottini de Cruillas, che fucceffe ne medrimi Stati nel 1 479 al quale fur fights donn't liabella moghe didon Luiggi d'Acugos, figho di don Fee nado d'Acuppa all'bora Vicerè di siglia.

Proctearono coftoro dona Diana moglie di Ferrante Moncada genitor di dona Contessa moglie di do Girolamo Granina progenitor de Signori Granini de Matchrill di Fracofonte, e moltri alti i chiariffimi Caualieri quella famielia baue patroi è to, che per effere effinitifi lafciono. Fà ella per arme none Crocette d'oro in campo azzutro.

#### DELLA FAMIGLIA

CORLEONE.

daldo Corleone fu antico B trone Longohardo, e milito alcun cempo contra i Barbari fotto l'inueto Côte Ruggiero nel 100 apparimete il figlio Rug Gisianni giero moli anni inferugio de Regimalo, e buon Gugheimo. Annouera an Tibo anis che Filippo Cimi nella vita dell'Imperadoi Federico 1 t, Odaldo, e Raimodo Corleo. sats d Hea ne,6 di del medelmo Ruggierojed accordadoli coftni co l'Historico Gio: Tillio, dice, che da quello Raimodo prefe il pome la viuere Città di Corlegne in Sicilia percio che,cifendo fiato egli mandato con vna Colonia di Longoba di dal medefmo Imperadore, per dateli ffaza în Sicilia, gli diede per habitatione Scupello; mà, effendo flati veffati oltie modo da Corfari, per ordine Imperiale fi pastirono d'indi, e prefero Cooleone'se perche il Raimondo gonernò quel Popolo,mêtre ville, la chiamarono la Terra di Corleone. Il figlio di coltui chiamato Odaldo, adherendo col Rè Carlo d'Angiò contra il Rè Mafredo, ottenne da quel Rèsdonò l'acquistò di Sicula, il Gouerno di Ca lassibetta, che l'hebbe confirmato suo figlio Ruggiero dal Re Pietro primo. Va altro Ruggiero Corleone nepore del predetto ferui con l'arte militare il Re Pietro I ti patimente foo figlio Raimondo il Re Federico 111, dai quale hebbe carico d'arme con-

glufio tratrenimento nella Città di Stragufa e costi fuoi figlinoli Gionanni, e Calen drino alla Reina Maria. 2 Calendrino Corleone, dopò la morte di Pietro di Brono suo zio di Galassihetta, flicceffe nolla Baronia di Salangiuppi che polcia per la foa pubbellione il Rè Marti

no la concesse à Bernardo de Carer Catalano nel 1.392 dal quale peruenne dopo atla R. C. Vogilono, ètre da coftoro un derivaffe la famigita Galasfiberta di Piazza, co me atfao luogho s'hit detto, la quale friega in campo l'arme antiche de Corleoni.

### Jun til ente

CONRIBEE TT Permir the supplier. and a horizontal the present a contract of

war nicht auf an eine Barren ... Lana con P. . . go

Sign of bright state over ends. Heister O. Margon.

fit a set official and O' S CHANGE CLIDE redebrit Lina arr 479) Ser action on B. marsh.

Section 1. 2



W. Furethandle to

als sittle ... 7 h. pT.

Glacierolskop ... Sammer Later Co. Let . It hards...

ENNE da Perugia in Sicilia nella Città de Noto la famiglia

Ginka Ma nente nei la cronica di Perugia

bb 2. Piel. Lam PRINCIP neitadedi tratit im bennteine al Fafcana

di Malie Certito. Reg di can cellana.

Corfetto; nondimeno fi a gl haemin' illi.ftr/Peringipi di leitere, ed'armi non pueco lepe leggono e. la medeima famiglia,e fra più chian di fima vi furono Nicolò,ed Antonio Corletto, Jurisconfultin posteri de quali fin a testo vineno. Gionantii Corfetto dunque gened huomo Perugino, fa colui

il quale venne con la fua famiglia da Perugia in Sicilia , one s'impiego ne feruigi del Re Alfonzo da quale egli hebbe il carico di Capitano della Città di Noso, per lo che dictle properpio ini alla foa famigha-

Da questo no per uennero Giacomo, e Michele, il quale procreò parimente. Giouanni, ed Antonio gentil huomini di quella Citia; petò Ani cuio, impiegandoff nelle virritlerteralisfu eletro primieramente Cappellano Regio del Rè Catolicii Fer dinudose dopo promofio dal Pontefice Altflandro v.t odi 2501 nella dignita Velco pale dell'Ifole, di Malta con la quale fi mori con grido di Santità hauendo prima acquiffatte l'Alibatin di S Maria dell'Asco della Cierà di Noto nel medefino anno.

· Hi arello Giovanni fu promollo ne principali carichi della fua patria, e fi casò con Margarica Cadeiaguerramobile Nerinaiche guigenero Mariano, e Michele. thi ariano fu più notte Giucato di Noto sed hebbe per moglie Francefea Deodato, fi gira di Nicolò Ocodaro diacone di S. Michelerson la quale procreò Lucrena,che ili muelle di Antonino Saple fiello di Mariano ecotti finomo di quella Cirtà.... cittic

Da Mi, bele predettore fua moglie Margarita Speciali, figlia di Nicolò Speciali, Atti di sa e Corella di Pietto, e Franceiro Specialine oacque Paola, che firasò con Antonino ar Luca Cappello genil'huomo Netino: e Giouano: Corfetto che fu Dottot di legge, il

quale hebbe perinoglie Francesca Zaiba, figlia di Francesco Zatha nobile Netino. Piorieò il predetto Giouanni à Giulio, rhe fu due volte Giuratonella fua patria, Atti di so ed hebbe per moglie Lucresia Brancati, figlia di Gio: Matreo genn'i huomo di quel sur Giocces la Citrà ed Antonio che d'indi fe n'andò ad habitar nella ritrà di Palermo, doue diguttra. f a gl'altri procreò Giacomo Corfetto. Da Giacomo ne nacque Ottavio Corfetto Dottor di legge, che fra gl'altri casichi hebbe quello di Giudire della G.C. e puofe al la luce delle stampe le sue Ovestioni forensi soura il Rito: su sua moelie donna Gio nanna di Agostino, e Filinger afiglia di Pietro di Agostino Mastro Rationale del Regno oel 1479, con la quale procreò don Pierro, don Giacomo, e doona Maria, moglie

di don Carlo Tagliania Baron dell'Vicellaro. Io non poffo così agenolmente, raccontare le vittà del predetto don Pietro de Qua li loindufferone più maggiori rarichi del Regnospercioche, oltre gl'offici di Giudice del Pietore, della R. G.C. Confiftorio, e d'altri Tri hunali; d'Annocaro Fif ale, e di Math o Rationale,e di Prefidéte del Cofifto io fu eletto da Sua M. C. Regéte della Real Costese dopò Prefidente del Tribunal del Real Patrimonio del Regno di Sirelia, e finalmente Vescouo di Cesalu, e Governator di questo Regno con don Ramon di Cardona Caftellano di Caftell'amare di Palermo nel 1641; ne quali lafciò

grido di virri, e gruftitia efemplare. Don Giar omo parimente fiori nella fua giouentu fra i primi A mocati della Real Corte perloche fu promoffo neel vflici molre volre & Gindice della Gian Corred'Autocaro Fiscale, ed virimamente di Mastro Rationale del Real Patrimonio, inna zi il poffesso del quale si monthebbe egli per moglie donna Melchiora Morso, e Cor uinor on la quale prorred due figli maichied alcune femine fra le quali ne viue bog

gi la Principi ffa primieramente di Rocca Palomba e poscia di Gangi-

Dal prederro Vefrono di Cefalù, e da donna Orietta del Tignofo,ed Imperatore fua moglie,ne nacquero don Octanio Conte di Vill'alia Canalicio di San Giacomo della Spada, il quale per le fue buone qualità haue flato promofione i primicarichi del Regno, coal di Virano Generale del Val di Mazzara, come di Deputato del Reeno: don Gafpaie Dottoi di li gge, e Sacei dore, donna Portra moglic di don Carlo Siraguía Caualiero dell'Alcantara, e don Francesco Abbare di San Filippose Priot di Santa Croce.

Fà per arme questa famiglia rie Cuori d'oro in campo azzurro, e nel mezzo de

due vn Giglio d'argento.

#### DELLA FAMIGLIA

CORVERA, O CORBERA.

A famiglia Cornera, oner de Corbera, hane fatto tre paffaggi da Caralogna in Sicilia, primieramenter of Rè Pietro d'Aragona, dopò col Rè Martino, ed vlnmaméterol Rè Ferdinado 1, guidata dalle vistuole qualità di Bastolo meo Coruera, il quale dal medelmo Rè fit promoffo ne primi casichi del Regno; percioche nel 1415, fotto il reggimento del medefino Re Ferdinando, gouernò la Si cilia con rarico di Vicerè infieme con Ferdinando di Vega,e Martino Torres.

Similmente suo figlio Calcerano, all'hora Mastro Rationale del Regno, fit Prefidente infieme con Adamo d'Almundo, ouer Silmundo, Pietro Speciale, anche Matti Ratio-

#### TEATRO GENOLOGICO

Rasionalise Gionanni Abbaselli all'hora Confernatore, negl'anni en co,e 1451, per l'affenza di Lopez Obsimen d'Virea ; colim anche di Premi di Baiermo nel 14526 e luo figlio Barrolemeo (eggi re) anedeimo vilieno gol paro infino al 1473-

Il predetto Calcera concunittà la Baronia del Mifferntino ella fià primieramente .... cot la Sula di madonna Aluira d'Antonie Moncada Conte d'Adernoscirca il 1392, dal quale tolie furmio concelle dal Re Martino nel 1 309 à Pierro di Pomara, che. le vende al Dorior Giacomo d'Atezzi Protont taro del Regno nel 140 f.per gl'atri et notar Sictiano di Biondo, con la cession di ragione d'Antonio Emanuele, figlio, ed herede nella predetta madonna Aluirarche fu fielia di Giousnonzzo d'Auerla di Mazzara, la quale, nelle nozze che fece il detto Antonin fuo figlio con la figliuola di Roderico Garzia el Villano, e d'Altamilia Ferro, obligo il feudo del Milinindinos nondimenti il detto d'Arezza lo diede nofcia ad Henrico Refio Conte di Sclafani per ragion di dote, nel matrimonio ch'ei fece di Beatrice fua figlia col-predesto Conte. Henrico, i quali ambedue senderono detto tendo al predetto Calcerano Cornera. Mafiro Rationale per prezzo d'orze 600 delle quali ne pago à Michele d'Imbò fue cessor del detto di Pomara onze 250 nel 1453.

Al Calcerano dunque gli fuccelle il predetto Battolomeo fuo figliosal quale anche Calcerano i e nel 1483 1ed à coftui Vicenzo (uo figlio nel 1502), lie gii fegui fimilmente suo figlio Giouanni, che su anche Senator di Patermo nel 1712, C Powerno infleme con Vicenzo Imperatore, Guelleimo Spadalore, Vicenzo Barba-

rà Blasco Bartele e Bartolomeo Cossignano e Capitano nel 1545. Fiori Giuliano Coruera con moltafode ne fuoi templal quale anche gouerno la...

partia con la dignità Senatoria nei 1520, e col carico di Capitano nel 1520, e nel 1522. Questi procred don Vicenzo Maltio Secreto del Regno cafato con donna Ma ria Garzia figlia di Pietro Maftro Secreto.

Guglielmo Corneta fu pute Senatore nel 1524je Pretote nel 1526 je nel 1541; feeninel medelmo vificio il preparrato Giuliano all'hora Maftro Secreto del Regno, che pofcia nel 1548 hebbe il catico di Capitano della medefinacittà..... t.

Girolamo Corpera fu parimente Senatore nel 1950,e Pietro fuo figlio nel 1977. nel 1583 e molt'altri virtuoli caualieri di quella nobile famiglia fiotitono che per effer a'noffri tempi effinti, faccio filentio alle loro lodi ; nondimeno alcuni rampolli mella città di Palermo, non col prenarrato decoro di ricchezze, edignità, mà bensi no bilmente vinenosfoiegandoper loro atme,quale sen pre farono cinque Corui peri in campo d'Argento. d ' HIR Grock. 



FOR BEING ON

Steen. Frimpre in rate . re get in a bressland lender Oh W. 'I of predicted; "...to dangueney one lafamiglia Consonie Phinouest at a

minorance Continuo collui fu vao ch. the firstent is burnered in Continue cubit in Great mus and Alles a tope out of is i.milmente la cafata de

etelle doderi Confoll, acdeminie, Pietro Vifcon Capront, Giuliano Cara

I subset of influent o brieft out ourmin's continuous films

usberidi guperno, menajamo Minera C. suppraule nella con unon del Ponte adefaces i cultud bianierio con tutta pu do di Gillo, autterio i qi a a la fua francha Alberto. Gentificate Pandolfie blu Perlocke il Sentionere

coche determinalizzazione : Verlaino di Simone, Vie in Androads for their . ret wat, had to Graffo. . In the Gougabar Corumo

an of ismulated or or 31 9 'el a gar Riffiel Galparo nel collo Gafrere Corono nel a sam

A Emocomfideriam of antica mobiled della famiglia Coruino di Roma, e Milanosejla fift riconofcero per vua delle più amiche della Region d'Italia pereio che (lecondo gravidirad Anmora) hebbe origine da Walerio Corpino Confole) Romanove la friando à dietro à motti scripiremo quello ne dice Gionani Tillio hillo. rico nella itedicarorio che Gienta a Gientamo Corulno estuation Milanofe adella fua-Historia degl'Impera o i Sucurione così ragiona i caracel add idea a real companione.

Adhersfiona la magnaminat, e. vireuose qualità di V. S. à quello estellente Capitano file progentière V alerio Corumo che, manee i indomerce il uno malore da baechetta della Romana Republica con dignità cuifolure net 2526 del mondoje di Roma a ra ditte fomo fo Vittorie a Romani, eraffrended joppreffet Sonniet oft on alim , Andis Cana. a 1

. Da coffuine peruennero Lucio V alerro Corninet quaker virtuefo a filmato nella Republicato hebbe il poucerno della Gallia Cifolojna fasto il Confetato di Pompeose fire la fua reficenta in Milano, que da fun morte Sanna ajanillo P. Giulio, che fis Precor Pronimiole Millo medefina Prousesia. Da costat ne nacque set arsià Comuna, be youered la Liguria fotto Augusto ente fu venitar del aleria; Domisto, V Lucio Troilo, the nella militia eserne memorie lasciarono, Domitio futleenno della famiglia Coruino della ebiartifima città di Milano perche, hand do baunto egli quella ejetà in gonerno dall'Imperator Caso Nerumo genero conducialla fua moche Partento, Valerto Huanitto ed Ortenflo, che ifà nenominato Bell haums berloche fü progenitor dell'antico fam plia Bell huomo Milanifi; per Partenia Corneno sequific il proprio Reggimento dall' [mperador Antonino Pio) A coffut fegui Domè tho che fit padre d'Ottone, V alerce, Enciet da quello Linbio derino Agefilias, o dare det san Aus Holertogenitor d'Antonie, e Girolamesche forisone feste s Vifcontisinfieme cel fesendo Age Chao, obe est Reggimento de medefini Signors la famofa Républica Pifana gourred doue la feto parte della fua malta screllenna i defeendenti del quale fin'bora fore fono però il grido del Stynin Antonio Corulno his runufunto l'antien fpletidore della famile la Coruino perdiaminate. ebe sa lui fi vidders. (e quel che feghe)

Vien l'antederro parimente confirmato da Robberto Pilanelli, e dice anche ch'il predetto primo Valerio mentre combattena a fingular battaglia con va canalier Gallo. Qq

S atmosful

#### TEATER OO GENOLLO GICO

Gallorgli feele foura il cimiero va Corno sch'affiffandofi verfogi'orchi del Francele, violetemete pol mecogistolfe via un occhio, a cui foscorfo cagiono la Vittoria à Va letiore na fue de l'undireami chiamato Comino, portando ingecoido de quella. Vittoria fempre in tutte le guerre, ch cifece per cimtero va Coruo nero con va occhio in bocca, la quala infegna fu gare da finit poftera offeruara.

Raberta P. meils. ti P.Loren 20 T.mele nelle famez.

MOS

Dai predetto Agestiao dunque ne venne la famiglia Corumoto Pila, oue, fea i ca ualieri di gouerno, titroutamo Minecio Coruino, duer Corbino; coftui fu vno che-S'oppuole nella coftrution del Ponte suouo in Pifasfarto à spese di Cortinecchio Gua landidi Marfrecio con tutta la fua cafa Caerani della famiglia de Doni, e di Baccio guido di Gallo, auuetfo i qualife gl'oppuolero Pietro Abbito, dues dell'Abito con di Pris. rutta la fua femiglia, Alberto d'Vguccione auche con la furifimilmente la cafata de

Gentiliani, e Pandolfi, e Minfeld con tutta la fua famiglia Cornino. Perloche il Senato per quelle differenze Cittada perche eleffe dodeci Confoli, accioche determinaffero con quiltiria quelle contefertatorio dunque, Pietro Vi fconte, Vhaldino di Simona, Visale Gattabianca, Bufganinofij Caprona, Giuliano Cafa marta, Andrea di Ripafrarta, Bondaccorfo Anfonii Ciou anni Famighari, Aldobran do di Paolo, Vbaldo Graffo, e Vernagallo d'Andreace ejò legui nel 1 200,

Aldobrando Comino hebbe honorari carleh nella Republica coftui fu padre di Gaipare Giouanni Cornino, che fiori nel 1464: Antonio Bartolomeo fuo frarello fu Colonnello d'una Compagnia di Soldari. Pitant nel a 267 e fra gentil huomini finrirono Bartolomeo An onio Chi umo nel 1490 Fincello Comino nel 1504. Pietro Antonionel 1513. Raffael Gaiparo nel 1519.e Gafpare Coruino nel 1524.

- 1511 Castrare Groupe at Commo ne nacque Gionanni il quale, ion occudo soffora di vedencia fua patria che tante volte i fuoi predeceffort haucuano gouernato. forgerea, fe ne pulso lo Sicitia, all ulo dagl'alter Priani; che non lunge di luterano venuri egli per manienimeto delle fue trechezze comprò d'Antonio Vetimiglia il fest do della Menta de membro della Baronia di Raustonagni, ed altri feudi del Conte di Adarno,e nel 1 e 27 hebbe la terra di Mezzotufo coi mero, e mitto Impero, nel Prini legio dal'ografa Timperator Carloy l'honora con pare le lodeuolemerce le molte a qualità del fuderro Giouanni, il quale fi caso con donua Girolama Torres cue il na carnala del Gran Maeliro di Malta Torres, e patto alle fecode nozze co una dam ma di safa Opizinghi, con la quale non procseò vesuna prolesmà con la prima moglie generò quattro figlipolt, vno malchio, etre femine le quali fi calarono con 110 Canalieri, vno di cafa Platamone, alteo di cafa Marchefe, e di vo altro fe di Barone del Summatino di cafa Porco. Il ma schio hebbe per moglie donna Leonora Barrese. figha di don Blafco Baron di Militello, con la quale procreò don Blafco,e don Mariano, il quale con donna Matia d'Aflato genero dou Antonto don Francesco, e con Melabsore vistapil causlien bongi viventi.

Don Blascopermogenito hebbe per moglie donn Annela Centeglies, e Valguar nara, figlta del Conte di Gagliano, e forella Vterina della Ducheffadi Biuona, che. gli general due figliadon Giovanni, e donna Francesca, cha ficasò có don Berlinghie. ro de Conti di Ventimiglia. Don Giopanni pi ese per moglie donoa Paola Sabbea e Ventimiglia Baroneffa di Altantila figlia del Barona don Leonardo Sabbèa, e di don na Giulia Venumie lia fosella del Marchefe di Geraci, ene nacque il viuente don Blafco Principe di Mezampio caualiero di vernofe qualità. Fà finalmente quefta fa magita per arme le mede fine, che portò quella di Pifarcioè vo Bue d'oro ch'efee da va fiume con mezzo campo azzurro, e l'altromezzo campo tutto d'orose pel cimiero vn Corno volante con vo occhio nel becco, arma antica della famiglia Cornino di Roma,c Milano. .

1 - 50" - 7 -

Goode

#### DELLA FAMIGLIA

COOKS M E R'LO



ENNE la famiglia Cosmerio da Pisa in Sicilia sotto il reggimë to del Re Federico a r con Pierro de Calci, Gerardo Stal, ed An dtea di Plaia genell'huomini Pilani guidata da Corrado, e Pie; tro Colmerio:e fecondo Rubberto Pifanelli, co medefini venero Arrigo Federichi, Bulgarino d'Alfonfo, Buonaccorto di San Cafriano, Raineri Ricci, Benedetto Vernacci, Gualfredo Mele, Ber nardo Cenami, ed Acrorfo Caualiere, che tutti coftoro, fermati in Sicilia, fondarono le loro famiglie in molte Città, e luoghi del Regno, che fin'a no

firitempi i loto posteri si scorenno. De Cotrado Comerio dunque ne naeque Gionanni Cofinetio, che dal Rè Fede Res dican tico ri t nel 137 1 per fuoi ferzigi hebbe onze 50 di redita in feudo fouta la doga cell di del na di Palermoje luo liglio Luca altre onze 50 dal Rè Mattino nel 2396 foura le fe. 11 ann. cterie della medelma Città, e altre onze 56 di rendita fourat beni di Guglielmo Ramon di Moncada nel 1 20 % l'altto figlio Henrico fa Pretore di Palermo due vol

to nel 1208,e nel 1401.

Alberto figlio del presieno Henrico acquistò il feudo di Lazatino nel 1418; cofini andò ad habitar nella città di Sacca, one caso fua figlia Coffanza con Gionanni Ferreri, i quali procrearono a Barrolomeo Galpare Ferreri, che fuccesse aci predot to feudo all'Auo nel 145 a.al quale fuo figlio Filippo, padre di Gafoate, che fen'ione fi) oci totamarimente fuo figlio Gio: Filipponel roto.

Pierro Cosmerio prenartato, fiatello di Corrado Pilano, prese per sua habitatione la città di Mazzara; done proci co Pino, the dal Re Mirimo fireletto Vice Secreto nel 1 200 di quale vificio era all'hora di preheminenza e Simone, che fi diede nella legal doittina, fumolte volte Giudice della foa Patrishebbe coffui per moglie la fi

glia di Geffredo Calia gentil'huomo di quella Città.

Veggiamo la famiglia Calia annes, enobilenella città di Mazzara, e fra i fuoi huomioi chiati fi leggono, Goffildo Calla, che fu Vice Secreto nel 141 o Simone fue figlio fit promoffo io molti vifici della fua parria i quali beche a noftri tempi fi veg nano in potere di persone ordinane ant rempiantichi erano polieduri da primi Signoti del Regno, e colui, il quale vuol riconofeste questa verità, faticasi và puoco ne pl'offici di Cancellaria e Protonoraro del Regno ed in altri Archini, che vedera più di quello, che qui breuemente lià propolio,e quello auuiene perche anticamente I vi fici ne'Reuni d'Europa fi danano a benemeriti e difinterellati per gratia adello fi vedonge quelloche offense prù prezzo l'ortiene, douendo hauet molioriguardo, confideratione infleme il Ptinei pe nel concedergia alla persona del compratore.

Simone Calia hebbe dal Re Alfonzo l'officio di Mastro Nozaro dei Cargatot di Mazzara per la morte di Luiggi di Comello gerilhuomo di qualta Città nel 1431 e dopo la fua motte lo confegui Goffredo di Carlond 1433. 1/2 11 ......

Reg-di can

DEL

#### DELLA FAMIGLIA

COSTANZO.



A famiglia Coftanzo è vna delle principali famiglie del Regno di Napoli, del feggio di Mopragna, e del feggio di Portanona, el la(fecondo molti Scrittori, e più d'ogo altre accurataméte il Zaz zara) deriuó da un caualier Germano della cută di Collizacina maio Scipiosi quale hauend'hauuto contefa con en fratello naturale dell'Imperator Corsado circa il 1 130/0 ferì in faccia; per loche fu coftrei to patricii de Germania, e venir fene in Italia, one dal Rè Ruggiero Normanno fo amoreuolmente raccoltoje chiamato per quella arilone Scipio Spadainfaccia : da cui i fuoi polteri traffero parimente il cognome ; l'arme de'tre Storchi, foura de'quali va Ré coronato, fecondo I hiftoria Lunebuigenaiche così dice.

Antonius Costantius veniens in Regno Neapslis à Rege Rugeria Guifcardo pro infignis accept tres oladios argenteos cum aureis puntos in celefino feutre & in castiste Regem coronation tenentem in dextera gladium & in finifira Lihum aureum.

Profuppongono, th'il poedetto Antonio fia flato figlio di Scipio duer vno de do

dieci cavalieri che vennero con ello lui in Italia.

Pietro Paffano Genouele nel particular di quella famiglia vuol che derivaffe da. Coftanza Imperatrice, figlia di Ruggieto Re di Sicilia, e d'Aluira nata d'Alfonfo 1 t Rè di Caftiglia, la quale, effendo per configlio di Papa Celettipo e i I tratta dal mona flero di San Saluatore, fabricato per ordine del predetto Ruggicio in Palecmo à richiefta del Beato Guglicimo fondator all'hora della Religione di Monte Vergine, done dal Padre era (tata i inchiufa per fenienza dell'Abbai e Gioachino Ii nomo virraofoje di fpuito projetteo di quei tempi ma permettedato Dio, che Coftanza fe guille la fundiuina dispositione, si dal predetto Papa matitata con l'Imperator Hen rico vi nel qual tempo s'ejeffe a'moi feruigi vn gioninei o figlinolo d'un cavalier Sueno, a chi per amorenolezza gli puole nome Collanzo, e liuda cutti quello nome in quello offeruaro; doppo la morte di Hérico. Coffazo andò a le jui gi del figlio Federico. Rh'era restato fotto la timeta del Pontefice Innoceusio 111, dal quale fu mandato done Filippo tutore del pupillo Re Federico il quale era all'hora contrarrato nel concorfo dell'Imperio da Orrone merloche egli fi tratenne apprefio il Duca d'Auffria, fin che per la scommunica d'Orione fusse dagl'Elettor la persuasione dei Langrauso di Toringia,e del piederio Duca d'Auffria Imperator dichiarato.

Edoppo lunghi difaggi e molti ferugi fatti all'Imperator Pederico diffofo di ri pofo fi carò in Puzzuolo doue diede principio col fuo nome alla fua famiglia, mutando le fupradette armi in yn Leon d'oto corrente in campo azzutro, che l'hebbe d'a Federico, fotto al quale egli vi aggiunfe fei cofte d'argento à rifcontro infieme. pecle fatiche hauite apprello le fue foi tune; e d'indi i fuoi polleri andatono a d ha bitar nella cirtà di Napoli que forono ammesti fi a primi nobili di quella.

Scrive Francesco Elio Marchese in confirmatione della Cronica di Diunisto di Sar no,ch'il progenitor di leijn Puzzuolo fia flato Christofai o nobile dell'acittà di Coff aza,il quale venne la Italia per gratil accidenti, fotto la condotta dell'Imperator Fe. derico primo, portando feco alcuni fratelli, perloche, prendendo per cognome al nome della patria, furono chiamati Coffanzi: finalmeni e per la loi o potenza, e ricchie z z e pecuniarie, dinenne il Christofaio genero di Elifeo Arciiccio Signor dell'Ilola 🖎 🔾 🗷

pri.c

prise General dell'armata del medefino Imperatore, Questi dunque con Giordano ce a

Guglielmo (uo fatelli tenne in fua balia re Galere con molt altri fupre mi catichi. Procieò egli co Madalena Aiciicci, Giacomo, Mattuccio, Federico, Atrigo, Giona aised altri quarre ono right introduction offences it meaning income capables of

molio grido particolarmente il Giacomo fu promoffo da Regi Sucui ed Angioini ne'

primi cauchi del Regno Napolitano.

No nacque da coltui Artigo, coenominato Spada di Collazo, il quale comprò dal Re Carlo I t il Cafale di Brustiano, ed il fendo di Cimminola devoluti al Regio Fi fco per la rubbellione di Sergio Siginulfo nel 1202 per onze 700 delle quali s'efcompuratono onze e 50 per falario di due Galereid onde fi comprede, che il predetto Ar rigo e a non folaniente foldato, mà capaliero di molto valore, particolarmente nella milkia matitimaje predetti foudi furono fempre poffeduti da queffa famiglia per lo inciero foatio di a i cappia

Riceue l'Arrigo dal Re Carlo per remuneratione de feruigi fatti da lui, e per fe-200 di lingolar bencuolenza nell'armi del campo azzurro fei Gigli d'oro con vna co rona reale percimiero di foura nella quale infegna y aggiunfe anche un Raffello rof

in anrauerfanter fer Gieli.

Lafeio egli tre figli a Aleffandio di Coffanzo il quale fo Giuffitiatio, duet Vicerè delle Promitte di Capitanata di Principato e di Bafilicata ed aggiunfe al Stato pater no il meto milto Impero di Biuffiano fudetto il pafso di Marieliano colcafale di Te nerola; panmente i li zielli Paolo, e Mai teo feguirono i medefini veftiggi.

Procreò collui à Christofaro 12, Paolo 11, e Gionanoisperò Christofaro quali da fancial lo facondottiero d'huomini d'arme appoil Duca di Calauria in foccorfo della Republica Florentina,e della Regina Giousona;pofcia fit ino altato col gonetoo del Ducato di Amalfise conduffe quella da Napoli in Progenza à re di Gennaio del 1347,e doppo il ritorno alcanzò il gouerno della città di Somma, durante la fua vita e mole altri fuptemi carichi celi acquiftò...

Geoerò collui G acomo detto Spadainfaccia di Coltanzo, ed Alesfandro, che sti

Sienor di Tocco, Giacomo dunque per la puoco filma che facena de ni olisacqui fio il predetto agnome di Spadain faccia: egli fu affai ricco e spiritoso pertoche rinouo. l'aotico honor dell'armi in Italia, fra la nobiltà della quale egli fempre portò gran vanto; hebbe per moglie Marcella Capozna forella del Signor di Boiano, con la quale procreò ere fighuoli, e con Clementia Brancaccio fua fe conda moglie altri fei, oltre de molti naturali che non proco grido acquiftarono con l'atte militare; coftoro futooo Carlo, che fi caso con Polifena Pandone, Hertore, Tomafo, Atrignecio, Albe rico progenitor delle famiglie Coftanzo di Mesfina,e di Lombardta,Pietro,Luiggia Galeazzo ed Antonello.

Lasciremo da canto tutti i predetti, che restarono or Regni di Napoli, e seguiremo al prederto Albertco, il quale , lasciando due snoi fendi con altto puoco di burgenfarico a fuoi figliucii, fe n'andò à ftar folitan oin parte remora però Martuccio, e Bartolomeo fuoi figli,dopò la fua morte, fpronati della troppo atdentezza, e'haueuanonell'arte militure, vendendoi feudi Cimminola, e della Cotuara co rutti gl'al. Tefloren tri beni, at marono due Gelete, con le quali per la volta di Meffina partirono, ed in. mot. Mot. di all'acquifto d'aitte veotni e con più felice fortuna à folcar fi dierono;mà non lun- ibre Corfo ge pui gli fourzuenne Angelo Coftango loro cugino, il quale oc'rempadel magna. di Megica nimo Alfonfo fe eletto Maffro Rationale di Sicilia,e fimoti in Meffina, lafciando à Barrolomeo fuo zio quello, ch'egli possedena nel Regno di Napoli,

Procreo costul à Giacomo, Pino, Fiancesco, e Saluo. Giacomo sidiede al studio. delle Leggi, su Regente della Vicatia, Luogotenente di Mastro Giustitiero di quel Regnosed honorato dall'Imperator Sigifmondo dell'ordine de'canaliert Drago. nici,

nicie proceduci elerro Po leftà di Bologna. Oceffi lafeià una fota fietig ota vaica de rede nomara Gionanna Ifabella la quale fi caso con Nicolo Buonfiglio, figliuolo di Paeri bied in wirth det paterno ceffamento Incecffe ella con tutti funi pofferi ne be ni arme e connume del già detto Angelo Coffanzo ella dunque col predetto Nico-To Buontiello procreo Buontiello di Buonfiello e quentad Artale, nadre del canalier Grofeffo Buonfiglio e Coftanzo, nostro Hiltorico Sigiffano, Pino fu Canonico, e Deca ino della Metropoli di Meffina, Franceico fuccelle al padre nell'officio di Maftro Ra tionale e Saluothe fu mit volte Segator di Mesfina Hebbe coftoi per modifie Mira di Viterbaycon la quale procted Turcio, e Maireo fecondo il Buonfiglio, che viene fou

ra cio comraderro dal Terminio. Martuttio già detto, figlio d'Alberico, con le for due Galere riufe; for esmato nella militia maritima percioche, impresandoli contra coribii acquillò motre vitrorie : gran rechezzeparia este fuo tiglio Mutio il quale pofesa s'i mbit go a feruigi di Gia como Lufignano vitimo Rè di Cipi i che combatteua co Carlotta lua forella, e Luig gi di Sauoia (no marito, discacciato da que) Regno che stanano assediando Famagofia, in fauor della quale fouragiungendo nuono foccorfo di Tedefchi da Genona, fu dai yalor di Mutio doppo lungo e ôtrafto rotto e vinto per la qual virtoria di cagionò l'acquitto di quella fortezza al Re, il quale, fodisfatto del valor di Mutio, lo creò Già de Almirate di quel Regno, e parimente molte l'erre in feudo ali concessi de qualide condoil Terminio, dal 1462, fino al 1767, continuarono fuccestinamente ne fuoi pofleri: bebbe cali due moglula prima fu Luigina Ventimiglia, con la quale procreò Tucciose Matteo, la feconda fu Anna Vernina, nobilisfima donna di Majorica , che era flata primo moglie fecondo il Sanfouini di don Pierco de las Naues e gli procreò yn folo figliuulojmori finalmēre l'anno 1479 e fu fepolto nel Tempio di Nicoffasoue fi legge nel Epirafio del luo Sepolero le feguente parole.

Munus Coffantius Meffana Trinacria orbis gentus inultum laudis acud Partheno DART Hybernia Reges propije Tricembus Cyprum naugent, reditione amoculta ad Regem lacobum caufafuit, a quo auro accinidus, in Admiralus Regni fuffin Jape pro Rege fe densaura administrabat, or tandem mortuus his profitratus fua virtute terra vila ell ; an

no ta79. 2 August.

.. .. . . Laleio dunque coltui Torcio, Matteo, e Giacomo, Tudalo fil non men del padre valorofo di corpo,e fauio di configlio, il quale inchinandoli negl'ondoli perigli, ferni al Senato Venero, có estico di Capitago cotta Eurlo ve e 1 Re di Fricia de fiù reputaro p uno acimiglion giofiratori della fuzerà hauedo co molta fia gloria abbattuto più volte Galpare, duto il Fracella, figlio di Roberto Saleuerino repurato per inmotibile in qual melifero, ne superato ancora da altro taonde, seguita y ofcia la pace in Noua ra, hauf Joseph fra gl'altri andaro à vifitare il Duca d'Orliens, che fu por Luigguo Lo doniconte i Re di firancia, to prefenza di cutti, gli fii dat quel Signore detto lui effere la prima lancia di tralia, col in riconofe mento deci o gli dono va Stocco che fino a no fire remps, as fuor police conferuaro firittona. I fuoi fest elle Matteo, e Giacomo fu rono anche valorofisfimi canalteri. Marteo prefe I habito di San Gioganni, e doppo le molte acrioni decamalier prodere rimunerationi dericchi Prioratise Commendes mon Priorati Mestina. Da Tuccio ne nacquere Giouanni, che goue lo Stato, ch'eraflato nel Reame di Cipro dall Auolo fuo acquiftato: Matteo, chin vita del padre, ed in età dra 3 ann fu Capitano d'huomini d'arme, legnendo la paterna militia, Mutio ptefe l'habito Gierofolimitano, fu crearo Capirano della lingua Italiana ed Ammiragito della fua Religione i finalmente nel Prioraro di Barletia fini la fua vita cel 1547; Tomalo vicimo de'ligli fuccesse doppo la morre del padre nella parerna condotta con la quale non puoco honore s'acquetto nella militar disciplina, princi palmé te nel tatto d'armi del Marignano, apprefiol Aluiano Capitan Generale del senato Venc.

Venezo obe fece prigioni due Capirani di Capalli di nation Spacauola, l'uno chiama en Boorieseptura di Campifano, e l'alero di Cardines, reftando celi ferito d'una archabuniata:fi marad final mentecon Cecilia Donaci forella di Francesco, che fu Do ge di Venenanofini la magnifica fabrica di Rialtonel asesa (militare)

- Scholo figlio di contui- senominato Spadalofeccia feguendo l'orme de fuoi magglori-simpiego a feruigi mulitari del Duca d'Vromo e doppo acquiftó honorate con dotte di Francescore di Arrigo sa Rè di Francia i del Duca Hercole di Forrara, e di molt al Ti potentati d'Italia; fu fue moglie Emilia fighuola del Conte di Tripoli , u l'hebbe con difoenza del Papa per la firetta parentela ch'era fra loro.

- Questi procreò à Gio Toma [q.il quale fo di corpo robusto e di vajerofa forza per loche effeudo flato eletro menare fi erousus, d'età d'anni 17. Capitano d'una Naue de foldate per andare à prefighar Corfú, affediata da Turchi-celli contra la volontà. dell'temposprefentò à quelli la battagha de quali refto benche con mojta loro firagge, vinto, e pringerone, the pofera nella pace fatta era Venetiani, e Tuschi fo ricuperatodella Republica, Indi pure simpleno a'fernipi di Aleflandro Farnefe Duca di Palma, all'hora Gouernator di Fiandia, oue non puoco lode di vatorofo Capitano la feiòre per che in questa finifea la chiariffima famiglia Costanzo di Socilia, mentre non habbiam fin hora ritrousto aitra fuccessione.

#### DELLA FAMIGLIA





L Capoccio nelle fue Hiftorle di Napoli fogli o 173 fà mentione d'vn caualiero chiamaro Alemo duer Alerno Cortone e dice ... cha fu Duce della Republica Napolitana l'anno 21 90, ed virimo in quella dignità. Paulo Filippi nel fuo difcorfo (de officio leratorum)porta fra gl'Ambafciatori del Quea di Sauota apprello la Real Corte di Francia à Nicolà Cottone caualier Francele molto crudito ed espertone carichi di legatione Quelli sa primiera mente Secretario del Duca Carlo pitmo, e doppo Congliero del Duca Filippose ael

Idioma Francese lo chiama Conton che nell'Italiano è l'istesso che Cottone. Il postro dorto Abbate Maroli nel libro quarto della sua Crunica di Sicilia E 122.

(dice)

Office) che Cilmians di compane primieramente Setulainie Tonon di Sceleva Di tor di Legge d'etas anrichi tempi hebbe per moglie oni nobiedonne Mestinete di onla Corrone e Vinencio in molto mercha la de Separari nesta fant Partie inimitato Ambafciator all'imperator Corrado Hallo dell'inderator posetio pas all'indiante di Stritti dit onale auf is cott de motel dant fil con Cinnata militare institutto regise Influfforterrore Telic dal Inchetino Giochini della Scaleror re da denna Sinnora di Commissional Series Ather the land brites to the mine Elementary and Ging series ide the gracion prof he asmera indicationalistic free for family fin Cotoons hall be a thin a bin a man a finite a nella medefin a 600 sal Marchas la chesta est Francis phanastic al Campolito apparellati and principle for in the contract of the contr

Ree del Re Száberto (128,133e 164B f. 9.

1314

famind it trebe me the ace flit de Chinatle in Germanimi manatura Palamenti pe didir Chid Continued in tree in don-Scholor Mathelo d Altertibaseid don Grommai. Onto French S. Ginzenmandella Secolo (the Machiele Corrobes Obstitutions comprehensive alerial) Medicalism offereights def religious forms for more had Duca Rubbents di Cata, Reg del Re urra, ful in selection moter than about carries the betterno the Natural entransmit pute ne El fileto di Multen Rutionale consena profla curruriciti serso insulito inite di atterno 1ecc / 186 Professionales, 45, designation of the operation of the profession and the left of the lef 1835 f.4. (allisch erang framper la morre ei Chastischand st/flowspacadon affa/Gentesed voce LIELG. nitorio nello Stato d'Auerfa; però innazi la lua morte con potefia regia diulfe tatti i Rest 144 faci beni a (the fifth Benirdo Mangio, Aubberto, e Mecalo ber i giust Con puoche 1344 let.B. ciudi contese ha spre derti retrallinaceurro, è pure con Ruguiero Mablaccia di Rolla

no le quali furono commelle poleia a'Reggenii del Regno. Keg. 1844. Commuto Michele, vinendo il patte, certi benilgon Carlo Ruffo Conte di Mon-41.A.f.66. istad llad. t'alto e l'hebbe confirmati della Regina Gionanna nel 1344 e puoco poi il Cafale di

Regma Cururino vicino Tropez nelegoga ( 7 1346 let.

Procreo Berardo Cottore a Mainitto one for Forder di Messina nel 1 216 il qua A.f. +2. Anoderic: le confuo figlio Michele s'impiego d'ermei del Re Martino, ed acquifto il titolo di famigliare regio nel 1400, è leguendo pils oltre Michele confegui dal Rè Alfonso negl atte di est Nicola onze 20 di renditanel 141 6 Queffi ville con iunga trasquati vicino al centinato, e di Grezory ciò fi scorge in vna lettera della Regina l'abella causta da Regifta della Reginal ciconfer nelmera nel 1472.f. 2017. per la quale ordina; che il predotto Michele poffa estrabere L'archidel Prioral di cento falme di frumenio dapporti della fua Giuri di tione. S.GIA

Proceed colluit Groupman the fiort nel Reggimento del Re Giousnai è genero Reg de Ste Stefanu Barone di Lingua groff liche la comprò nel 1 68 da donna Ifabella Crifafi cresar, del

Regno del vedous di don Nicolo figlio di don Tomafe Baron di Linguagroffa. 1475sfil. Ne nacque dal deiro S'efano, Andrea primo Barone neila Terra di Banufo e di

Federicar Rapaguern al-ro Andrea Barandi Fiame Freddole Glob Arrale. lodi Bale D Andrea Baron di Bautio ne nacque Stefano, charquitto le Baronie di Bautio, торМач e Linguagroffa, GiorNicolò Baron di Radanise GiorAntonios he focceffe al fratello Bronoudel

La Corne nella Baronia di Rapani. 2" Il preifuriato Spelano, chekbe l'intolo di Conte di Espois protreto Andrea, che Stratices.

fegui al Pidre nel Contado de Briguio, Giofeffo, che specolle al predicteo Andrea faò fratello/Gression Caustier di Maira & Scrolone vivenne Marche fe d'Altabira, Ma fire Ravionate del Regno, Canaller di San Giacomo della Spada, Signor di virtuofe qualità cit è fraco promoffo io molt altri fapremi parighi (140 ... · Da Grofeffi ne nacque Girolamo, l'hebbe da fua Maettà il titolo di Principe di Casteinuon bled il canco di Capitari Generale delle Galore di Sastichia a Copre di Broufosé de Nafos Carlo Canalter Gerofolomitanosé Grouanni Canalter de San Gia

como della Spada. 1 contail i'm south .: Procreo il Principe Gitokono, Emanuello, klie feggi ne medolini Stati, e reufci wirtuovirtuofo Causilero amatordi helle lettere, edella Poefisife cato ggii due volte, la pri ne con la figlia del Signor Dura di San Gionani, e la feconda con la figlia del Sign-Principe di Valguamenta però con niuna di coftorto fece veruna profe, e mort nel force della fun gonerate à engli gli faccefil la forella donna Peller fecca; virtuofa Signoras i a cui famiglia c'hà congiunto con altre nobil/filme famiglie del Regno, e vi uccon fighendora.

Hà giodus ella patimente i primi carichiaed visici della fua Patriae per van fede, che fa Carlodi Balfamo Maftio Notaro dell'Illufiu e Senato di quella Linià, data à az di Marzo-nella x 1 Inditone 1643, Soprala nobilità di quella fimilgita fi veggono Senatori nobili, Giouanni Cottone nel 1495, Michele col medelmo vificio nel 13733 parimente Stefano. ed Andrea Baro di Basufore, te tuti gl'atti prenominati Signost

fono ferieti nella Maftra delle famiglie nobili ed antiche Meffinefi.

Des Stefano Basson di Linguagnolli ane nacque Gio-Nicolò, che fin pirmo Bronne del la Terra d'Basson, e del tiendo di Rapano Quetti fin mol l'Rapa pologretione gli fice celle Giosan Antonio lino fare i Island qualt, hausendo parmiète motto forta generate l'accidente del company de la company de

inguise, oblite 3 precised and an abor provincion on a time 1 perior factor and a reagent.

For including 1 perior and 1 perior and 1 perior factor and 2 perior and 1 perior factor and 2 perior and 1 period 2 period

che tiene val pianta di Cottone in camon celeftre.

### DELLA FAMIGLIA

CRISAFI

On meno ática, rhe arbite habbiamo vireauxo, pémipia Cafifinella Cili.

ut di Nection y necione page fer lorigine de Cili. Gio figlio di Giorgio Maniare Efarcodi Sciria. Riffetice Colsano Sardo con l'avatarità di Bario
lomeo Tacco, the Giorgio fia figlio di Goddei o Meetino dell'imperial Palajo, e Pa
tritio Colfanianopolitano il quale pete lote militari virrà fia promofio seprimi cari
chi dell'imperio pala palafache di recin Sicilia con Vivilo di Efarco fia proteo
fia viglio Crifalo, belo basva sequilazo da Teopo a figlia di Cristio Telfalo Mar
trodella Stal imperiale, and partifi din per intalia Islacio ol Interdino cario Cifisfosi quale prete per fra fiazza la Cris d'Alivaguia, nolla quale vidi dinotto fia nele
transcription del Cristio del Cristio del Meetino con contranscription del Cristio del Cristi

Procteò costul, Glorgio, Leone, e Gious noi, rhe per il paterno nome di Ctilaso si cognominarono. Da Gious noi ne seguiscome voglicomo Lecnazio Accimandrita di Re M.4.

Merfine. Da Giorgio, Crifafo Critafi, e Leone 11, che fermyono in unte le guerre d' Italia al Rè Ruggie co; da coftoco ne peruenne Tomafo Crifafi gran eaualiero, che pro ese à Tomafin che l'u vno de cogituati contra Francefi Anginini, e Pequenzali nel Vefpto Sieiliano,e molt'altri Canalieri, che furono nelle lettere , e nell'armi chiariffmi. Riferrice il Zacco, che Giorglofii vao de primi Ganalieri del fuo tempo, ed bebbe

da Regi Ruggiero, e Gugi elmo primo moiti carribi, fra quali quello di Strarico della citta di Melfina nel 1170 Luca Crifafi padre del prederto Tomafo hebbe il medefino vificio nel 1230; perimenre Giouanni Crifafi figlio di Nicolò nel 1403, enel 1413 con Manfiedo di Orioles. Ne nacque dal predetto Tomafo Luca 1 sidal quale anche Giouanni, che procteo Nicolo Canaliero di molta stima appo il Re Martino, dal quale alcazò per i fuoi molti feruigi la Terraje Baronia di Linguagroffa nel 1392, il faudo di Ramafuli nel tenitorio Leontino nel 1394; il feudo di Fiome Freddo nel tenuorio di Suteranel 1 399 e fit eletto ache Maftio Rationale del Regnonel 1425; parimenre lun fiatello Giosanni nel medeimo anno hebbe i feudi di Pirago,e Biton to, ch'erano ftati di Tomafo Turturero. Dal predetto Nicolò Maftro Rationale ne nac que Gio: Michele, Chebbe il Cafale d'Arrilia, e le Baglije nel 1404 s'inuefti di Lingua proffice daliri feudi pel 1407, à costus successe Gio. Vicenzo suo fi atello, al quale Tomaiquel 1472 ed à quefti Nitolofo nel 1534, il quale s'int effi parimente del fendo d'Abbiel saturi nel 1473, e di altri feudi.

Il feudo d'Abbigharuri fo anticamente di Luca Pal zzi, da poter del quale pernenne à Gionagi di Monaca, che in vende a Nicolò Cufati Caualier Meffine le per onze 160 negl'atti di Notat Clemente d'Amore di Meffina negl'anni 1420, x 111 Inditione sà coftui fuccesse Nicoloso siello di Tomaso Cintati, suo nepote nel 1474, al quale pure fegui Gio: Michele Crifafi, figlio di Filippo Crifafi, e di Gétale fua moglic, nel 1484; à quelti, Nicolofo fuo figi-o,il quale lo diede à Luca Cufafi ino figlio perca gion di nozze che parimente lo diede à Catarinella di Gregorio ina figlia, che le fe gri fuo figlio Nicolofo di Gregorio nel 1509; petò il feudo di Cartularo peruenne

Go: Michelise Vicenzo Crifafi fuoi iraselli. Postedè anche Filippo Crisafi il feudo di Lanco, vendutogli da Bergio Cirini, che gli increffe por Gio: Michele fuoliglio, al quale pure Gioi Viccazo fuo fratello nel

dinut Gio: CATAGOS (-10Ha- i Critafi pollede il fundaco della Corre nel 1407; centi di Meffina,ed il feta disevent do di Baccarato per Violante di Manjo fra moglie nel 1416,che me tendo fenza figli at Indt. le fuccessi sua forella Margarita, alla quale Cocalda sua figlia moglie di Tomaso di

G regotion

1407

Hebbe fimilmente molt'anni la Batonia di Pancaldo, l'vitimo Batone della quale fu Agefilao, che gli fuce effe donn' Anna Maria Crifafi fus figlia, moglie primieraméte di don Filippo Buonanno Duca di Montialbano, hoggi di don Cefare la Gruz Duca di Villareale, figlio primogenito del Principe di Carini, e dell'uno, e l'altro matrimonio trene figli. Molt'altis Canalieri quefta f. miglia haue partoriro, che per breuità fi lafeiano, i pofteri de'quali fin'hoja nobilmente vineno.

Fra gi huomini ilituftri di lei veggiamo Fra Tomafo Crifafi Arcinefcono di Melfina

nel 141 aul quale fu di gian filma appo i primi Pemcipi d'Europa.

Il primo Tomafo fu Senator di Meffina nel 1231, Nicolò Cifafi parimente nel 1 414 Matieo nel 1410. Nicolò Crifafi fu Conte di Terrannua in Calauria. Agefilao Citfaf, Barone di Pancaldo fù lempre honorato di molti fupremi carichi.L'arme fono vo campo telparuto, della parte inferiore pero nel mezzo voa banda d'argeto,e di fopra va Leon passante rosso, e nella parte Superiore rosso.

# DELLA FAMIGLIA

CRISCIMANNO.

A famig lia Crifcimanno non folamente è vna delle più antiche e nobili del la città di Piazza, mà delle più aotiche feudatarie del Val di Noto; filma della c'habbi paffato da Lombardia in Sicilia col Conic Ruggiero mà perche di ciò con n'hò baunto certezza veruna,ne per via di historia,ne per via di nessuna fetitrura, feguirò per quefto da quel tépo, e da colui che s'haue sitrouato per gl'atichi inftrumentismà oltre molti grossi tenitori), che in Sicelia possedè, hebbe anche il feu do di Camitrici, che fin'hora nella famiglia cootioua.

Quello feudo di Camittici del tenitorio di Piazza firanticamente del Conte Da - Capital miano Rosso d'Aidone, che doppo la sua morte gli successe suo nepote Guglielmo Ba trattato di ron di Cirami nel 1406, il quale vendè detto fendo à Pasquale Criscimanno, che gli incceffe Bartolomeo fuo figlio nel 1455,ed à lui fuo figlio Pasquale nel 1479, che se ne inueffi parimente nel 1516 à coffui fucceffe fuo figlio Giuliano nel 1525, al quale il figlio Lelio,c'hebbe aoche il feudo del Spitalotto nel 1535. Procreò questi à Pie tro, il quale anche à Gioleffo, che se nè innesti nel 1 co 3 parimète suo figlio don Gio

manni nel 1601. Molt'altri gentil huomioi di quella famielia fono fluti promosti ne primi vifici della loro patria Piazza donano chiarezza di ciò gl'Archiui della medefma città ed i Registri della Regia Cancellaria, e del Proronaro del Regno, Srimiamo, ch'ella bab bia paffato in Sicilia coo gl'a leri Soldati Longobardi nel tempo del Rè Mal Gugliel morgià l'accenna Gio: Francesco Criscimanno in vo suo manuscrisso, che sa egli à Gio:Frécesco d'Aidone Bason di Zolina, che fi rivrou sua in Palermo nel 1550: e d'in di sempre è stata reputata per pobilescome ne sa sede la propa dell'abito Gerosolimi tano, che prefe Fra Vicenzo di Crifcimanno riceutto nel 1615:parimente Fra Dieco Crifcimanno nel 1623, eFia Lucio Cifcimanno nel 1625, hebbe ella vo antico Canalier di Rodhin tempo che la Religione esa in queil Ifola L'Arme di questa fami

## DELLA FAMIGLIA

plia fono

CRESPL OVER CRISPO.

Etiuò con chiarezza in Sicilia la famielia Crefoi (detta corrottamente Crifpo) d'Anfaldo Crefpigentil huomo Pifano, il quale fi diede a feruigi mili fareil l' tari dell'Imperator Federico 1 1, hauendo goduto pria i più maggiori carichi "UPLorm della fua Parria. Quefti dunque fi fermò nella città di Meflio a done piantò la fua fa miglia, con hauer fi cafato con la figlia di Gio: Luea Celfa nobile di quella città: pe- nelle famig rò molti Scrittori profuppongono ch'ella da Roma paffaffe in Pifa,e d'indi in Napoli, sol di Pif. ed in Sicilia. Flaminio Roffi oel Theatto della nobiltà d'Italia, fra le famiglie illustri, c nobili della città di Napoli fuor de Seggi, anno uera la famiglia Crefpi, e parimente fra quelle della città d'Aquila; mà titornando à quella di Sicilia, diciamo, che Rainaldo Crefoi figlio d'Aotonio Straticoto di Mellina nel 1252 bebbe dal Rè Federico 211 in fodisfatione de fernigi, il feudo della Foresta nel 1367 de Tonnare di S. Nico lò di Termine e del Palazzo della città di Trapani nel 1264 in feudo : parimente il Rr a feuda.

zune quali gli faccelle Giacomo ino frarello nel 1396. Q effi procreò Henrico,che fe n muesti nel 1 40 t,à costu: successe Pretto, figlio di Giouanni fratello del predetto Henrico nel 141 p.clico e hauce morto fenza prole gii fucreffe di fiatello Tomafo, ed anche nelle Saline di Calcatella, ch'erano frate concesse in seudo al predetto Rainaldo nel 1240.

Si casò il predetto Tomafo con Filippa Palmeri, figlia di Folco canalier Naritano, la quale gli porrò in dote afendi di Montei offo, Matiggi, Incarano, landigalgano, Grapaio, Cantarella, Concana, Saline, e Tonnara del Palazzo di Trapani, i quali era no frati conceffi dal Duca. Giouanni tutore del Rè Ludouico ad Alfonfo d'Aragona capalier Stragufano, che pofcia gli vendè al predetto Fulco di Palmeri, per contrate

to negl'atti di Noti Bernardo d'Andrea di Nato à 29 di Marzo 1364 per piezzo

d'enze 40. Della medefina guifa hebbe i feudi di Forana, Spadafuora, Agriftino, Atromera, Raspierra, Milgirelle, Buft o, Ragaldimi, la Tinturia, Striaccardo, lo Scuderi, Cugnu di Madonna Prottenza, Stretto del fiume Salfo, ed altri, ch'erano stati primieramen. te di Tomafo Romano di Mcilina, e nel 1294 il feudo de Paffangello nel tentorio Leoripo ne quali gli successe il figlio Nicolò, ed à costar Giorgio suo figlio nel 14531 al quale (no figho Nicoló 11, the fe gli diuife col fratello Carlo, però al Nicolò 11, per haucemoito fenza veruna prote, gli fuecesse la madre, la quale passò alle seconde nozze con Fracesco delngalbes,e gli poetó per dote i feude di Spadafuora, la Tintu ria Striac caido lo Scuderida Vignola, Iarono Filippo, Agriffino, Ragufena, e Forana: à coftoro dunque fuccesse la figlia Leonora, che si caso con Luiggi de Ingalbes pepore del prederco Franccico, hauendo egitno pria venduro il fendo di Raguierra à Gafaire la Mendo! Miedico nel 1 468; però al predetto Lutpgi gli fegui Gio; To mafo fue fielto.

Horedetto Carlo meni parimente fenza figliuoli, perlorhe faccesse ne suoi feudi Franceico Amodei, e glio primogenito di Carerina montre di Parefe Amodei, figlia da Giogannella Colpoiprimogenira de Tomafo Crifpo,e di Filippa de Palmeri, già dec ti moglie di Francelco Vennimiglia nel 1466 à coffue fuereile Virginia fua figlia. mostic di Giliberto di Bologna,a quali Fraccico loro figlio, the fe n'inueffi nel r sya-

Ritrousamo parimente, che la l'oresta di Tausomena feu do anti co fu concesso dal Relietro 11 nel 1238 a Nicolò Loria, dopo la morre del quale perpenne à fua feglig Elifaberta moglie di Fraccito Vertiniglia Conte de Girare, e Collefano,i quali ne fecero donatione al Dorcor Rainal do Crelpo, ejà dere, sche l'hebbe confirmato del Re Fadert o 1 11,e gli fue effei figlio Federmonel 14:6,11 quale fuo figlio Andrea nel ta 6, lie cofeia Giouanni Crifpo, figlio del medelmo Andri acon Elifabertafua moglie, o vederono ad Henrico Baliamo, che pure lo diede à Manduzza Porco per e rezzo d'onze so e d'altre onze fette e tarrouindece di reculta annuale ed ella lo do to a Beanice finaliglia.

Acquitto fimilmente il predetto Federico Crespi il fendo del Fakoneti posto nel renirono di Palermo, il quale era fiatoroni e fio dal Re Federico i a a Giouanni Chia tamonte Conte di Modica, Marifealco, e Malico Rationale del Regno, il quale po friance el atil di Nurar Bartolomeo Citilla ot Paleimonel 1220 lo vende à Martino Santo Stefano, al quale furrelle (no pepore Federico Cefareored il detto Federico fu anche Straticoto nel 1472, e Mafiro Rationale nel 1457; à coffui nella medefina Ba ronia fegui Fiore fua figlia, alla quale Gionanna, figlia del già detto Thomaso Crifpo,e moglie(rome habbiam de to) de France f. o Ventimiglia.

Fra i Caualieri Gerofolimitani di questa si scoegono Fra Giouanni Crispo il quale fu tecenuto nel 1457. Fra Matco Culpo patamente nel medelino anno,e fu Come datore

datore: Pra Nicolino Grifipo nel 14 f.1.11 em 20 ele leggismo fra col 100 o Chebbero carcilónical de did Palermac, Toma Gro 10 persur nel 15 godi figlio Giorani anche Senatore nel 14 3 p.Nicoli Grifipo pasimente nel 14 f.6.1 ma 170 Tomfolinbe di medieno Wilson est 14 sp. 10 (14 des) Trates Con 110 (16 parimer Senatore nel 15 f.15, Naindio nel 15 godi (16 parimer) el 16 parimer de 16 soci 16 75 de disputable figurenti acche, from cella mediena guila orde l'aniglia nella cittal di Mellina, one acquillo i pala principio Visio di quella fominente loro del Regos Setti anno paccia città di No, calle cori el depuis, an Bodian Rediano del Regos Setti anno paccia città di No, calle cori el depuis, an Bodian Rediano va Advort Callegna, e nell'ante train d'il noto 1200 con noque mari d'oro to can pa 2012.

#### DELLA FAMIGLIA

COVELLO.

Håblism i i rotutardi ir biza nobilla i f. on injila Conellogdi i jarimache dila faste flororith il irigo o Conellogo di jariga faro ia Regiosa Loo nota moglic del Ra Ferdinido primojl quale escativo, on a ligita di Nato te di Faccio Battorio Callani, i qualti dicago di irra i Ravo Cefficio di Re Herchico, esc firmato posicia dal Re Martino nol 1 33-pacon la qualte, chiamata Samenda, Filippo procedo Gira-Attorio, del zegodo di caliani, qualte chiamata del Callani di Natorio, del caliani di Caliani, qualte cefe di oppo di anome del la madre en Calladi di Natorio, del regio da Gialtic del ningo di Coccemiono Sela con giel Privale del Processio Consociali di la Callania, la Calladia del Natorio del Calladia di Natorio, del Regiona del Calladia di Natorio, del Regiona del Calladia di Natorio, del Regiona del Radio del Natorio del Natorio del Radio del Natorio del Natorio del Radio del Natorio del

Ne nacque da Glo: Antonio Gio: Battiffa, che fegul ne me de fini feud, à cofini part meote Aotonio nel 1535, al quale Gio: Battiffa fuo figlio, che comprò la Tetta di Mè à lili nel 1551, e fa possedè per alcun tempo; pe lò negl'altri seud; seguitono i suoi po-

#### DELLA FAMIGILA

CVTELLL

Non meno antica, the nobile la famiglia. Cutelli in Sitillacella hebbe principioda vn eauallero Tedefeco, chiamato Venfredo de Meffer, Sintíca locdell'i ma
peratur Federico i i al coi cognome Mefferio lingua Tedefeca nel nolito delo
ma vuol dire Cortello, che da Sicilani corrottamente è detto Cutello venfica ciò Fi
tiposo Cini quonado ci dice.

Gungendo Ilmperador Federico in Napoli, con preflezza mando in Scilial in Similatio Punicho Meller, il qualipreferera in Trapan, e e dindi pramo reper teras fe artio in Bakemo, ose con celetia congregato il condigio nalari fa Similari Gono del Federico, al Carlo Martino, del Car

Confirma il medefino Gaspare Saido nell'Elogio dell'Imperator Federico, e vi aggiunge paramente, che Vintredo fi casò in Palermo con Violanie, figlia di Pier Sigerio Sigerio por iando lopra il suo maoto tosso tre Cortelli d'oro, si per questo cogeno Sigerio por iando lopra il suo maoto tosso tre Cortelli d'oro, si per questo cogeomi-

goom:-

derafio fattelland i 1900-lebbe il predetto Simone de Currbus parimente l'Art.

cio di Conferente della gene d'America el 390 l'estid di Chibitale dei Gillus il lebbe della cio d'America della della

SVPPLIMENTO

### DELLA FAMIGLIA

CAPRANZANO.

Natrata nel foglio 22 a della prefente o pera-



ER alcune negligenze fi lafeiò d'imprimere nell'Elogio della famiglia Captanzanola fiampetta delle fue armecome fi vede di fopta, e la Genologia della fua antica posterità, che danoi farà con ogni bro la dità i acconsta.

The primo, the sells fimiglis habbian ritroute, Diplaticino Capata zanosaturic Caladano, ilqualco na ligita di Petrono Mode proceto Annoaine Guglicino. Ne nacquero da Guglicino Palafrino 11.4 Monio 11.7 (nglicino 11.4 Louran magnicire valo Canata minero de Canata minero Calamano Capata Annoaine 12.7 (nglicino 11.4 Louran magnicire valo Canata Capata Capata

feffo, Antonio 11 t. Francesco 11. Stellantia, Giacopino, e Brigida. Da Giosesso ne gacquero Guglielmo vi 1, e Barrolomeo; e da Guglielmo vi 1, Cajarina. Matia, e Vita.

Francico 11 genero Palma Petaccica, Giorifio 11, Antonio 11, Palicino vega eficiento vega 15, marsias, Da Gionamoni 11 ne nazuoge paramente Gacomo Autonio 11, Toma (o, l'inomário, Vito, Antonio vega Paolo Causilet di Malta, Aldabella, Giograma, Policia Giacona. Giacono Antonio 11 genero Racchella, Crifictetta, Giograma, Lutta, Fiaulia parimente Honofilo procreo Giouanni 1176, Licomo Antonio 116, Darono Astonio 1112, Darono 1112, D

Il prenarao Palafino 1 vgglo di Geglielmo y procceò Geglielmo vali quale to che Palafino v, Antonino, Leonora Gissama. Filipo 1 ri genirori d'Antonino. Permo, Collèza, Giondini vi pode di Filipo 1 11, Geglielmo 1 Giacomo 1, Antonio 1 vged Andrea 1 in Figul di Geglielmo x, Gionanni v, Letto Gignitto di Nicolò 1 1, di Launa di Gistifio 1 red di Virgania. Nicolò 1 1, di padre di Honorito 1 ratid Gratumivi 1, pli Giorna di Bigliagiamismo Cioletto 1 procreto Giona Prametico, unanivi 1, pli Giorna di Bigliagiamismo Cioletto 1 procreto Giona Prametico, con la companio del Procreto del Companio Coloro del Procreto Ciona Prametico, del Barinniazache Girolamo di genine ed Giordio v, vidi Andrea 111, di Celdonia di Gionano 1 radi Filipo vysi Glicomo 1 11, ed Biztimo.

Ne nacqueo da Giacomo 11, fighe di Filippo 11, Caretra 2, Ellippo 3, genire Ci Lonnarda (Giacomo, da Giacomo 11, fighe di Filippo 11, Caretra 2, Ellippo 7, genire Giacomo 11, procreò Giosanni 2, Antono va, Griando. Da Gousani 2, reference no Henicocal Ronosio vapade Gii richmo 11, del Giosanni 2, 16, Annolo Vin; e di Parila, Girlando pure genere Giosamo 11 ed Antono va, 10, centro di Gitta do 11, di Main Padre (di Antono), and Giosamo 11, del Antono va, 10, centro di Gitta do 11, di Main Padre (di Antono), and Giosamo 11, del Rono (di Gitta), del 11, d

g (finodat, a del Dottor Nicol), i i padre di don Antonox.

Andrea i riglio di Flippo i i proceto Antono xi. Gousani xi i, dittosio i i, e
Filippo vi Rentor di Astonia, e di Cartringla maggiori parte de quelli fino finiti pro mosti de prime rischio della leop attenti zi zepain, e tilino nonjunato i na matrimento con le prime finisipile di coella, ecca i e Emiglio tolocy, i viroz americandi che il produtto Giacono i i i ili Gantaro di Trapola tel 1-oco, ci il modificati fagurati

#### DELLA FAMIGLIA

DAINOTTO.

On habbism tirousco alro della famiglia Daimotto, letche fin limatato bilesto datical Medinafonche alcuni Dorro; e Giodici della Corte della Corte alta (14 y teoro Gaussia) della Corte alta (14 y teoro Gaussia) compagna informe a nominento da quello Pile Antonio fina il 13 y so no nitrotti mo altro perionaggio di quella famiglia, ed quala mo fio Giodice dell'a populario della mederia. Giuta Giorno di contro della populario della medina Citta (15 il manto Daimotto e relia 13 y F Osides Stratecturia con Giocono Galegiane Configerato Calculario della Corte della controla cont

### DELLA FAMIGLIA

DANIETE.

Rencipiò la famiglia Daniele nella città di Noto nel 1413 da Perruccio Danie Capatrinel le e histiffimo Medieo chirusgico, coftui fu quello, il quale comprò il feudo di 174144 Cănicateini nel tenitorio di Siragula da Gionanni ed Allegiantia Caftelli per fenda cioche questofeudo, erre a'rri seguenii, Rachalueri, Baruni, e la Fontana della... Montilla, fissono aoricamente di Thomaso Capizzi Baron di Sitagusa, il quale glido tò à Pandolfina fus figlia, cafata primieramente con Francesco di Modre a canalier Si ragufano, e doppo con Bastolomeo d'Altauilla di Corleone, all'hota Giudice della G.C.i quali l'hebbero confirmati dal Re Federico nel 1 375;mà Pandolfina, doppo la fua morte, che feguì nel 1385 è lafetò al predetto d'Altauilla fuo conforte il quale ve de Canicarrini à Guar ouccio d'Ala di Carania doppo la cui morte fua moglie Agata

fe lo colfe per cagion di dote , e lo doto alla predetta Allegrantia fua figlia, moglie di Giouani Caftelli, già detto. Vogliono, che fia antrea, e oobile la famiglia Daniele in Si raguía a ffai féige del Perruccio; mà fouta ciò nó habbiam i irtouaro auttorità veruna. Capor de A Persuccio Daniele Baron di Cantecattuni girfucceste suo figito Guglielmo nel cancelora 1 463, al quale fegui Pictro fuo figlio, à coflut patimente Gio: Vicenzonel 1520.

Per cagion del predetto tendo quella famiglia Danicle paíso da Noto in Siraguía, oue fi foodo nobilmecte, concorrendo fempre ne principale y fici de quella Cirra. Possedè parimente questa famiglia el feudo degl'Immarca il per la morte di Rinal do Sortino iuniorespercioche, haoendo morto coltui fenza figliaglia lucceffe la forella Imperia moglie di Antonio Daoiele di Siragula nel 1498, e fe ne investi anche nel 1 51 6m6dimeoo ella fu progenitrice de cheariffimi Baroni, e cavalieri, i quali, oltre i no

bili congiungimenti, fono stati promossi negl vstici di Capitano, e di Senatore della lo ro patria, e parimente in altri vifici, e cauchi del Regno ne viue hoggi fuccellina. mente il Bason di Cannicattini coo alcun'altrigentil'huomioi nobilmente.

Ecoogiunta con lei in matrimonio la famiglia Gargallo di Leontini, la quale pal-

sò in Sicilia da Catalogna, que nobilmente fi confestas guidata dal Vescouo di Malta Thomaso Gargallo, che su viciuoso Pielaro. Questi porto seco yn statello, chiamato Francesco, che si casò in Leoorini con una Signora di casa Z 1000, persoche su norato per la fua antica nobiltà cella Mastra de nobili di quella Circa , e ne iuci primi vifici, e catichi fempte fù promoffo,

Procreo egli al viuente Vicenzo Gargallo Regio Castellano di Le5tini, il quale pre fe per moglie Elifaberta Falcone, figlia d'Antonino caualiero affa conofettito, con la quale procreò Francesco, che si casò con vaa Signora di casa Daniele, e donna Luiggia moglie di don Giouaoni Scalambro cauatiero regio, e Capirano hoggi di Leontini. Però il predetto don France (co shauendo procreato molti figliuoli, tene paísò i giorni ad ietro all'altra vira. L'arme della famiglia Daniele fono vn Agnello Pafqua le d'argento in campo azzurro con la bandiera roffa in bocea, e fosto argento. E quel le di Gargallo fono va Gallo roffo in campo d'aigêto fopra va a fascetta e fotto va Imbordata d'oro in campo azzurro con alcune Sielle d'oro.

311

#### TEATRO GENOLOGICO DELLE FAMIGLIE

DEMBO, DESNARDO, DESPES, DEXEA, DORGYL, DRAGO,

Ree di can

DVRANTE, DVVIART. Michele Demoo, detto anche Dendo, caualier Fiorentino fà vno de fauoriti del Rè Martino, dal quale in ricompenfa de fuor feruigi hebbe la Sala di dona Al uira to feudo nel 1399. Da enfiui ne nacque Margarita, che fi casò con Sanchio De-

reliat dan ma fi 1 59 Capab, nel trait, did.

xea Baron di Campobello. L feudo de Campobello fu anticamente di Simone di Mattea di Leocata, al quale furceille fua figlia Antonia, che morì fenza lafciar legitima prole, perioche la R. C. Festido concesse derro scudo al predetto Sachio Dexea Spagnuolo Armigero del Rè Martino

nel 140 pehe per hauerfi rubellato dal Re Alfonfo, il medefmo Re lo conceffe à Mari no la Manna gentil'huomodi Polizzi nel 1430.

THbbe Michele Dembo vn akra figlia, nomata Dorotea, che la diede per moglie

a Nicolo Defnardo gentri huomo Caralano; coftui per feruita hebbe dal Re Mar rino nel 1 304 il femin degli Spadari nel renitorio di Miffretta nel quale dippo la fua morte friccelle Landina fua forella, moglie di Pretro Dorgul Barone del feudo di Fiu mefreddo nel tenitorio Leontino. Norgeo Drago fu Codarano del Rè Federico, dal quale alcazò la Caftellania di

TCaccamo, e fuo figlto Nicolò parimente dalla Regina Maria hebhe due grani fu pra l'estration de frumeti, che si faccuano nel Gargator del Vallone d'Alcamo, e Marine di Caffell'amate, e dal Re Martino vo altro granofopra i medefinà nel 1401. Que firfu progenitore d'alcuni gentri'huomint,i pufferi de'quali come vogliono , fin'hora

viueno le cui arme fono va Drago d'or orn campo celefte. Raga, figlia del predetto Nicolo Drago, hebbe per marito Corrado Duráte Seu diero del Rè Marrino, col quale genero Nicolore Pietro, che furono Regri Algozare del Re Alfonso, il qual vificio era all'hora à guisa di Barricello di Campagna

nella diffripatron de ladri.

Afpare Despes caualier Castigliano Signor della Batonia d'Alfarat, e Camarie-Fro del Re don Ferdinando, venne in Sicilia nel 1479 con carico di Vicere in vita; ed effendo fiato chiamato nella Real C. dal Rè Catoliconel 1484 lafelò Prefidète del Regno Ramon di Sarapau Baron di Buterase Licodia, e Gio: Valguarnera Baron d'Af faro, nel gonerno de qual, fu vecifo don Giouan Tocco, fratello di don Leonardo Tocco Delpoto de Larra, seza ch'eglino hanellero fatto veruna inquifitione; ploche nel ritorno del medefron V scere for ono nell'efficio vificathe fi comunfe in matrimo nio con la famiglia Roffo, e Suadafora i la onde fuccesse nel Corado di Sciasani, e nel le Baronie della Rocella,e Castellammare nel 1485, e doppo nel feu do de Massari nel r 488,parimete per ragion della moglie nell' vificio d'Almirate dei Regno, però p il mal gotterno, ch'ei fece, non folamente perde il carico Viceregio, mà fit carecrato dal fuo lucceffore don Ferdinando d'Acuena per ordine del Rè Catolico, e fu doppo fearcerato à preghiere della Regina dona ll'abellast coffur successe Rinaldo suo figlio nel a so a dal quale non habbiam ritro nato ferre, ne fuccellione vernoa fopra quefta famiglia Delpes in Sicilia.

I lori in Stettta nel Reggimento dell'Imp. Carlo v, e nel 1536 Benigno Duniare Conte Palarino caua lier Pracele che in tutte le feieze fu erudiffimo leggedo mol r'anni ne' publici Studi di Catania, nue cafa adoli procreò Antonio, che reufel gentil huomo virtuolo, e fi casò in Lenntino la doue procreò Pietro, che fu padre de Beni gno, e del viuente don Aifio Daniarr, e ciò l'hò feritto in ricordo della virtù di quel

virtuofo huomo.

DEL

### DELLA FAMIGLIA

DELLA MONTAGNA



N tre famole Regioni Italia Francia e Spagna habbiamo chiarala famiglia della Montagna, duer Montagna, in Italia nella Ciprissi eittà d'Ornicto la famiglia della Montagna entrò con altre nobi mississi mississi li l'anno : 183 à fauor del Pontefice Lucio 117 contra Federico d'Orinte r Imperatore; one, fondandoff con domicilio, in aferitta fra le al- ab. 11.75rrc Confolari,percioche Bernardo, figlio d'Angelo della Monta gna, fu fato Confole con Fanuccio, figlio di Marino di Medici ment

l'anno 11 92. In Francia leggiamo di Giouanni Montagna, chiariffimo Dottore, che d'Oracce feriffe ne trastati legalisti Michele Montagna Cavaliere dell'Ordine del Rè Chri- 10.1. f.79. fijanifimo.ecntilhuomo ordinario della fua cammera orimo Magiffraio, e Goucro monto de nator de Bordeos;e di molt'altri canalien. In Spagna, nel Regno d'Aragona, parimen. Carlo s de te di lei fiorirono molie perfone illustri nella militia, i quali pretefero con la relatio Gante ne d'alcuni loro Printiggi derivare d'una famiglia di que Chriftiani , che fi fecero forti ne monti Perinei , in tempo che la Spagna fu oppressa da Mori d'Africa l'anno 714;e che per ciò dal combanere con loro,e nelle montagne ritirarfi, della Monta. Berardo gna fichramaffero, la doue mediante la lor virtù fi cominciaffero à cacciar à Mori da higus ca-Reggi di Spagna, Pei ò chi folfe la progenittice, ed haucife paffato dall vna all'altra dell'accept. Regione, non habbiam rirronato vestigio, nondimeno prosupponiamo quella di Spa 20gna effer frata la progenitrice dell'altre, per effere la più antica; la qual confideratiogna cuer nara la progenitrice dell'attresper enere la più antica; la quai confideratio- al ricilar-ne fi lafcia in arbitrio de Savi. Della famiglia Montagna, ouer della Montagna di ca a libo-Spagna, fi (corgeXil Ruiz della Montagna, che fu vno de 40 Capalieri deputati dalla cap.9 parce del Re Pierro d'Aragona, pet la mifida, c'hebbe con Carlo d'Angio l'ano 1283. Com bill. Pietro della Montagna Aragonefe,honorato di fupremi carichi,fii Vicerè di Sicilia di fino

pet il Rè Alfonfo d'Aragonal'ano 1 447, dal qualcaffermano derivare, e difcendere la Cast. viuente famiglia della Montagna don Pietto Corfetto Vescouo di Cefalule don Ra Miloconta viuente famiglia della Montagna don Pietro Cortetto Veteouo que ratute uota ne fed di stell mondo di Cardona, Gouernatori e Capitam Generali del Regno di Sicilia per loro fetti datin Pala se

Il genitor di lei in Sicilia fit Lorezo della Motagna Aragonefe della città di Balba More Sf a

Ld elebro in Galvar 94 mer neglel # 19 di Aevel 1 581. Pita pred.

fixosche paffà con carico di Protteditore se Gouernature delle Galere del medefin o Regno, in affenza de Generali, negi anni 1562. Questi su figlio di Alonzo, e di Sibilla d'Aragon di Saffar il quale Alonzo firui con l'arre mifitare l'Imperator Carlo v in ... molte auerre e particolarmente in Tunefi e nella prefa della Goletta comel'accenna in vn referstoil medefmo Imperatore, cel quale fi leggono queffe parole(Marnifi, o fisch nobis dilecto Alonzo della Montagna Barbaffrenfi, familiari noftro onlisi ) doue lo fà Canalier aujatoje gli dà poteffà di poj sar fopra il cimiero delle fue arme mezza Aquila nera Imperiale. Hebbe il prederro Alonzo oltre il prederto Lorenzo.

M.nel Rs R1 1 583 45 Maggio 1601 Fide d An gtor to de Nauembre 1 150. pred.Pron

vn altro figlio, rhiamato come il padie Alonzo, che s'implegò pure negl'ifteffi ferui-Teftimos . gi dell'Impera, ore militando come auuenturiere con alcuni amici à fue fpele in mol le occasioni di guerra ,e confumò in questo quasti rutta la sua sobba; persoche acquithe son foudi d'ore l'anno-con gl'yffici demaggior del Porte di Caltello. Atagonefe nel Regnodi Sardegna, Aguazal del mare, e del Porto, e del fale di quel Region Setul io Alemagna, in Italia, e nelle giornate di Algieri di Tuneti, e prefa di Monasterio. ed vitimamente toroato nelle guerre d'Africa fu vectio combatiedo oclia maoica depl'aunenturieri l'appo 1550 l' padre del primo Alonzo fu Pietro Aloczo, c'hebbe per moglie donoa Menzia di Castro, e lastro parimente in fernigio del suo Rèla vita egli fu figlio di va altro Alonfo della Montagna, e di donna Leonora Viglianeda, che militò con carico di Capitan di Pani eria. Spagnyola nella guerta, di Granata for roal Re Carolico I erdinando, e viffe, e mort poblimente nella fua parria Balbaftro curà d'Aragona, il quale Alonzo difcendena per viril linea da Pietro della Monta-

predetto qua Vicere di Sicilia come di fopi a s'haue accennato.

Seculardo h/Latharms

1591

Però il predetto Lorenzo che venne in Sicilia, come habbiam detto Proueditore Gouernator delle Galere in affenza de Generali, fu fatto cittadino di Palermo, e nel Pund 122 fuo Princlegio fi leggono le feguenti patole ( Ammaduertenses se Spellahlem Lauren-A Acollo tium della Montagna, non tantum fanguints nobilitate, fingularibusque virtutibus clarum ére ) e sió forfe s'accena per yna fua nobiltà ò Idalabia e Printegi cheho vedu zo originalmente, nel qual tempo ancora leggiamo effere nel Collegio di Bologna. de nobili Spacnuoli di oumei o ai Giouani della Montanca Aranor efe. Però Lo-

igmsup: renzo della Monrag la ficasò in Palermo con donn'Anna de Verale Zifueotes della cammera della Regina, e forella di don Gabriele di Vera Almirante della flotia dell'Indie la quale primieramente eraffatamoghe di Pietro d'Heredia Remfore del Real Patrimonio Fu Lorenzofempre un pregato in maneggi militarije di flato, tropoth in malre farrioni nauali a prefe di Vaffellice Galere a correcipalmente oclla giornara della Lega del Sig. don Giovaoni d'Austria ove & segnalò i tropossi nella. FIR Corra guerra di Tunefi, nel foccorfo della Goletta, nella guerra de' Mori di Gianata ed defice trals. forreiten in tutta la guerra di Portogallo, à rui S. M. in moli e delle dette occorrenze fenile.

molretenere miffine, che sonostate da me originalmente riconosciute, Dal Conte d'Olivares allora Vicere furoviato Ambalciaroral Gran Mactro di Malta il Cardinal Verdala per regie occorrenze, fu Capita o d'arme del Regno per la oumerarione Lettide | Se dell'anime, e ficultà, Confernator del R. Parrimonio, e più volte Senator dell'acittà 8410 2-41 di di Palermore,l'anno i voo effedo Giurato hebbe cura di dividere il puoco PaneleFru Aprile mento che vi era effendo penuna nel Regno ; onde ferui in maniera la Città , che fu 0 25371 Letti Ri alt dal Senato caldamente raccomandato à S.M. e fü' da S.M. raccomandato al Conte

dat nel par d'Olivares alloia Vicei è, hauendo feruito S. M. v8 annidod 13 de

Ne nacque da detti Lorenzo e dono Aona don Gulence della Montagna, c'heb-Neaembri be per moglie donna Maria figlia di Filippo Ferrero de Batoni di Pettioco, il quale Lein de fo da giouenetto mostrò segno di virtuoso capaliere che oltre d'hauer giuscivo destrussi Pi såtlli mo ne maneggued efercitii caualle reschisserui S.M. 8 anni d'aquentui iero seoza sol Conti Dista do in tutte le occasioni del fuo tempo, e patti olatmente otil impresa dell'Aracce, el

frada

ducia.4-

Lou. delli

Gdierrust.

**Predetta** 

Sendo camarata di don Melchiordi Borgia;e perciò fi raccomandato da S.M.al Du Leu, reali ca di Macheda ailora Vicerè, e mosì d'anni 2 a nella città di Napoli.

Dal predetto don Giuleppe ne nacquero don Lorenzo, e don Giuleppe, donna. Leonoraje donn'Anna. Don Lorenzo, hauendofi impregato ne fetuigi militari di S. 1609 M. per lo spatio di 24 anni serur in stalia, ed in Lombardia, one su Capitano di Fanteria Spagnola, e Capitano di Caualli atouoffi in molte fattioni, in molte battaglie, affe dij, e prese di Città, e si mori nel Finale servendo S. M. Hebbe questi per moglie don na Francesca d'Heredia sua cugina, nipote per figliuolo del prenarrato Pietro d'Heredia, con la quale procteo don Lorenzo hoggi viuente,

Don Giule ppe per i feruigi de fuoi da fanciullo ottenne da S.M. flipedio di 129 Cedd R. foudillanno, e fatto maggiore ferui canni S. M. nella militia Spagnuola, e finalmète mis. Laur. hauedoff impiegaro neilo Studio delle leggi, è flato occupato in alcuni honorati cari chi, ed hebbe viglietto p Auditor Generale di queffo Regno nella promotione che valdelse doueua fire don Alonfo de Agras al víncio di Confukore, e nell'virimo Parlamen- rendi S.E. to celebrato in Palesmo, fu da esse Bracci supplicaso per sui merce a' setuigi della fua 13 de Febra famiglia, e fu da Deputati del detto Parlamento, e del Regno ferrito al notiro Rè nella leguente forma.

S. C. U. M. doppo els quello fidelustimo Regno di Sicilia, serui V.M. soi donatiuo ordina rio , & estraordinario nel vitimo general Parlamente selebrato, & combiufe in questa eitta di Palermo d 3. di Lugito proff parfatorfra le altre tole Aconebiufe aucora in detto Parlame. to de supplicarst à V.M. che soise serun a dhauer per raccomandata la persona del dottor do Giuseppe della Mont agna accioche foffe bonorata da V.M. con la merce d'on Giudicato sal ha fua lleal grandezzaben ensto si che per hauer maggior motino per le presenti rappresenti amo à V. M. che il detto don Giufepppe della Montagna, e persona nobile , e benemerita delfuo real feruggio e fi egli, come un fuo fratello, il padre, l'Auolo, e molts loro Anteceffort hanno terusto à V.M. per lunga ferte d'anni, otenpats molts posts nelle guerre, & alcum di loro fon mort; in leruigio di V.M. la jontinenza delle quali cofe e fiala rappresentata à V. M. dalls Gouernatorhe Capitan Generale di quello Regno il Vefcouo di Cefalli,e don Ramonde di Cardonafotto il di 23 di Marzo 1641a Per tanto juppishiamo bumilmente. e ton ogni viuezza V.M. dignarfi di concedere à quello fuo fidelissumo Regno, di impiegart ildetto don Giuleppe della Montagna in un Giudicato, & bonerario come e folita at fare la fue generofa magnanimità con le persone benemerite, che noi lo riceueremo à beueficio propie della grandezza di V.M. in lungo di nouo,e fingolar fanere. N.S. Iddio conferut la real personaconogni celmo di felicità, el aeresca ogni giorao Vittoric con acquisto de nous Regni à bene ficio della Christianità. Palermo 5, di Ostobre 1645, S.C.R. M.di V.M. fi delu limi feruidori g V offalli che li fuoi reali mani, e piedi , battane. li Deputati del Bogno di Strika. Il Marchefe di Hierate Deputato, il Principe di Bourina Deput. il Duca di Villareale Deput al Marsheje di Flores Deput don Bernardo de Requesens Deput don Vin tenzo Turturet: Deput, don Francesco Salerno Deputal Principe di Baucina Pretere De put il Principe di Grauina Deput doa Ottanio Corfetto Deput don l'ufepe Chacon Deput. Corillofaro Pape Protonotaro, Galparo d'Agatto Mastro Notaro, Registrata.

Firquella lettera accompagna acon un altra particolare del Senaro della cintà

di Palermo,che fu dital tenore.

Signoce Il dottor den Giuseppe della Montagnase nipote per figlinolo di Lorenzo della Montagna Caualiere spagnuolo vatio di Balballro, che indi pafio a ferame à V.M. in que flo Regno di Pronednore , e Gouernatore delle Gaite di questa squadra sa affenza di Generalisferul egli fimilmente con pari fatigfation: del feruigio di V.M. & in publico . & in molts altre carubs de rilieuo, nella pate, & nella guerra od mitatione de Jusi maggiorise precifamente in questa città più volte di Giurato, & in somiglianti offici. la dout l'anno 1 59 1 effendo Senatore con molta follecitudine: & prudenza ripare alla carefica di frumen

ti fedif

116

ti, sodis facendo compitamente a popoli su quella penuria se scarfezza. Per le quali cose douendo il detto Doteor don Giufeppe rapprelentare i feruigi del fopranominoto fuo duolo, e difancafa à V. M. e parfo à nos noftro debito di accompagnariacon le prefenti per render cerca à V. M.che et fudecto dotter don Giuseppe è successore non men del sureus che del merito del detto Lorenzo effendo nel fuo meli uri che bonoreuolmease professa perfona dotta e virtuofa,e ebe pereio e per i feruigi de fuoi anteceffori,e propi fe rende meriteuole, che la ge nerofa grandezza di V.M.I bonori, & impieghi nel fuo real feruigio come è folita di fare ton le persone benemerstese di eto ne supplichiomo bumilmète V.M. occio done baura luogo poter le honerare degni anche di l'ario ad interceisson nostra che viu mente. E con ogni affetto le raccemandiamo à V.M. la eui real persona N.S. guardi melti, e molt anni come la Chri Mante à bà di biles no Palerine a di Decembre 1645 We li Principe di Baucina Pretere, t den Lufepe Chacen Lur + den Francesco de Silua y Alareen Jur. + den Geronimo Buelto Giar. + Galouro Vanni Giar. + don Giuleppe Callielia Giar. + den Celare Gianouercia Mastro Not are don V to Notar Bartois non firm a per effer morto Registrata,

Hebbe il dorcor don Ginfeppe della Monragna per montie donoa Rofalea de Sa mudio.fifica di Gio: Batrifta de 5 - mudio Veditore delle Galere del Regno per S.M. VESTA famiglia de Samudio derina del Coniado di Bifcanlia effendo una

delle più principali della citta di Biluao, pretende quella famiglia deriuare de'

In Nicetta # 21 di A. entt idee Lapitanie de Bifi are expire fal #18.J44 per zi otti di Sassode Curhous Tranf de. Jar Ginfrp

1617

Carlo S da to In Blaffolles 8 d Febrara Fede del March: di Garaci Print real dum tra THEZ 6 de DISTRIG

Signal idi Bifeaglia, de Regi di Nauarra, e di Lione, pigliando principio p.ù antico. fecondo la relazione d'una frentitira autentica, che fa Carlo Pinto de Simudio Vefcono di Nicotra Mà da tempi più in qua Ordogno de Samudio, e Sacio Horiz de Sa mucio interpengono in va accordo, come Caual eri, ed Hidalghi o Bilcaghaeon don Tegliose donna Giouannaxxv i Signosi di Bifcaglia l'anno 1254. Fè paffaggio quefta famiglia in Italia, e nel Regno di Napoli, nel tempo de Regt Aragoneli, che fil Sancio de Samudio, che ferui al Rè Alfonfo con una Galera fua piopria e fu Signor di Padù hand to de lase gouerno la squadra delle Galere de Napoli, con hauer vicuperaro Hea da porce tagatós de Franceficonitano i propi feruigt il figlinolo Alfonfo con vas condona di mille Bi feaglini, e fu fimilmente Signor di Padula, e del confeglio da flato , feguendo i fuoi descendenti con carichi molti nonotati. Fra Luiggi de Samudio su Canaliere di Mal ta, che setui quatordici anni Capitano della Galera Capitana di Sicilia, con stipendio di festanta scudi il mese. Giouanni de Samudio fu vno de principali Caustieri del. la fua patria il quale generò Giouanni Perez de Samudro Dottoj in legge, che fu Al-Trabona e cavde e Reggii or di Biluaci habbe coftui per moglie donna Maria Perez de Subazar. o di senito con la quale procreò à Martino de Samudio il quale hebbe l'officio di Veditore delle Galere di quefto Regno, e Vedirore Generale della Reale, parrona Reale, e del Terzo del mare, à cui S.M. fe gratia d'un habito de tte militari. Si casó questi con Leonora de luara, figlia di Cefare, che fù figlio di Gto: Giacomo de luara più volre Giudi ce del a R.G.C. e fratello di Franceico de luara Matteo Rationale del Tribunal del R. P. dalla quale n'acquiftò à Gio: Battifta e Paolo de Samudio, Paolo fu Can. di Fon Prisit di taita. G. o. Battifta hoggiè Veditore delle Galere del Regno, il quale bebbe per moplie D.Giouanna Bischerting, he per parte del padre Scholone, discedena de Theo. doro e Giorgio Bifcherrino Albanefi Canaliertarmati da Carlo y e Capitani da Capalli, e da canto della madre fitfig la di D. Leonura, figlia di D. Roderico de Long. Ca pitau di Caualli, e Caftellano di Cataniai da detri Gio. Bartiffa, e D. Giovana ne nac quero la detra D.Rofalea de Samudio moglie del detro D.Grufeppe della Montagna. D. Giouani de Samudio Monaco di S. Benederio, e D. Aluaro de Samudio hoggi vimenti. Fa la cafa de Samudio per arme tre onde matine in campo d'atgento, e la cafa della Motagoa d'Asagona fà vna rupe decolos celefte in mezzo lo feudo d'onde efce una reltacol collo d'un Toro tollo in campo d'oto, ela cafa della Montagna di Francia fa per arme voa Croce azzurtain campo d'oro-

### DELLA FAMIGLIA

DENTE.





N Rauena chiatiffina Città d'Italia habb buosiffino luopho, e fi timata 400 anni nanzi per nobile ia Amiglia Désenla heb be origine (fecondo Ausonio Vberro nel fiso libro degl'Efarchi) da vu etro Giounani Secretario di Aifoldi vitino Difarco dell'Imperio Greco i qualto fia apominacio Dente, perfer vu dense di lopra viciut con effacordinatio modo più degl'altri della fuz botta: con quello coppome fegipiono i luop poletti.

Nel tempoche il Rè Martino volfe fat dichiatatione delle Città, Tette, e luoghi Demaninik, Baronali, eleffe da fuo camo il Cardinal Legato, Bernardo Capreta. Conre di Modica, Ramondo Xamar cavalier Catalano, Nicolò Crifafi Maftro Rationale con i fuoi compagni, Giacomo d'Arezzi Cavaliero, Protonotato del Regno, e

Corrado Caftelli Cajulicro.
Da parte dell'Vulerità del Regno fuvono Saglinbene di Marchefe, Giacomo
Dene Douoris, Giudicia il hora della Gran Gorte, Nouello Pedilepori Gasulter
Stragufinna Riandio Landolna Casalier Netico). Luczo Comercio genti Phomon Palermiano e Novat Visale di Filcilo d'Agrigenco; i quali furono quei, che dichiarare
non l'arredetto.

Profupponiamo dunque, che di quello Giacomo folfe figlio Simone Denie Baronede fendo di Raneri, il quale fotto il reggimento del Rè Alfonfo ville nobilmente nella fua patria Metfina.

Il feud of Ruseri fit anticamente di Giousani di Angona Duca di Radatzo il qui le locome fil Giolocomo di Laborazo catalire ne la appocafui estabili si figlia Giouana con il predetto Simone Dence, ggli cideet il predetto feudo Dat cofforo na neque Giousani, dad quale Raberro Donte fio figlio oli dappa del predetto feudo Date Giorna neque Giousani ficondo che gli fiscelli rel 1463, ed di in purimente fio figlio Petero del 1473 del predetto Petero del Cestila moglie di Giisfore di Orbito na competendo Giouana higigio del predetto Peteronomente cession di lite del filli not del 100 del filli del predetto Cestila del Petero Costo di Mettero di Mettero di Mettero Costo di Mettero di Mettero

TEATRO GENOLOGICO

342 1515,edil feudo infieme, nel qualegli fuccesse suo figlio Giacomo nel 1522, ed as

predetto Luciano nel 15:5. Procreo Luciano à Francesco, il quale con Laura Rao sua meglie generò il viuente don Lucio Presidere di Giuttitia del Regno, caualier virtuosi si morquesti sessedo sta

to momofio ne carichi di Giudice della Gran Coste, fu polcia affitto in quei di Maltro Rationale, Presidente del Consistoriose di Giustina, Ne fon nati da lui, e da dóna Giouana d'Auci na fua moglie, don Gafpare, don Igna

tione don Francesco Catalien Gerofolimitanial Dottor don Vicenzo due volte Giudi ee del Confiftorio, Baron di Piraigo, e donna Pelice moglie di don Arnaldo Santaco

Iomba Baron d'Imello.

Giudichiamo,che Mazziotta Dente sia stato figlio del primo Giacomo,c frarello di Simone Basone di Rangriapei la propringuità del rempo coltui fu Senator della cirtà di Carania due volte, la prima nel 1422, con Antonio Riccioli, Manfredo Petrufo, An ronio Manzono e Matteo di Berleone, dal quale veruna fuccessione firittona

Dona chiarezza che questa fimiglia sia Lombai da vo Registro dell'Imperator Federico 11 dell'anno 1239, conferuato nella Zecca di Napoli, nel quale à foglio 4a fi

Jeggonotuti quei Bardni Longobaldi, e della città di Padua, che egli mandò prigioni in Terra di Lauoro, alcuni de quali furono questi. V mirefus de Reburfes, Ioannes de Sueffa, Ruberfa, Thomas Scallonus, Rubertus de Aos-

lita Petructium filium .... Bonsfacium .... Lacobum filium Guilheims de Palmerio. Albae

tum Dente I avbum de Bertis.

f1332

Da quello Alberto Dente fi profuppone c'hauelle deriuaro il prenatrato Giacomo Gindice della Gran Corre del Re Martino i percioche Alberto nel Ressimento del Rè Manfredo hebbe catico in Sicilia facilmente con quelta oceasione potena re Barfi.come fi vede nell'altre famiglicinor come fi voglia fia quella famiglia con retra ferie dal detto Giacomo, fin a nottri tempi, che vi è i inrequalio di duceto fetfani anni. fempre haue viunto confplendore, e có i primi carichi, ed vítici del Regno, E quefti, ed altri con a mpiezza fi proua nella proua di Capalier dell'abito Gerofolimitano del desto Fra Ignario Dente,e fi veggono parimente molti Printlegi antichi e lettere Realià fanor de Caualitri di quella cafa, che per non dar tedio fi lafciano.

Cefaje Denie flieijoparente del Prefidente don Lucio ottenne daS. Milittolo

Prival. Re di don ed altri carichi nel Regno per feruigi fatti da fu di anteceffori.

gue reg nel Reg-del Il primo Giacomo Dere, oli re il Giudicato della G.C.hebbe l'ufficio di Maftro No taro co potestà di poter fulli un consimere d'Ambaferaror del med fimo Rè Martino Fee dican appresso Papa Bonifacio axi asseme con Ellippo Arcauescono di Mestinare suo magcell lab. 4" gior Cappellano, Pierro Sanchez (uo maggior Maiordomo, Fra Simone Velcono di 1) 6/46. Carania, David Lercari Mafti o Portolano del Regno, Saglinbene di Marchefe, Ramó Ked Hs do Liquest Giudici del Confiftorio, e Gracomo Dente all'hora Giudice della Gran eue 1391.

Conc. Fà ella per arme due barre con cinque denti d'oro in campo roffo col cimiero coro nato, le quali fi rittouano feolpite nel tetto della Chiefa di San Domenico di Palermo. la quale ferba molta antichica.

Ol accennò per noi ne'congiungimenti mattimoniali della famiglia Dente la famiglia Auerna, della quale, per tra feuragine de viventi geni hoomini di lel, che punco curarono di mandar le loro feti ture, punco al fun lungo ne fù de funi fueceffi reattatore perche con muona occasione ne finarquen ero alcune notitie della medefma famiglia, n'hà parfo di trattarle qui foi to della guifa che fi vede, non hanendone fin hora aftre più piene ed antiche.

Diciamo dunque, che don Bartolomeo d'Austria fu vuo de canalieri principali del la città di Melfina, e ville con molto (plendore ne fuoi rempisprocreò egli don Nico lò Malo Maria, che fiori parimente con molte ricchezze, anzi vegliono, che fia fiato il primo, che portaffe Cocchio in Messina. Questi su cugino carnale di don Francesco di Auerna Baron di Santa Catering in Calauria, c'hebbe per moglie donna cano, figlia del Baron di Monteforte, ron la quale proceco donn' Antonia, moglie di

don Lorenzo Gioeni-Marchele di Giuliana, e Principe di Castiglione, genitora della viuente donna lfabella Ducheffa di Cornala che fuccesse negl'Stati paterti , e moglie del Contestabile di Napoli Priocipe di Palliano Marco Antonio Colonna. Don Antonio d'Auerna, altro fratello del predetto Barone don France fco, prefe per mo glie donna N. Spadafora nipote del Marchefe della Rocella, e Principe di Moretto.

Don Bartolo d'Auerna, altro cai nal curino del prederro don Cola Maria, prefepet moglie donn' Agata Statella cugina del Marchefe di Spaccafurno. Parimente don na France lea Auerna-forella del predetto Baron di Sattia Caterina di casò con Vilco te Rizzo, Signor della Terra de Mirida quali nè nacquero donna Gionanna Rizzo, moglie di don Grolamo Morra Baton di Buccherigeni tot del viuente don Viscote Principe di Buccheri. Donna Giouanna altra forella ficasò con D.N.d. Gregorio, pa dre di don Mario di Gregorio Prefidente del Confiftorio il quale hebbe per moglie la figlia del Prefidente do Luca Zifuentes, e don Cefare di Gregorio fuo fratello heb be per monie la Baronella di Gurafi : e l'altro nomato Giacomo prefe l'babito Gero folimitano nel 1 58 e Vn'alira cugina del predetto don Cola Maria, chiamata donna Maria d'Aucatta fu moglie di don Filippo Cicala gentil huomo di cafa della M. del Rè Filippo 11 1,c fù figlia di don Mariano d'Auesna Barone di Triacri, e Mugracitti.

Dal prenatrato do Antonio d'Auetna, fratello del Baton di S. Caterina, nè nacque do Francesco, che si casò con la siglia di do Giacomo di Balsamo Visconte di Francauigliaje fua forella fu moglie di don Tomafo Marquet. Il predetto do Mariano hela he il carico di Maelio della Zeeca di Mesfina ed altri della fua patriai però don Co la Maria fi moti in Palermo. Fra Tomalo d'Averna Caualier Gerofelimitano fictaecuneonel 1623; e molt'aliti canalitri di quella famiglia fiorirono che pet no haucrne noticia fi lafciano di canto.

# DELLA FAMIGLIA

DIANA.

Oppo alcune diligenze non habbiam polluto ritropare di done derittaffe, à fosse originaria in Sicilia la famiglia Diana, ne meno fra le famiglie nobili d'Italia vestigio vetuno si scorge: folamente nelle Piacetine il Cardinal Pre tro Diana frarel vierino di Giacomo Bagatotti chiariffimo Canitan del Rè di Frácia-Nacque questo Cardinale dalla chiaristima famiglia Diana.ouer de Diani di Pia Gio Pierro

cenza, t ne primi anni fu Canonico della fua patria, e pofcia Prepofito di Sant'Anto pino di quella, alla cui Chiefa, doppo che fu Cardinale, prefentò vo Tapete di gran. della molivalore donatogli dal Rè Arrigo : fu Diacono Cardinale di Lucio 1 11, Prete di San-tadata ta Cecilia appo Clemente 111.e Legaro di Papa Celeffino più volte in Lombatdia, in Sicilia,e nell'impero, oue mori Legato di Papa Innocezo, metre s'affatteaua in dif fesa di Santa Chiefa e per la tranquillità del Cristianesmo.

Della famiglia di Sicilia il primo, c'habbiam rirrouato e fiato Rubbetto Diana ge til'hitomo del Rè Lodonico, ed vno de amotiti d'Aitale d'Alagona, per la cui amici gia, io tempo dell'inobedienza d'Artale, perdè il dominio della Terra di Gagliano, ed Reg. della altri feudi;mă il Rè Martino conofcendo la fua innocenza lo timelle in gratia,e gli te daneli. di filmi ladetta Terra, ed tíuoi feudi nel 1396 hebbe toftul per moglie la figlia di Fer-

dinando di Domenichi gensil'huomo di Catania il quale parimente dal medelmo 1397 48 Rènel 1397 bebbe concessiumii beni Feudali, e Burgensatici, ch'erano in Naro. di Henrico Chiaramonte robbello.

1401/16. seltrest de d feudo.

Ruggiero di Diana fii Guardarobba del Rè Alfonfoila cui moglie fii figlia di Sanchio Dexea equalier Caralano Barone di Campobello, il qual feudo l'hebbe da l Rè Martino per feruiginel 1 40 1:hebbe pure vo alua moglie, detta Terefa, figlia del prenarrato Ferdinando di Domenichi Catalago, habitator di Catania. Quelli coltre I capatrinel beni d'Henrico Chiaramonte, bebbe parimente il Ponte della Marina di Carania, la cantelle nel quale gli fuccesse sua figlia Margarita, moglie d'Oximen d'Asaro della medesma Città che l'hebbe confirmato dal Re Alfonfo nel 1427 tella doppo la morte d'Oximen paísò alle feconde pozze con Oximen di Salemi, perloche fuccelle il figlio Ber

nabò Salemi, il quale hauendo morto fenza herede lasció detto Ponte a suo zio Gio Vanni Aleffandrano in fodusfation de fuoi fernigi nel 1496.

fends.

Da questo Ruggiero di Diana ne nacque Gasparo di Diana, che li tigo alquanto di tempo con Manfredo Vilardua per lo racquisto del scudo di Bestimaspercioche que fto feudo col Molino di donna Guerriera el Drto fu primieramente di Fra Alberto tratid d. di Diana Caualier Gerofolimirano; perfoche peruenne alla Religione, che lo con cel fe à Bernaido Vilardita nel 1399, ano del predetto Manfredo, nondimeno non lo potè confeguirere Federico, che fu caualiero di molta aussorità. Il predetto Gaspare fu

Senator di Palermo nel 1470 fin al 1473, infieme con Simone Caluello, Scipione Sut nated Pa tile, Nicolo Buono, Marco Parerno, e Ramero Agliata. Federico in Presore nel 1478, ler de dem e nel 1488 in luogo di Protessiao Leofante, e nel 1494. Fracesco di Diana suo figlio fil Capitano nel 1 500, el altro Gio: Arrigo di Diana nel 1502, e 1511; fimilmente Giu 12to con Simon di Bologna, Gio: Calnello, Antonio Ventimiglia, Alessandro Gallettije Gio:Sotole, Pietro di Diana nel 1501. Gio: Matieo di Diana nel 1520 nel 1555 nel 156 t, e nel 1566, e Giacomo di Diana in altri anni.

I Canalieri Gerofolimitani di quella famiglia furono il prenarrato Fra Ruberto di Diana ricepuronel 1424, e pofera Prior di Roma, e Pra Ruberro il giouane nel 1443;e molt'aliti Caualieri fuot degl'ordini di questa famiglia siorirono, che villere an Palermo con molto fplendore.

Don Baldaffar e Bernardino di Bologna vuole nel fuo libro della cafa Bologna, che

prace due forto.

quella famiglia Diana foffe nel fuo tempo effimaperò di quella di Genona v'è Nicolò Diana Barone di Cefalà. L'arme di quella famiglia fono vua fascia con vua Stella nel mezzo,e tre Stelle so

## DELLA FAMIGLIA

DINL

Lro.

A famiglia Dini di Sicilia e della città di Messina venne da Seio. Isola antlebis fima de Greci della quale virtuofi gentil'huomini nè fono nati: fra quali Fra ▲ Francelen DiniC aualier Gerofolimitano, nel cui processo dell'abito chiatamente fi fcorge la fua nobiltà : frorifce parimente con splendore d'antica nobiltà in ntifue Tea Fiotenza la famiglia Dini, one anche ha pattorito molti Caualieri.

### DELLA FAMIGLIA





VBBERTO Deodato di Orniero pobile città d'italia fernì moltanni il Rè Pietro 11, ed il Duca Gionanni di Randazzo, e di Noto, fratelli, da'quah hebbe alcun'anni il gouerno con titolo di Capitano delle città di Siragufa, e Notore fu conofcinto ne fuoi tem pi per gentil huomo affai viriunfo.

La famiglia Deodato in Ornieto fo vna delle antiche, che fiorirono in quella Republicapercioche nel 1197 del Signore furono nell biller. funi Confoli Nicolò Deodaro, e Rainero di Macereto-

Pier Luiggi Deodato fu vno de principali della Città, e fu genero di Pepo Farnefe:coffui fu figlio di Graffi Deodato, e fratello di Toncello Deo dato, che fu Capitan.

d'Oruieto nel 1208, ed hebbe per moglie la figliadi Ruftichello d'Arlotto Capitan d'Ornieto nel 1332. Giacomo Deodato fugenero di laco di Ponte Romano Podellà d'Ornieto e molt'altri Caualieri di queffa famiolia in Italia fi leppono.

Giouanni Deodato, figlio del predetto Rubberto, fi casò in Stragufa con la figlia ... di Pietro Antonio Manuello, eprocreo Nicolò, che s'impiegò nella professon Medi ne cinale,la quale in quei tempi fi conferuana appoi nobili, poiche eglino attendenano del 1370e più à faperii conferuare l'indiuiduo, che di imparare professione lucratina, come s'ula ne noffri rempi; il casò coffui con la forella di Giacomo Cafeino Barone del Palaggio d'Augusta, e regio Secretario del prederto Rè. Giouanni suo figlio nel 1453 successe Reg delle al predetto di Cafcino fuo zio, al quale il figlio Nicolò, che parimente comprò da Ni

colò Mejchiot Branciforte il feudo di Xamnacta con i Vignali della Mendola nel 1402.ed il lus pafcendi in feudo del feudo di S.Michele.

Si casò il predetto Giouanni con Bartolomea Landolina, fiella di Giouanni Landolina Barone di Frugintini,e di Tabatia, la quale, per la morte di Gutterra Landoli na fuo fratelio acquiftò detti feudi nel 1529; à coftoro fueceffe Pietro Deodato lo ro fi glio primogenito, che s'inuesti di detti feadi nel 1559; procreò questi à Nicoló, e Bar tolomeo. Nicolò morì fenza prolesperioche successe nella paterna heredità il fratello Barcolomco,il quale riufel caualiero affai virtuofo,e di motla bontà : parimente fuo

d Ormele

figlio don Pietro il quale heredità detti fendi doppo la paterna mortenel 1607. No nacque dal detto Barone don Pierro il vi sente Barone don Bartolomeo, che per la morre del padre, fegui: a nel 16,3 confegui turti i beni,e feudi paterni, viuendo virenofamente da caualiero. Quetta famiglia fiori chiara tosì nella chtà di Noto come nellacittà di Siragufa, ouce flato prom da neptimi carichi di quella. L'arme fono voa fafcia vodiata di color celcite,e me bi ude fotto rolle in campo d'oro.

#### DELLA, FAMIGLIA





A famiglia Desfar, appo i Siciliani corrottamente detta Isfar, fit femore stimaca dagli Scrittori per vaa delle più antiche, e pobili famiglie di Catalogua; il progenitor di lei in Sicilia e nel gouce no del Rè Alfonfo fu Gisberto Desfar canaliero Caralano, il quale hebbe nel 1426 l'efficio di Maftro Secreto del Reggo; acquiftò anche il Caltello, Terra, e frudi di Sicultana con certe libertà nel 1430; altre onze 150 foprale tratte del Gargatore della Marina di Siculiana nel 1441 : edaltre onze 150 fopra le trare della R. Cinel 1446, con voa cala grande in Agrigento; 2500 tratte in feudo lopra il medelmo Gargatore da Siculiana nel 1450,il fendo de Fauerchi nel 1452,fa confirma della Terra di Siculia

nage Monforte col fuorierose milto Imperonel 1455.

Hobbe coffus carico di Capitan, d'Arme di Saccaspazimente di Conferuatore, dell' Real Parrimonio nel 1435,e di Vicario Generale nel 1440,tù infieme con Nicolò Speciale Battiffa Platamone Giudice della R. G.C. Egidio Caciterase Gionanni di Caltagurone mandato Ambalciatore alla Regina Gioganna pel 1423 e nel 1440 Va cario Generale per sunto il Regno, e molt'altri carichi hebbe quello canaliero; e per Compadre d'yna fua figliaschiamata Coftanza il medefmo Rè Alfonzorella poi fu mo gue del Conte di Caltanifletra . Parimente fuo figlio Federico fu Capitan d'arme à Guerra in Calaffibetra nel 1484; procreò coftui à Vitenzo, 11 1 Batone di Siculiana, dai quale ne nacque Gifberto 11, che generò Giouanni Baron di Siculiana.

Doppo la morte del predetto Giouanni prese possesso della Baronia di Siculiana fuo figlio Francesco nel 1540 at hi lucceste suo figlio don Biasco con il frudo delle Sa line nel 1592. Da coftui ne nacque don Fracesco, che premorì al padres persoche do p po la

po la fina morre gli fuccesse donna Giousuna sua figlia moglie di don Vicenzo del Bo fco Principe della Carolica, che generarono il viuente Principe don Francesco caualiero virtuofifimo, ed amante delle belle lettere, e di coloro, che professato virrà. Questi è fiato promoffo ne primi carichi del Regno, pertico larmenre in quel di Maftro di Campo nel ripartimento, che fi fece del Regno della militia di Sicilia: pondimeno quefta famiglia hà goduto fempre non folamente i fupremi carichi ed vilicis mà anche gli fplendori di vera nobiltige di ricchezze.

Ne viuenn hoggi i figli di don Giliberto Desfar difcendente del Barone don Gio panni perlinea defecondogenito. Pà per arme quella famiglia vn Monte d'argento co

tre colline, the buttano fiamme di fuocoin campo celefte.

#### DELLA FAMIGLIA





VANTO fia nobile,e chiara la famiglia Donati di Fiorenza. progenitrice di quella di Venegra e d'altre nelle città d'Italia, e Si cilia,nè fanno ampia teftimoniaza Gio:Villanni, Ricordano Male frina e tutti coloro c'hanno feritto de fuccesti d'Italia mà la fua. antica origioe chi la porta da Romani, e chi da Longobardi, in ciò concoree Francesco de Perris nel suo libro della nobiltà i poiche fa ella nell'arme le Rose, però Scipione Ammirato, seguedo il Ma lefoma nell'historie di Fiorenza, dice, che nella redificatione di quella Cirrà, fatta per

l'Imperator Carlo Magno negl'anni 780 del Signore vinternenne Caio Iunio Donato Confole Romano, e nel 1013 Pretore della medefina Cirrà Iunio Tiberio Donato discendente di vo altro lunio Tiberio, che ville negl'anni di Christo 261-

Monfignor Antonio di Agustino nel suo libro delle famiglie Romane, dice, che le faminite Donati di Fiorenza di Venetia di Arezzo di Sicilia di Puglia, e di Marua tono difcendenti de Donati Romani, originati dalla famiglia Iunia. Raccorda parimente Ciprian o Manente nell' historia d'Ornieto effer voa dell'antiche famiglie di quella Cittàpercioche Giouanni Donato fu Confole di quella nel 984,con Pietro Farnele infiemete Bernardino Donato con Carlo Saglimbene nel 112 tidalla qual Città fu ella poscia cacciata con altre pobili famiglie nel 1 16a. Mà in Fiorenza si ve de elet

decleito Causliero nel 2039 dall'Imperator Henrico 11 Ruggiero Donatti, di nu Si lenge in Gio: Villani ed in Ricordano Malefoina che voa belliffima fancibila di

Si legge la Gio-Villani, ed la Ricordano Malejona, che vao belliffima fancibila di quella famiglia, come fi diffe negl'Amidei , fi cagione de Guelfi , e Gibellinin Fioreza. Taccco gl'huomini illufta , che let in Italia ha partoritose dicò folamente della famiglia Donari di Sicilia, la dvale hebbe principio da Neri Donari figlio di Corfo.

Corfo è molto criebtato dagi Heftotici, principalmente da Enea Siluio, da Sant An tonino Vescouo di Frorenza, dal Villani, e di Ammurato: fit egli huomo di gran valore,e pla voite Generale di Fiorenzini, Podeffà di Piftoin,e di Oruiero (fecondo Monal do Mobaldefchi ) ed hebbe molta guerra cou la famiglia Cetchi, altora potente fua ra unte heb be due montala prima fo della predetes famiglia Cerchi, con la quale proereò Simone, che fu ycorfo nella Zuffa, ch'ei fece con glabri de Cerchi sintieme con fuo zio Nicolò ed Amariño Donari Canaliero, e Capiran chia iffimo de fuoi teni e Ge nerale più volte de Fiorentini; la feconda mortie di Cosfo fu Helena della Fagiola, figlia d'V goccione che fu Signor di Pifa, e di Luccasperloche venendo in fospetto di Fiorentini, ch'eglis'haueffe di infignotir della Patria : l'uccifero , perloche Helena. fua moglie con suo figlio Neristi gottita delle già guerre,che fulcitarono per la mor re del marito, fe nè venne volando in Sicrita e ciò fegui circa il 1 309 fermandofi nella chra di Meffina oue Neri crebbe virruofo ed amprego le appo i Cittadini per le fue molte ricchezz fu celi progenitare di molti chiatiffini gentil huomini; percioche Nen 11 duer Rainero Donati fu Senator della fua Patria nel 141 3 procreo coftui Gia como padre di Neti e e cache fu parimente dinerfe volte Gintato, ed Ambafejatore per la Pattia al Rè Alfonfo, ortenendo per quella molti Prinilegise per le theffo la me tà della Gabella del Paffaggio:l'altra metàl hebhe Giacopino Saccanonel 1450, la... quale pokia fu dal Rè Giouanni reftituira alla città nel 1459-

Regulican coll, de det to music

Thomaso Donase in Gindice di Mefina più volte, phiemene della G.C. one fi fal wat of Paleminan pet le lieu verin nella conginea di Squazci lupo, coddi di rivoua G. Sienze: lotto Grittone Capitoli del Regno dell'Imperitor Carlo ve il 1700. Girlamo fi ancidi di digina che Senatore nel 1531. Gipolamo 11 nel 1554, Matanno nel 1565, e 1758. Gio cili

Ré Cardeo Filipso 1 x. Filipso Domit fix indicade Mediannel 1 your Pottac. Filipso Domit fix indicade Mediannel 1 your Pottac. Filipso Domit fix indicade Mediannel 1 post fix districts postici Giri dice del Giliforio. Giomani loggi Sandico del inaccietta Giri ace qual vilipso vide dinectato a tambique si fine specific a Real C. in Maddio oper fixingi odel la Pattise e nunl'airi gifi il incomuni di quella famiglia finitrono. Pifattat ella ciliu ari dilla vide del PIM-aritro Aguinto Domat finano Predictoro en 1 a, spec el finor Annonia Do nati Monaca in Sara Mana di viruofi, e fanta vita, imbedia commendati del PS-aritro Pri nella fia Robologia. Ella facili meter fenope haus fariro cobbili conjugiciare nella medefina Cirthe fa finalmente per ame venamo divido, di lopora turo redio, e di foto untro di exegora, segre aritro del fia Ramilla Domat del Posenza:

#### DELLA FAMIGLIA

EMANVELE





IE DE chiaro, e nobile principio alla famiglia Emanuele fin Sici Base nell'actità di Tapaoi Coraldo Rodolfo Emanuele Caralier Caftigliano; di curferine don Grouna de Sanchez nella vira del Rè Pierro primo di Sicilla, e III d'Aragona, one così dice al fogillo ras.

El Rey don Perdinando el Santo dos vezescasola primera e G La Reyna dols Fratris hija del Emperadre Philip Dugaede. Suenila, y de la Emperatur Hu encode el le matrimonio rauca i infáre don Aldzo, y do Prediquer, don Primado que murio año, y don Henrique, y don Philipe, don Sancho, do Emanuel, dota Elector que murio año, y dona Beringuel a monja cal las tuel

gas: (e paocopiu fono dice)

El Infante don Emanuel fue Señor de Aogreda, Efcalona, Rao, S. Olaya, Cuellar, Peñafiel. Elche. Yccla, y oraș en el Marquefado de Villena, caso con dofia Coftanza. Infanta de Aragon, y fegunda vez con dona Beatriz hija de Amedeo Conde de Sabo ya,quale muo dos hijosillamado el primero Fernando, el fegundo Alonzo. Y con Nu na noble muger de Toledo à don Alonzo Emanuel que defones ledio la villa de-Elchejeffe fernio muchos anos al Rey don Alonzo de Caftilla en rodas las guerras, que rung contra los Christianos y Moros y casó con la hija de Juan Gózalez de Vce ro Señor de Veero cerca de Ofmajde este mai rimonio riu o Fredique Emanuelly Coraldo Rodulfo Emanuel, que venio en Siglia con el Rey Pedro, y con cargo de fu Prouecdor general. Muño Alfonzo dize, que venio con Fredique de Arenos fu Subri no Virrey de Sicilia nel regimento del Rey Manfredo, de cuya runo el Castillo de Trapana, y alle casó con Marianna de Siger, y nel riempo de los Françeses bueluio orra vez en Aragon por fernir al Rey Pedro, y con ello venio al acquifto de Sie li a col dicho cargo. El Rey por el fu valor enronces le dio las Varonias dicha del Caffilluzo, de Milufio en Trapana, y tambien el gouterno de à quella ciudad por tres afios. genero este Cauallero Barrolomeo Coraldo, y Isan Emanuel, Luiz con otras hijas. Fù quefto Canaliero non pnoco stimato per le sue virrà militari datgià derro Rè Pierros

1336

Pietromerloche, dice Zurita ne fuoi annali, nel tempo, che quello fu disfidato dal Rè Carlo di Napoli à fingular battaglia in Bordeus nel 1282, l'eleffe per compagno in. que l'hatrimento, el imprego aprhe in molti carichi importanti: fimilmente il Rè don Giaime fuo figlio, che atrende lo a fuoi fernigi, gli diede il cafale del Burgio, Milufio, hoggi derio Burgetto in feudo , con Ptinilegio dato to Palet. 2 27 di Febraio 1285.

Successes à costui i figli Bastolomeo, e Coraldo Emanuele, che acquistarono anche forto il Rè Federico e y altri feudi perloche futono flimati per i più potenti Batoni di questempi da chia rezza di ciò, oltre mosti publici litrummenti il fernigio mi

litare del Rè Lodonico, seguito nel 1243, nel quale così si legge.

Rodulfus Emanuel pro Equis armatus fex onze 18, Coraldus Emanuel pro Equis atma tis quatuor anze 11. Bartolomeus Emanuel pro Equis armates tribus, onze o.

Paffarono molto tempo femore i predetti fendi alla progenie mafcolina finche per la claufula (del lus Fracorum) peruennero ad Eufemia, figlia vnica d'Antonino Ema-

nucle Barone ptimogenito d Honofrio.

Eufemia fi casò primiera mente con Francesco Ventimiglia, che gli procreò vua figlia, mamata Pina, e doppo con Nino Tagliania Batone di Caftel Vetrano, e diede anche fua figlia Pina permoglie à Baldaffare, figlio primogento del predetto Nino

Tagliaura, ch'ambedue furono progenitori de chiariffimi Principi di Caffel Verrano, Duchi di Terranoua.

Giouanni, figlio re zo di Coraldo Rodolfa habitò nella città di Palermo, e fi casò con la figlia di Ruberto di Lorenzo, Giudice della G.C. forto il Rè Giacomo e for go il Re Pietro I 1 4 6 la quale procreò Luingi Cavaliero virtuoffs@mosperloche fu tre volte promofionell'vficio di Pretore della città di Palermo negl'anni 1275,1400, 0 14to : fi casò coftui con la cugina Humana, figlia di Sion di Lorenzo, figlio del predetto Ruberto, e per questo sucresse nella gabella della Rantaria della mercede di Palermo,ch'era frata di Cecco Tagliania, e fimilmente nella gabella della Tintura della predetta Gità, che l'hebbe confirmate dal Re Martigo nel 1207, e gli successe il figlio Gionanni nel 1397, al quale primieramente Saluadore, e doppo Thomaso suoi fi Rlinel 1453.

Coraldo Emanuele di Trapani, figlio 7 1 del predetto Coraldo Rodolfo, benche nel Capohicui fla chiamato per errore Ruggiero, hebbe concello per funi fernigi dal Rè Giacomo la Baionia del feudo di Culcali, ouet Mangiadami nel territorio di Salem, la quale gli fu confirmata dal Rè Federico a tri da coltri nè nacquero Luiggi, e Riccar do. Luiggi fuccesse nella predetta Baronia ed à lui il figlio Ricrardo il quale ladotò à Giulia Coftanza fua figlia, rafata con Corrado Fifauli Canaliero, che procreò Recar-

do, il quale generò Coffanza, che fu moglie di Riccardo Sieri nel 1260.

Bir cardo, altro figlio di Coraldo Emanuele Barone di Culcati, fi casò in Salem, one fecodo alcune publiche freieture, che ne fono flate prefentate della famiglia Emanue le di Matfala, fu progenitor di molti gentil huomini, nè fopra ciò nellun fi maraulgli, perchescome oltre habbiam detto neffuna cofa è più foggetta alle varietà, e miferie. del mondo, mi delle famiglie. Ecro, per i molti grani disgulfi, che feguirono con altre nohib famiglie, Antonio Emanuele abhorrendo i finifiri incontri fe ne ando con la fua famiglia ad habitat indi in Maifala nel 1 700se godê i primi vffici nobili di quella Cirtà, e per più perpetuarli fabticò nel connento di San Fracesco d'Assisi, appresso tre Cappelle principali di Requises, de Ferri, e de Belliffimi, vna hella Cappella, que fu fe polto nel 1526 e si dire l'Epitafio.

En Emanuel profes de gente Autonius bie eff. Cuius in bos folido M armore figna patent.

Dal predesto Antonio nè nacque Gio: Antonio, eFrancesco, Da Fraceso anche Gios Vito, il quale fece don Antonio, che procreò molti caualieri, da quali nè peruene il Doc tor don

tor don Benedetto Emanuele Configliero di S.M.e periro nell'una è l'altra legge; fu primieramente egli Giudice della R. C. P. pel 1636, 27, e Giudice perpetuo de beni confife att del Santo Vffi. lo del Regno: anche Giudice del Confiftorio, e della R. G. C. vinendocon applaulo divirtuolo coligliero. Fà quella famiglia per arme vn Leon d'oto rampante chetiene impugnato vo Stendardoin campo roffo, ed intorno al feu do fei Leoni rossi rampanti in campo d'argero; e sei branche alare d'oro, che ognuna impugna vna ípada in campo roffo.

### DELLE FAMIGLIE

ENEA, ED EPIFANIA

Iorgio d'Enca duct Encase Lantillotto d'Epifania gentil'huomini Beneuenw rani furono mandati dal Re Alfonio nel 1420 Caftellant, Giorgio del Caftel lo di Leonini, e Lancillotto del Castello della Bruca con assallucroso trat-

tenimento.

Giargio fi casò in Leontini con la figlia di Gionani-Timera gentil'huomo di quel la Cina e procreò Nicolò Antonio, che milità a fauor del medefmo Rè, e del Rè Caro li co Ferdinado, dal quale hebbe l'vincio di Percettore della Valle di Noto, che vi durò puochi anni , impedito dalla morre , clasciò fanciullo à Giouanni il quale per alcune perfecutioni di Giultizia di uenne in balla fortuna , lafcian do à fuol fighuoli po peri e cosi leguirono i pofteri.

Ancillorto d'Epifania parimente hebbe per moglie la figlia di Cotrado Rubbini di Stragufa Cammattero dell'Infante don Giouanni per loche acquiltò da quel Signore pujměte glintroiti della Caftellania di Piazza che pofeia gralcizò fuo figlio Gio: Girolamo dal predeti o Re Catolico, che poi fuo figlio L'aciliotro gli doiò à Dia na fua figlia cafata con Luca Maietta di Piazza: però queste due famiglie molt'anni innanzi de'noftif tempribrono effinte.

### DELLA FAMIGLIA

FACCIO OVER FAZZIO.

Iouanni di Fizzio gentii huomo di Paula fu Trinciante del Re Federico 11,e w doppo Macftro di cafa,e ficasò in Carania coa la figlia de Pietro d'Alcono Baron di Bulgarano, co la quale procteo Matteo, che prese anche per moglie Ifabella figlia di Giouanni Cilona, e ne nacque d'ambedue Gio: Matteo : foccesse in queflometre Habella per la motte del padre fenza figli malchi nel feudo della Bulca gliamondimeno per la morte del marito paíso a lle feconde nozze con Filippo Roffo, in poter del quale hauendo morto, lafció il feudo ad Antonella fua figlia minore, naa del fecondo matrimonio, con patti, che morendo ella fenza figli perueniffe à Gio: Matteo fuo primo figlio, come in efferto fegui, e peruenne à Gio: Matteo di Fazzio, il quale lo doto à Pina fua figlia cafata có Anionio Vitale, col quale generò Simona, che fumogue d'Antonio d'Auols, che pute s'inuefti di derto feudonel 1512.

### DELLA FAMIGLIA

FALCONE





le di Pandolfo genero del Principe Guaimaro di Salerno, ed ambedue militarono à fauor del medelmo Principerciò l'accenna vna Cronica manuferitta in Greco con feruara nell'Abhadia di San Saluadore di Mellina, feriuendo questo feguito nel 912 del Signore, il qual tempo, è pur annouero, giudichiamo effere flato errore dell'auc tore di quella, o qualche accidente, mentre Manuce Efatco di Sicilia funt principij dell'anno 1000. Hor lafejando à dietro gli errori annatifts, che fono quaff in con fiderabili, feguiremo ad Hettore Falcone, il quale fermandofi in Sicilia fu progenito re di Pandolfo, Simone, Hettore, Thomafo, Alessandro, Giacomo, e Pietro di Faicone; i quali caualteri fur ono non puoco celebri nel miffice militare, allargandofi il grido loro non folamente in Sicilia, mà etiandi o in Italia.

Da Thomafo incominció la famiglia Falcone in Sicilia: coftui fu vno de dodeci Ca pitani illustro d'Italia del fuo tempo e progenitot parimente di molti cavalieri :figquali Alessandro Falcone, che sotto l'Imperator Federico 1 a lasciò meranigliosogrà domilitare, dal quale peruennero Federico, Artale, Pandolfo, e Giacomo, che fu padre di quel generolo Federico Falcone, che à fingolar battaghe non puoche gloriole vittorie acquistò per lo qual valore su oltre modo stimato dal Rè Pierro i dal quale andò Capitan della Guardia in Catalogna, mà combattendo contra Francesi in fapor del fuo Rèsfu granemente ferito e feampando fi ricouerò in Villafranca, que fi moti nel 1286 coftui fà quello, che fece mouere per forza l'armata maritima guidata dal Capitan Ruggier Loria, che s'induggiana nel Porto di Meffina, à foccorrere il luo Rè.

Pandol

Paudolfo Falcone fu parimente di molto valore, e dorto nell'arre oratoria, banĉdo andaro costui Ambasciaror al Re Glaime per i Siciliani quando volcua rennmiar il Regno al Rè Carlo, si doctamente orò, che fece meranigliar il Re e'circoftanti, facendolo aftenere di quella volontà, agirata non puoco dalle pregniere, e minacce di Papa Bonifacio va 1 1.

Segui i medefmi veftigi Falcone di Falcone fuo figlio, che dal Rè Federico 11 fa impiegato ne maggiori carichi del Regno,e di Giudice parimente in tutti i Tribuna II. L'altro Falcoor di Falcone cugino del medefmo, e pepore del Conte Matteo Pal lici per parte materna, fu vno de Privati del Re Pietro 11,e promoffo da quello nel carico di Giullitiero della Valle di Caffrogiovannia cio l'accena il cap. 5 del Regnos hebbe anche parentela matrimoniale con la famiglia Chiaramonte, perloche non...

puoco potente diuenne.

Melchiore Falcone fi Senator di Messina nel 1322 procreo questi Geratdo è Ni costo. mi colò Gerardo su pet cerro rempo Signor d'Afaro, chera stato tolro ad Orario Bossi assenza gliore Nicolò di Palagonia, e Fiumefreddo, che l'haucuano cofeguito dal Rè Federi Afrais: co a t, per pri nilegio dato in Stragufa nel 1332. Nicolò fu progenitor della famiglia Fatcone di Leorini de Baroni del Bosco, e della Carrubba. Nicolò dunque procreò Caterrano, che fi casò in Leòrini con Leonora Cadido, ed acquiftò per dote molte ticchezze con la quale procreo Giouanni Gioleffo, Nicolò, e Falcone Caualieri spiritost. Giouanni figlio di Nicotó comproda Giouanni Statella il scudo di Casaluechio demembri della Baronia del Mungialino per gl'atti di Notat Giouanni Mô eaguro di Leontini nel 149 8iper la ricompra del quale egli acquiftò la Baronia del Bofco di Schifano, che hoggi è inpoter della famiglia Beneuentano per fuccessione. nè nacquero dal predetto Giouanni, Calcerano, e Sebastiano, che vissero con splendo re in Leontini e futono genitori di molti cauatier), la fuccession de quali s'estinie in Nicolò virimo Bayone del Bosco; che con Franceica Scammacca sua moglie non sece figliuolo verunomerloche successe nel fendo la forella Vicenza moglie di Matteo Bencuentano; però il fuderro Giovaoni fu anche Senaror della fua parria nel 1439, insteme con Luiggi d'Aragona, Giovanni Mediche Marteo Caraldo, e fu Capitano nel medefino anno Pino Tedefco.

Giofeffo Falcone fratello del predetto fù parlmente Giurato nel razocon Giofef to Leone, Chitto Curamadona, e Ruggiero Cottonaro, il Capirano fu Adamone Buc corise nel r442 fegui nel medefino vificio Falcone di Falcone, con Matteo Medici, Res die la Gioleffo Velpase Matteo Candido: effendo Capirano Giouanni Impolata: coftoro est mener dunque furono progenitori de Signori Falconi Baroni della Cartubba, che hoggi vi defini fenueno in Siraguía. Mà titotnando a Falconi di Meffina, diciamo, c'hanno polledu. di to le Terre di Cirami, Comifo, Afero, la Motta di Camaftra, il Bofco , la Baronia di San Peri, Domicella, e molt'altri feudi; peioche Pierro Falcone fit Barone del fendo di Protonotaro nel renitorio del Caftro, al quale gli fuccelle Napolione Falcone fue fiolio, che per hauerfi diffaccato dalla vbedienza reale, gli fu totto dal Rè Federico 11 1.e concello à Guidone Mangiauacea nel 1260, da potet del quale il Rè Martino roeliendolo, lo reflitui ad Antonia Falcone figlia del predetro Napulione's e moglie di Nicolò Carramedici nel 1 204, con la quale litigando Battolomeo Papaleone Giudice di Mellina, presendendo detro feudo, per ellergii ftato concello dalla Regina Mariado confegui al quale gli fucceffe fuo figlio Pagano.

Giouanna di Falcone bebbe il fendodi Saccolino nel 1495, il quale lo ricuperò da porer di Rinaldo Sortino, e gli inccesse Rainero Fatcone suo figlio nel 1 502, al quale il figlio Giouannello.

Ottenne natimente il predetto Pietro Falcone dal Rè Federico 1 1 1 nel 1 271 tetti i beni confilcati à Falcone di Paicone. Antonio bebbe dal Re Martino falme 13 di ٧u rerreno

terrenouellifold di Main a rel 1396. Thomatoli faudo di Carba nel territorio di Caltacipusanio il 1341. Lorsa con territorio e di controli di reludio per la ciscocia di caltacipusanio il 1341. Lorsa con territorio di produto di produco di carba con controli. Carba con la controli i 1341. Lorsa con territorio di carba con controli carba con fontita. Città figlia di Cirila Carba (fincon la quale proceso Simono): Di silocon, edi dila i uni trale 131 opportuno di produco di carba con controli di carba controli carba controli di ca

La predette Margarine fi casó coo Gio: Batella d'Aquiro nel 1 1771, che gli bà pro ereato fra gliatri il viuente Giacomo Mana d'Aquiro virtuolo gentil'huomo.

Però Sebattiana Falcone fi congiuofe in mattinonio nel 1773 con Colonno Riginato, e n'hebbe don Annibales, don Antonio vuentremondimeno patsò alle fat o de oozzeeon Alfo Arbèa, ed Aragona nel 1787, ehe gli fece Francefco, Leonora, Carlocal (labella, la quale fi casò con Paolo Falcone, e zene arono infieme France-

fco Maria, Agatinose Girolamo.

Celebra Mondigno Giomo ia Insta visa di Andrea Fisicone Vefciono di Modone, one prefa Locomo di Mortino, est por fela Locomo di Mortino, est per dei Quella Girità. Anche Faicone di Fisicone his betto di F. Federica II nel 131 sere a la colora di Celebra di Celebra

### DELLA FAMIGLIA

FARACE.

Copob. nel truss. di di findo,

Vla famiglia Farace vna dell'antiche, e nobili famiglie della città di Meffi-→ nace parimente fta le faudataties percaoche Nicolò Farace per ragion della. moglie Smeralda acquisto il feudo di Sicamioo, come habbiam detto nella famiglia Causi retia, cel quale gli succelle suo figlio Ruggiero nel 1457, à chi Berpardo fuo figlio del r 486 a coltui parimente tiluoi polterna onde comprediamo, per il congiung mento matrimontale, ch'et fece con la famiglia Sicamino, la quale è la medefinasche la Cauanetta, così agnominata per ti feudo di Sicamino, che vineffe in que tempi con felendore di veta nobilità il medelmo Ruggiero Fatace fa parimente Senator nobile di Messina nel 1459 con Signorino lo Porto, Matteo Crisafi, Saluo de Coftanzo, Nicolò Buonfiglio, e Filippo di Giouanni, Nicolò Farace parlimé te e fuo figlio fiu aguero bebbero pareotela con le famiglie Porco, Cirini, Falcone, e con alice famiglie pubili della medefma Cirtà. Il Buontiglio, dice, che ne fuoi rempi quelta famigita era in Melfina ellintare la mette fra le nobili famiglie effinte di quella Litia; nondimeno oè peruenoe co pogreflo di tempo da lei Girolamo Farace. e'habiio in Palermo,e procreo Giolefio, il quale non Jolamente fu Giudice diuctie volte del Confidence G.C. mà aoche Auuocato Fifcale e Maftro Rationale del T. del R. P. vifle, e meri virtuolifiimo, il cui corpo doppo alquato di teno riconolciuto odorò fuanemčie, come ti legge per le informationi; procreò quefti co Frácefea Rof fo fua mogite il viucte Dottore do Lorezo,e Carlo che morisperò do Lorenzo,oltre molti

molti carichi, è flato promoffo due volte nel Giudicato della G.C.L'arme di lei fono vna Colomba d'argento in capo azzutro, che guarda i ragi del Sole, e fotto tre Pi ni in campo d oro.

#### DELLA FAMIGLIA

FARAONE.

Ebbe luogo fia le famiglie nobili, ed atiche la famiglia Farzone di Meffina . Glouzoni Antonio, figlio di Faraone di Farzone, fa Mastro Rationale della Reginal câmera fotro il reggimero della Regina Maria, e della Regina Leonora. Pier Benedetto Faraone (uo figlio hebbe per opra del padie l'efficio di Mafiro Secreto de la medeima Reginal cammera ed alcazo onze sa disenditain feu do fopi a i beni de Giudo di Melfina, Betnardo fu Senator di Melfinanci i 147, con Scipione Romano, Thomaso Manuello, Antonio la Rocca, Gio: Bernardo Casalaina e Betto Mollica: eilluftrara questa famiglia d'Antonio Paraone, il quale su pri micramente Cappellano dell'imperator Carlo vidal quale fù eletto Abbate di S. Maria di Bordoparo, e poscia nel 1562 Vescovo di Cestiv, e nel 1669 Vescovo di Catania; paumente don Paolo figlio di Thomalo fu eletto dal Rè Filippo 11 Abbare dell'Itala nel 1595, e nel 1619 dai Rè Filippo 111 promoffonelle dignità Vescouale di Sitagusa, e il moninel 1 620 in Caltagirone città della sua Diocesi. L'arme fono va Diagone d'oro in campo celeffe.

#### DELLA FAMIGLIA

DE·LLA.





derl luo principio d'Alemgna, que dice effetui molti Canalieri del medelmo cognome: parimente in Candia;mà leguendo a of il noftro Tema, conforme negl'antichi Architti babbiam ritroua to, fenza far pregiuditio di quanto ella pretende fopta l'astica fuccessione di Corrado Fardella Cammaniero del Re Mafredo. di Lancillotto, e Giacopello Fardella, per non hauerne ritrouato da predetti fin ad Antonio coginogimeto di ferie,ne co chiarezza di ferittura, impedite .

Nel Pro cello di P. CANATT.CA naler de Matta nel sarinde' Fardely.

, 342

nedite dall'antichità de'tempi, chenè la fanno bensì profupponere per la vicinità degl'anni dell'y no all'altro legui emo dalla feriata posterità e he dona spin o alla pë na. Antonio Fardella duoti o le fue virtà fà fatto Caualier Regio dal Rè Martino ed hebbe onze 12 di redita, Lazono luo figlio patimete per ordine del medelmo Re fi casò con la figlia di Pietro Sieri Capalier Trapanefe,e fu da quello el etro Cap,e dop po Regio Credenziero della medefina Città, e per la morte di fuo padre Antonio anche nell'officio di Vicelimitato che l'hebbe confirmato dal Rè Alfonso nel 4 423. oue fi lengono iltoli di (nobilis dominus, & Regius miles ) i quali in quei tempi non fi dauano, fi non che a uesi Caualieri: fa i estimonio della antica nobiltà di questa fimi glia vn'antica Cappella nella Chiefa Parrocchiale di S. Nicolò della medefma Citta fondata da predeceffori de predetti Antonio, e Lanzono, con dore d'alcuni beni Stabili, e l'arme de Fardelii soptaició si vede in vo atro di Norar publico della medel ma Città fatto nel 1,422 stanfuntato negl'atti di Notar Giorianni Lopez nel 1632 e

mo Cauari etta, nel qual atto fileggono quefte parole-In qua Tribuna funt desiela arma predictorum de Fardella. Es fuorti predesefforum. Appare il predetto Antonio effer flato parimente Capitano della detta Cittànel

1421.e fuo fiolio Lanzono i anno inanzi e Giurato nel 1444.e 1445; poffederono ambedue la Gabella del mezzo biscotto di Trapani, e moli altri beni.

Ne nacque di Lanzono, e fua moglie N. Sicri, figlia di Pietro Baron di Fontana. Salfa, Antonio il quale parimente hebbe il titolo di Regio Caualiero, e la confirma Reale delle predette cose nel 1456; in ricompensa de leruigi del Padre, ed Auo, e

nella prou a del quarro della famiglia Fardella del Caualier Gerofolimicano Giaco

nel 1458fu eletto Capitan di Trapant

Procted il predetto Antonio, Giovanni, il quale fegui nell'officio di Viceammira soled in altri beni paterni , ando Ambafeladoi d ella fua patria nel 1401 apprello il Vicete, e faaffai volce promoffo nell'officio di Giurato di quella coffui doppo la fua morte, che fegui nel 1497, lafeio fuot h redi Bartolomeo, Amonio Dottor di leggese ad alter fuoi figli i quali fegustono ne medelmi canchi. Dal predetto Barto Iomeo, e N. Zuccalà fua moulie, ne nacque Andrea, che fi casò con Gia coma di Ferro, con la quale procreo Gio: Antonio, padre de Caualier Gerofolimitani Fra Vice zo,c Fia An frea Fai della,la cui forella fà Aldabella moglie di Scipione Barlotta.

Dal Dottor Antonio Fardella ne nacque Giacomo Fardella dal quale Michele che procreò à Vito padre di Michele Mattino genitot di don Gionanni di Fra Mo dello e di Fra Filippo Capalieri di Maltate da don Giovani ne nacone don Alberto.

Серей, пе Fu Barone il fecondo Antonio Fardella per ragion della moglie del feudo d'Artrett. di de cudaci. Quello feudo, che flà nel renisorio del Monte Erice, fù primiera mente di La feuda. ciliotto Talac, che doppo la fua morte gli fuecesse Leonora, monti edi Giouanni Ga landuccio,ed Eufemia fue figlie: alla predetta Leonora fegui Lodonico Galaduccio fuo figlio, che lo dotò à Giouannella fua figlia, moglie del predesso Antonio Fardel-Inneffita : la, che fe ne inuefit nel 1453, coffui patimente lo diede à Cafandra moglie di Midi cancelle asti. fd. chele di Caro,che fe nè innesti pure nel 1504 ila quale nè fece donatione ad Auto-

769. nio di Caro fuofiglio. Reg. della Hebbe Giacomo Fardella la Salma di Trapani in feudo nel 1507, che gli fuccef

d. com.

cancell-del fe luo figlio Nicolò nel 1516, e nel feudo della Tonnara nel 1518, Giosanionio ne' Rerns de feudi di Micilerta, e di Mufilcarati, ouer di Fontana nel 1 530. Giacomo hebbe po teftà dal Rè di noter edificar Terra nel suofendo della lotta nel 1720;e Gasparco fuo figlio s'inuelli della Salinagrande di Trapani nel 1536. Questi fa progenitor de Baroni di San Lorenzo Principi di Paceco, quali per hauer fatto (empre nobili.

e chiari congiungimenti hanno lafciato potenti e ricchi i loro pofteri. Il Principe den Gio:Francesco visse virtuosamente, e si casò con Teopatia figlia didon

di don Pietro Caetano, figlio del Principe del Caffato, co la quale procreò tre figlino li, che fotto la virtuofa educatione materna viveno; e parimente il vivente do Ema nuele canalter degno di lode s'hà conferuato fempre col decoto della veta nobiltà. l baroni della Muatta han viffuto con chia ezza nella loro pattia Tiapani, facendo

sempre nobili congiungimenti, e sono stati promosti ne primi vstici di quella Cirtà. Non fi meraulgii neffuno fe habbiam in questo Elogio lasciato la ferie dell'Alhe io della famiglia co fuor progreffi, poiche la cagione di ciò è ftata la trafcuragine d'al cuni Signon della famiglia, i quali, hauê dogli fatto molta infranza, che mi daffero le ktittute per cauarne la ferie,m'hanno fodisfatto folamente con le promificae con le parole; perioche farò fcufato:L'arme della famigliafono tre fafcie alquanto arca te d'argento in campo rollo,

### DELLA FAMIGLIA

FAII, OVER FAIIA.





IL 1 PPO Fair e nel nostro Idioma Faira gentil huomo France fe,venne in Sicilia con carico di gesil huomo della Regina Leo nora cafata all'hora col Re Federico 11, appo i qualifu di tanta ftima per le fue virtà, che,oltre molri honori,colegui l'efficio di Maftto Secreto, e di Percettore del Regno di Sicilia, hebbe. Ape egli pet moglie la figlia de Beringario Otioles Caualier Catalano, che gli procied Pier Luiggl famigliate del Rè Pietro ra: fi

caso questi co Arcadia figlia di Tomaso di Ferliccio, ch'era stato Giudice della G.C. Me fosto il medefmo Rè, e gentil'huomo Mestinefe, con la quale generò Thomafo, e Fi lippo, che villero nel reggimento del Rè Martino, e Regina Maria, fotro i quali Tho Ber malo Faij fu Gouernatore di Leontini per vo anno, ch'era à guifa di Capiran di Giu tance fitia però de predetti fin a nofiri tempi succession veruna habbiam ritrouato. Mà lese co per la falfa persecutione, che mosseto gl'Herenici V gonotti coutra i Catolici nel Re Roodi Francia fotto Carlo 1x pel 3 560 molte famiglie nobili Catoliche fi partiro no indi per l'Italia; fra le quali quella di Faij, guidasa da Faramondo Faij, e prete per fua flanza lacittà di Sauona della Liguria, one viffe nobile, e ricca. Qued fu proge nitor di Giorgio Faira, il quale per alcuni accidenti fi ritirò in Sicilia, dour, come Cit-

g.

eadino

tadino Palermitano per Prinilegio fú eletro Giudice della Cotte del Pretore sin di della G. C. e poi fi casò con donna Habella Porco, e Serrimo, figlia di don Pierro Ba ton di Peoronogaro, e di donna Diana di Settimo, figlia del Marchefeda Giarratana; perlorhe fu fatto Gutdice Straticonale di Mellina nel 1594 infieme con Vicena o Romano, e Biagio Pagano, e doppo altre quarro volte Giudice della R. G. C. e due del Confiltorio effendo frato vno de baoni Dottori del fuo tempo,

Procreò egli il Dorsor don Giofeffo, ed il Dottor don Francesco, il quale si casò co donna Franceica Porcosfiglia di don Vicenzose di donna liabella Angortase non ha ptotrearo prole verana; nondimeno egli è flato promoffo tre volte ne pomi vifici Giudittali della città di Meffina, e gl'anni adierro in quel di Giudice del T. della R. G.C. vine egli nobilmentecon effercitar l'ufficio d'Annocato appo la Real Cotte , e

fuor Tribunali. Fiori parimente quella famiglia in Francia ne tempi del famoso Dottor di legge, e Configliero Titaquello,il quale dedico vn Tomo de fuoi trattan (de nobilitate) à Barrolomeo Paija Senator del Real C. di Pariggi, e fu vno de fuoi primi Configliera i polteri del quale fin hora fiorifiono. L'arme di quella fami glia fono vo Leon d'argé to rampante con vn Giglio d'oro nelle branche in campo azzurro.

### DELLA FAMIGLIA

FEDERICO.

Eone Tingnano gentil huomo Longobardo fu Cammariero, e Secretatio di Filip Cir at note to Federico d'Antiochia, figlio naturale dell'Imperator Federico r t, dal quale dell'lmp. ▲ hebbe molt anni il goueroo della Terra di Capizzi, c'fuoi Cafali, ed hauêdo Federical. yn figlio gli puole nome Federico, conforme il Padrino Federico d'Antiochia, da chi fuegli amoreu olmente nuditto ; onde avuenne, the di fuo ordine, la friando il cognome paterno, fi fece chiamate Federico di Federico, fetuedo fi pei cognome del nome del Patrino , e fi prese per stanza la città di Catania. Altri vogliono che il predetro Leone fia dell'antica famiglia Federico di Brefcia, e prele il cognome Titigna no per la fuccessione d' vna heredità. Procteò costut Manfredo, e Pietro, cognominari come il padre di Pedenco, che viflero con spledore in quella Città. Manfredo fu vno de Baroni della medelma Città eletti dal Re Pietro primo ne naequero dal predetto, Raincro di Federico, c'hebbe dal Re Pietro i i nel 1340 onze 100 di tedita fopra Seruigio le Tonnare di Palermo con obligo di fat 4 Caualli nel militat fernigio, Federico, e Gio. Pierro, i quali ambeduc dal Re Lodonico futono inuiati con carico di Capira-Re Lodge no, Federico nella città di Sacca, e Gio: Pietro nella città d'Agrigento; Federico effen

do affai ricco comprò da Manfredo Chiaramonte Conte di Modica la Batonia di Cefala per prezzo di 3000 Fiotini d'010, dal quale fu ricuperara da Riccardo Abbate, figlio di Nicolò. Coftoro dunque con quelta occasione si fermarono in quella Cit tà e nobilmente la Ligrono i loro posteri; così pari mente Bonifatio di Federico vno

de Baroni della cirrà di Carania.

Ne nacque dal predetto Federico di Federico, Manfredo di Pederico il quale ac-Rez. della can ell. de quifto dal Re Pietro 1 1 nel 1 240 onze 100 di rendita fopra le Tonnare di Paletmo d'aniti con carreo de fernigio militare, al quale fegui Federico, e Marco Antonio. Però la famiglia Predenco del Conte di San Giorgio e Mastro Rationale pretende derivare per linga directa della pres arrata famiglia, dicendo, che Paolo di Federico getil huo mo Sacchitano fi tató in Carania que o tocico al detto Michele che per le fue with letterali fu promoffo in molti carichi per il Regno, ed altre tre figlie, che fi fecero

mon4

rronarhe; hebbe coffui per moglie Girolama Balfamo, con la quale procreò il viuen te Gaspare di Federico Conte di San Giorgio, e Mastra Racionale dei Regno, e dan

a'Antonia mogite di don Gafpare Vent'imiglia Bann di Pallaneto.

Bepreterra Cante di San Giorgio-Agara Calle fua maglic, de finn nati dan Perdinando, haggi cafin con Cafaodra Grogom, don Paula, don Catlo, don Francet-fen, dona Laiouanna, e donas Francetes maglie di don Pompea Grugon. L'arme della famiglia federic dono quattura Bander usurefrate di colt ce effette in Espo d'avo.

#### DELLA FAMIGLIA

FELINGERA, OVER FALANGERA, E FILINGERA.





VTTI gillifloyi i halianje più degl'ahti Filibetro Cipanile, de ictiueno nelle lora opere grantaguche i antichtria granjetfi di quedia nobile Emigili parimene danan nel noltro Velpro Stei liano can hveiti à e racconstrata la fuo congris in Napali, celir Stei liano comiscono non rialiciando quello nel ferite Campanile, il qualetovidendo quella Emiglia ne Conta di Matifico, e el Siatiano, Conta d'Auellino, Signott di Vettris Speco il Gapillon.

mado, control d'Austrians, Signot en Viernagagno et adaptive. Admin d'acqui de l'Octo felici patre feli. Il progentor de la laughi en effeque pai li molt che de la control de la contro

De posteri di questo Riccardo venne in Sicilia, mandato dall'Imperador Federi-X x co a a co 11 con tarios d'Vicerà, Giordios Plingerol quale portà d'un finale Giale progrativa della insiligia Filiagricia Siciliar Galfaro actos decc'he fa Riccardo riport d'Riccardo Filiagreo Contredi Martin, che fip primente Vicer di Siciliar Galfaro si Reguero Riccardo Filiagreo Contredi Martin, che fip primente Vicer di Sicilia Recoi IR Corroch qualet di exborta Ricca figlia de Ruggiero. Rufo Signor della Baroni, d'un Ascondi Minro, di Martinalia. Cabitata, Gillaro, sono in quale produce de la collection della della Sicilia de Cardonia della Recoi activa della collection della Recoila descara del cappo dell'Assenzio.

Hebbe Guidone dal Rê Federico 11 onez e 6, e tail 1 ed ; radita fopra îl Deminicul Palemo no 11 31,6 ce gli (mecife Giounni (in o figio nel 13 37,4) quale parimente Guidone nel 13 gab. he l'hebbe coffernati dal Rê Lodone coma per la fia mor e (meta la loizi ni figii malcia) gli (receffe fias Abrella Defias, moglie di Gagliemo Na uone Catalier Palemi iano nel 1367, a quali lom figlia Margenia moglie di N. Lilatos Entron di Stilo Sefanos dopone prendere o la loro figlia Luigena Barooffi di Stico

Stefano.

Il pricetoro Riccardo Filiageti hebbe la Signosia di Speriingala qualecambib com la Baronia di Montenegagiore di Friectoro Venimiquia Conte di Giasca, che doppo la fua morte gli fincetife i on nipore Riccardo, figlio di Abbo Baron di San Maro, si quale-pretendando comprare certo Casile da Giorna del Prica Baron di San Pila delfo, vendè detro feudo a Guarmeti Ventimiglia nel 1,41 g.prg il stri di Norat Manrédo della Mara di Palermo, che a fece do nazione la 7 di Gennico I Federico Ve

timipla flos mpote.

Posfiede paramente Albo Filingeroi J feudo di Meledao, duer Fausaa, per fua moglie Grasia figlia di Bergi Cittos, e procreò lificia, e Margaria, e he incediero à lui
ne dero fieudo mento dellano facua cattafi, figui controre i difigiolito sellation de la companio del mando della cattafi, figui controre i difigiolito sellaton Belmoore Cespilito, Capajulo con latef riadi, quali il il il Mattano podia, confirmò à Lon figio Riccardo, cegli ficice fili figio Pareca, del la Giricanolo, colgia della colora della cattafia della colora della colora

Hebbe per alcun'ani Giougni Filingeri il domini o della Terra di Licodia, ed i fuoi fondurea Abbo la Terra d'Isnello nel 1397, e nel 1398 la Baronia di San Marco, che

The boe confirmate Francesco nel 1473.

monel 1510.

1.4 Baroni, hogg Contadol Šiaj Marco, Rosocelli alti R Feterico 1.1 k Grada Sanchez di Alfarcauler Chatago, per la colmore l'hebbe dalla R.C. Sanchio d'Aragona, che gii face elle Federico fio figlio dal quale Sanchio la Vineguerrami per la morte di Sanchio lo que Vineguerrami per la morte di Sanchio lo que Vineguerrami per la morte di Sanchio lo que Vineguerrami qual morte di Sanchio lo que Vineguerrami qual morte del Regno del 1955 p. sp. che gli faccelli for gio fio ficcardo al quale 1 figlio Prancelto nel 1,43 r l Codiu (appli tios figlio Giocardo, alquale la figlio Prancelto nel 1,43 r l Codiu (appli tios figlio Giocardo, alquale la figlio Prancelto nel 1,43 r l Codiu (appli tios figlio Giocardo, alquale la figlio Prancelto nel 1,43 r l Codiu (appli tios figlio Giocardo, alquale la figlio Prancelto nel 1,43 r l Codiu (appli tios figlio Giocardo, alquale di Codiu Prancelto nel 1,43 r l Codiu (appli tios figlio Giocardo, alquale di Codiu Prancelto Prancelto Prancelto Prancelto Prancelto di Codiu Prancelto del Prancelto del Prancelto del Prancelto del Prancelto del Prancelto del Prancelto Giocardo, fil lingo del codi del Prancelto Giocardo, fil lingo del codi del Prancelto Giocardo, fil lingo del codiu del Prancelto Codiu Prancelto Giocardo, fil lingo del codiu del Prancelto Codiu Prancelto Giocardo, fil lingo del codiu del Prancelto Codiu Prancelto Giocardo, fil lingo del prancelto Codiu del Prancelto Codiu Prancelto Codiu Codiu del Prancelto Codiu Codiu Prancelto Codiu C

quei molt'anni, e fra quelle ciuil contele moi i il predesto doa Pietro Felingeri, pri la che don Girolamo fuo figlio, e furceffore, s'accomodò col già detto den Ortanio Lan za,con la diuifione del Storo,nella quale hebbe don Ottanio la Terra di Capti, e Fi il zano con il lus luendi della Terradi Mirto all'hora altenara; e don Girolamo tutto lo reftante del Contudo di San Marco, con i feudi della Pietra di Roma; però ha .endoff non lunge, il Conte don Gitolama congiunto in martimonio con dunna Marga rira forella di don Otranio, acquiftò per ragion di dote le predette Terre di Capri, Frá

zano, ed illus luendi di derra Terra di Mirro. Procreò questi, don Pietro, don Ce fare, don Gios sso, e donna Margarita moglie di don Andrea Ardoino, Marchefe di Surito nelle Proprincie di Napoli. Ne na opero da don Pierro, don Vicenzo, che fuccesse nel parerno Stato. Don Giosesso, don Gaspa

re,e donna Margarita moglic di don Giofesso Lucchese, Marche se della Delia. Da don Vicenzo, efua moglie donoa Giovanna Lanza forella del Principe della Trabea viuente, honelmonie del Principe di Villafranca,nè nacque pofiumo il viue te don Vicenzo Giofesto Conte di San Marco, Principe di Misto, caualiero non puoco virtuofo.ed imiratore delle paterne virtà.

Ne nacquero del prenarraro don Ginfesso figlio del Come don Pierro, con donna Antonia Notarbartolo (namoglic, i vinenti don Pictro, e don Bald ffare lodenolt caualieri. Però don Gafpate, altto figlio del Come don Pietro, fenè palsò à miglior vi

tafenza nauer lafeiato prole. Hor risomando al prenarrato don Cefare, vnode fieli del Conte Girolamo, riero-

niamo hauer egli morto infecondo di prole : mà fuo fratello don Giofeffo fi casò con donna Elifaberia di Bologoa, figlia di don Francesco Maria Marchefe d'Alraulila con la quate procreò don Francesco, don Girolamo, don Pietro, don Antonino, do Carto, e donna Matia, moglic di doo Loreozo Ventimiglia B rone di Grattera, e di S.Stefano. Don Pranceico con latito figliuolo veruno. Don Grotamo viuente Baton della Terra di Santa Margarita, polla nel Val di Mazzara, fi casò con donna Laura di Bologna, che el hà generato fin hora do Francesco, don Alessandi o doona Giovan na donna Francesca,e donna Maria Terefa, Finalmente que la chia iffima famielicanon folamente in Sicilia hà goduto eli felendori della fua antica pobilia, mà an che tune le prehemineze, efficija arichi, e digonlac'hanno goduro le principali f. miel ja del Regno, percioche Riccardo Felingero fu Stratico di Mellina nel 1120. Abbo Felingero nel 12 58,e Bagliod, Palermo nel 1 201, Guidone Baglio nel 1 206, e Preto re nel 1324, Federiconei 1374, Riccardo Stratico nel 1391, 1397,e 1415, e Francefonel 1428.

# DELLA FAMIGLIA

#### ERRARI

les Luiggi Ferrari gentil huomo Milancie, ò come vogliono, Pia: entino, paísò up. .a.g in hicilia, infieme con Rumpio Ferrati fuo fratello a feruigi del Rè Pietro pri la Contra mo di Sicilia, per i quali Pietluiggi acquiftò la Caftellania, e la guardia del Por mella difertore Marina di Sacca:e Ruripio quella di Corleone. Preriniggi fi casò con Li adi a fi giia di Luca Garretto forella di Matteo Garretto genni huomini d'Agriceoto, con ferrara la quale procreò Giacomo genti huomo del Rè Pietto a recoltui nebbe per muglie Leonora Inueges gentildonna Sarehitana con la dote d'alcuoi Tenitorij, con la qua le procreo Luiggi Perrari gentil buomo Trapacefe, ed hebbe dai Re Marilino ouzo ago di rendita in feudo fopra le Secretie di Trapanisi cui polleri noblimete villero. Nè nacque da Luiggi Ferrari fra gl'altri Fili ppo, c'hebbe per moglie la figlia d'Al

X x 2

6998, nel herro Cofmerio gentil'huomo di Sacca, con la quale procreò Battolomeo, e Galparo pun di di Fettari, che fuccessero all'Auo nel feodo di Lazaarino.

Contributed de La tracine, con open de l'Agaptimatomien de tention of Stace, forme and Nicolo Pertia Signor de Castes-Mortache doppos lota morte fe ne inseell l'Induceti L'empora d'Augons fua mate de Baia, l'autre de doma Goltana de concel, qualche mence de calita doma Goltana de concel, qualche mence de calita doma Goltana de concel, qualche mence de calita doma Goltana de composit, qualche de l'este de La tractica de l'emporatorie de del Mercha de Lava commerci Cesan alpha, vivit de telesamento negfatat d'Astra Nicolo Araisci net 44 p. 18 p. 16 led emisios du madre doma Giovannata quale lo véde podicia al practica Alletro di Cofficio per conse a con el 14 a 18 novel cidente qualche de l'emporatorie de l'empor

Capob.nel Iraii di di fendo:

The premierato Gios Andres Fersanonè noque Pite Antonio, de chi anche Martio, che fi casò con Riccafigiu di Druip Parifie di Trimaga Riufo, inceccionò nettoni di Mazacallare Cellaro nel 1433 nel 1816 il primi aloro figha moglie d'Andres Perollopere la pazzia di Camono Petrasi fuo Fascello finalmente comi vattori figentifizionimi di specifica finigia forno nonche per eller chemio i Michiano da canno perocomo del proposito del Camono del Camono del Proposito del Prop

### DELLA FAMIGLIA

FBRRER1.

P. Rofupponismo, che la famiglia Féneri fia più antica in Spagna, che in Italiane dei Litaina, bauelle origine della Spagnado l'occe varia accidenti: conniciolo quella lemiglia in Sagna doppo la priet del Regodo d'Alexia (Sogreta a' Chimas Ramondo Perite in magiore del medicione la Colora del Col

Fiori có molta lode militare Piettto Ferrethe Giaime Ferreth Cammariero del predetto lè Alfonfo, effendo von de Cassalieri legnalatiche simpiegarono ai racquir Ro del Regno di Appoli, perlone n'acquid 700 uncar du rendito agai annoco de rico di Configiret di Sato, e di Guerra da quel Ré-dal quale fin parimente impiegato inmolte Ambalessia, en epociarizioni (espute la effoct) Red 30 pagna.

Luiggi Ferteri letal primieramente di Paggio al Re don Giouanni d'Aragona, e di Coppiero maggiore al Fè Ferdinando il Gatolico, il quale git diede nel 1474 la Ca; tellatini fiell and a el Caffello di Signosa nel 1 yos, ed cletto pai imés i Maellon di Sala del me edicino Règli da l'in insista a l'alfallonza di Pilippo primo nuono Rès d'atriglia, per la morte della Regina I fabella, per temediare le tante resolte, che sano fusionate in qual Regnode quali fatono col l'involvance chetarca di av colonta Regia node hebbe di serico di Maiordomo maggiore del Rèse molte Comptende, come Cavaller di S. Giacomo.

Den Gilme Fraceten für fallen fracianne, Maethe of Stat auf Principe en Gile Genaun fülle die Rich der Fernaunde der dies falleste hebbe enflagte med Gile von dem Välftige die Gile Mempalan- für Lungstenfers, Victré del Regne die Van dem Välftige die Gile Mempalan- für Lungstenfers, Victré del Regne die Gile nich ein der Sprinka is 154, kennentation positis ist mit Gile Lungsi, des gile gel final 151. Nie necque dim John Gilme, de he Signe de hugheit, des Gile die John der Gile der Gile die Gile die Gile del Gile die Gile del Gi

Però la famigha Ferreri 300 anni adietto in circa l'o chandima in Sicilia, e ville con molto fpiendot coelle cinà di Medina, Patermo, e Sacca, però non habbiam pofeor rirouare fe il fino progeniori folie l'azord inatton Spagnoola, duer Italiana, que ella cort chiarezza d'actica nobilità fortice. Alcuni filmato I a lua origine di Spagnalitti de Groupa, e forto quelle verie contomo inol fessi in mod in office di Ripero.

Firmeio Ferreri è il pumo della famquia, c'habit un n'inouvou c'Regulis, c'habit un n'inouvou c'Regulis, c'habit un d'ula Regulis, c'habit vol an l'Oculiar cep. Barnordi un moi perggio n'igot qu'it di Cialifi, c'hibilickon la Fuella d'icialifi, c'hibilickon la Fuella d'icialifi d'icialifi

Compris patiment el prodetto Perseno de Rederico Ventingila i fecial G. Che Vertobiana don el 199 per preseno do nore discoso a común luccelle Perso Lo Glacima Impellizació incipencia, ciarelli, con cádicione, che fi cosponimistico de Pertetrici Glacimo fluccelle Retrusto di Origino Perso de figlia Angela model de Perdinando-Lacchele in comon nel 1433 tilla morte di betorato lenza figli figgila referendo di Carto Liugija in incipeli moglici di Pracetto di Salano quali Petro di Salano di Sa

Giacomo detto Pino Ferreri di Medina per la moglie Aluna, figlia di Antonio Bar bulet, portene onze no di renduta fopra i Cenfuali di Medina nel 1473, che gli fucci de Pino fino figional mulei il figlio Gio: Pietro per 1516.

Autono Fire i atillo dei detto Ferreio seguifò in casto di feruigi del Rédationo Fire i atillo dei detto Ferreio seguifò in controlo di mangio di la men posco la nge de dolla tempi vifero con i loro polici nobilimente nel l'egono di Schlag pleradori fila di molti homoni illulti, e più adeg latti del giorio Sana Viccoso Ferrei Valcorano dell'ordine de Perdegatori. L'arme di quella famiglia ono va Lene dergo in campo agratto.

DEL. E

#### DELLA FAMIGLIA

FERRERI DITALIA.





Afamiglia Ferreri del Piemonte haue hannto origine « fecondo Paraceiro Sanfouio nel funibro delle famiglie illustri d'Italia dalla famiglia Accassiodi fillo menala qualue bebbe dominio di Vafillaga nelle città della Morès-e firmon per va tempo Dachi d'Alben-discondo, che variarono de ognome, merce che i popo linon fapeuano proountare Accaiuoli, perloche formo chiatati Ferreri, qualif Porieri, d'Portleiri non pupoo firana d'amo-

matt Ferrenquat Fronce, o Fertiletti non punco trana u mon free quelta varianto a pro gl'emidi, non produdorimente la parola Ferrei da Forienio Fornibert, elficado lunge di fendo, edi fignificato, modificano ob punchi labo mai lilatti di farrere, e'atume, gla le ferire, fra i qual figno Goo Gia. Stehne Velcono di Dologassi doppo Cardinale con iriolo di San Gio pio, e Bacco. Bonfatio Velcono odi Varcella, postica Gardinale controlo di San reigo da chille. Faibetto Velco nodi Vercellia Cardinale detro dal Pomotice Po a vyche farono figli di Sebatii So Spora di Batile, the ville dallo quenta, elliman modo per tili dia volone, virul-

Dir. Gh. he Is famiglia Ferrei di Suppos deirus da Principi di Biella del Pienonto; yil. dolo ao ao andi detro footo la guida di Giusana Ferrei, o se ferma offi a progeniore di molti shommia illulti, driquuli fiqui il-Cardinal Jatonio Ferrei niandi yalquella fimilia illulti al Siella and 11,900 condorta da tra fatelli, code Nicole, Nello, e Gio Beratdo figili di Cattaneb Ferretro, pera lacent diagnoli c'abbare con la signoral di Geosal, per la morre di Dizusiano loro fatello, el fateranaoni a Platemoerrali fatulta, della tati monorna di Feorgono Palagi magnifia la, fendi, ed altri betti principi di Cattaneb e di Principi di Cattaneb del Principi di Principi di

osio n mol u carichi delta suz parria, ed in que i di Capitano parimente. Dai predetto Nicoló oè nacque Filippo; e da Marco Antonio, Gio:Betqardo, Paolo, Vi lo, Vicenzo, e Francesca. Gio. Bernardo, e Paolo montono senza prote. Vicenzo viue nel Claustro del terzo ordine di S. Francesco, e Francesca su moglie di don Maria;

no Valguarneia.

Violante, e don Simone Ventimiglia generatono don Carlo Gieluita, e ilonna Gio tranoa moglie di don Luiggi Siluera, la cui figlia è boggi donna Matia Principella di S. Stefano.

Da Filipposche fü Precettore del Val di Mazzara caualier facultofo e Leonora Ingalbes ed Alfano fua moglie, ne nacopero fra gl'altri Nicolò e Filippo, che morirono ienza lafeiar figli, Maria moglie di don Ginfeppe della Montagna, madre del vinete don Giufeppe della Montagna, e Giovanni, c'have pure genera to fra gl'altri figli Girolamo, e Gioleffo Ferreri. Girolama Barocessa, bayendo restara vedova e senza figlipoli-sece donatione del

La Baronia di Pettineo al viuente Barone Gio: Francesco Ferreri Sanonese suo nepote Signot della città di Tricario, perloche se ne venne in Sicilia con due fuoi fratelli Fra Gio: Battiffase Fra Vicenzo Ferreri Capalieri di Malta, egli fi casò con dona Giouanna Arrighietti, figlia di Fortunio, e di donna Caterina Castelnuono: Fortunio fu Teforiero del Regno, e promoffo in altri supremi carichi di quello.

L'arme de Ferreri di Saunna, e del Piemonte fono le ftelle degl'Acciainoli di Fiore za,cioè tre bande azzurre in campo d'oro con vna mezz Aquila fopra il cimiero.

## DELLA FAMIGLIA





EBBIAMO dar credito agl'Historici Germani, Francest, ed Italiani,e confellar che la famiglia Ferro di Fiandra, progentrice d'alcun'altre in diverse Provintie, sia voa delle principali famiglie d'Europa. Ella fecondo molti ferittori hebbe in Frandra origine da Baldouino Ferroprimo Conte di quella Propintia, e dicono,che fu cognominato Ferreo , per la fua gran fortezza ,e valore, che dimoftro. Queffi, gouetnando la Frandra per il Rè di

Francia Carlo Cafuo con istolo di Forestatio, che dal Francia se nel nostro idioma vuol dire Prefidere, paísò indi Giuditta figlia del medelmo Re, che vedoua del Rè d'In ghilterra

ghiltera ritornana alla pretria cula i 6 la tetenne, ed accordati infeme di prefere per marito; e moglice benche hauelfe il Rè Carlo, all'hora Imperador dell'Occiden te, prefo contra lul; e la figlia adegno; mondeneno per la interpodirion di mohi Pandpir accommodò con lattira quella Proutotta con tetto de Contre per dote al genero, così come polmala tetor una bereditaria per Poreflazio.

Prescrib Bildouino matrifigilual, il prima fi nombetome lui Italdouino Ferio et zi, il quale fegia il patie ai Constanti Finario nei Ripo Nobeb guerra coi Normannio di non fatto di anno, chebbe cei que i nalla felas Cui boneza nei veri più di posono och che Calto il Sempler fille prefamente comanado Regno si I franta i alliativa (von Elilon, non pateme finapioratare Lee Regnoragia Chepa il Care Chococcio o surimenti el Billonia di Regnora di Alexando di Regnora di Archiva di Care Chococcio o surimenti el Abbista di Benta il Re Cattloche il suema setto Auctos o.

Mà più d'oga altro fa menrione del Contado di Francia, de luoi progreffi, e padroni Francesco Irenico pella sua Germania, e pel lib, e e e, fugl 9 s. trattando del

medelmo Contado, così dice.

Hollsmus interinferioris Germania. Duestus souffilimus, antiquam ab ipfis essedamus mor am pesus in comitatu Flandrenis paulum teneamus, quo potitos ell Ludouseus e Agresins auno 782 qui asecust su exceem Lathara 1 v filiam nomine Flandra (à qua nomen tomi tus Ferreus total contigut ] post quem autonius cui fibus fuus futers fit. Inde Andaqueriut. Et bi per. ·x e11 fa mi prajuerunt Flandria. Filius autem Andaquerss Boldninus, accepta indifia Caroli Calmil da Fat us filiain uxorem, primus Flandria somes evalit, a focero julistutus, referente Hermano r: cXorie firifto s. Hun fuscesfie Boldumus Caluus, ande Arnaldus tertius comsistut Arnaldus 1 y. ınde Baldusuns, cut eur fut Belduinus v 1, qui te et babut finos permut denaldut fecundus Baldumus & bi contra Flandesinfes pugnantes comitatum per diáceunt. Tertius tamen fi hus Rupertus same esuperaust, existis bie feptimus comes bune fiquusus est octauus nomi ne Rupertus, & polles filtus erus Baldungs Ex in craine, ac oltimus firpis buius tirminator:inde Flandesam Kanutus Rix Dania fito iner lubiererot, et Hermannus egregië exequitur, all tamen Balduluum merbosomitiali affectum, naturam foliuffet peribint, as Danzenfem dus unjab oxorem Beldum pradifis motrom ad somitatum euafife, 14hus fintentia affertor eff Gaguinus in Francorum bifloria. Successis buis Tetricus nomine Dux as tomes Flandrenfis. Inds nominit sinfdem Teseseus,qui onica relicta filta Margarit's Balduno Hanonia comiti bareditatim adaixit. Ante Treticos ittam Carolum vitimi Balduini nepotemae Vuilelmum i psenfem Loroli pradichi generum, somitatuj prafurifs tongat. I trum passeistimo featso tempera, mox strom ad temitis Hanonia Flandrea devenirot, Carolin stram partes Ludouici Regis Francia legiustus à Bocharda ac Be esono ocstachatur. Ad Beldusum Henoma somu smredto qui hupseto contra Philippum aubarius sebist, comitatum Baldumo filoreliquit, bu Rex. Hierofolym tanus mitietus, Fire ando Portugollia duriginiro fuo ac Philispo Namurcim, tomist definous regione. Hie Namureum Hanogia as Flandria comitos bas sopulaut Ferrandus vero Dux contra Philippiam Regem for annia agens, pro angles espeno, captus eff, ox or eius opigner ato Gotfes. do Brahantia comite abhite, perumè carcer e ridemit. Que fatis difettuto Boldusous quidam pfi udo, Baldutnum genuina, pleprognatum įs faljo fimulant, o Flondetofibus sonfetrata, eit in tomitem, detetta viri eius molitia, iapiteli vena in eum eit animaduer lum. Interim Margarite Balduini Regis Hierofolimetant filia diu fola comitatura prautdent, Vuiltimum Dampetrum vor um ein; in tutelam buius allumpfit sur & duos filier partu edi dit, Guidonsman rerum firmmam vendreabat, & Leannem, übr ob affeff ands comitatum Supronem offinfum exilio mulciabat, loanes verò aufpirio V unelmi focers Ra Cafaris post liuno in patriais rediini, sonii condiționibui Hanoniam impetrauit a matre resicla fratet Guidons Flandeta, Ita sterum sonsun Et comstatus ille difternebantur. Guido autemiac Rupeetus, ob feditionem ab ipsis mistam à Flandeia submouebantur, post quos Latebus coms s

5.P ##.

S. Puuli in eundem locum fublimatus cft. Verum ob quotidi anom molellium ae terannide. quacines pramebas, fraisionis cusus dam potentos simu causa extitis. Nam Rupers um Butionem, comitem è viguissussifussulerat, quiromitatum expulso l'acobo recepcrot. His cum Guidons Numurcem, bobenos vique ad extremam lencelutem flexerunt tune tectio comitatus ille Prafide destitus us est. Nam Ludouicus Niurmenfis affints atr quu dam Ruserte prefatecemité deuins lus comis etu illo poters possulabut, deu co simultatem ( quum uduerfus Philippum pulchrum Resem Francia aluetus ) to froffratus effedemum nots compos re rum fumma potitus, inflaetr vitima necti fitate. Ludourcum Mortenfem filium declaravit baredem fic Niu rnenfis, Mortenfis, Retelenfis, Ramurcenfis comstatus copulabantur. Lu doulsus untem ille ubsque mafculanu prole homanem exuees, puisam filiam Marguritum, Philippo Burgunal a Dusi Tounms Francorum Regis filio omni iure bared turio addicto, deutunt, acomm eius affinitate fatorum lege folgente,nes quicquam pruter vocerem Mar garitam in vinis remanente fuo genero Philippo, inuadendu Be ubuntiu praftitit occasione, nce id exitu carnie. Pollanamenim Ludonicus natura opus explemesas mbit Ducum Bra bantıninorum fobolem plus olchat, Philippus ob mesrem, Vuslelms Ducis Brehätens filsum, fibi Ducatum defument, Lemburgenfem ac Brabantinu Ducutus fuo potetmonio anternut. Que semia Philippo filio hareditatu vius conforts dell'inaust, Philippus Carolo filio. Carolus (Lutzelbargensi comitatu, ac Latharingarum Ducatibus portis) esertis processe carenta Philippo Aufriu Duji ob filiam Mariom, Maximiliuno parenti in mutrimonium locată; addixit,quibus rebus omnibus tofecutts Philippus the omorum;quos fol vidit fe meximum Principum gerfit or in eine Panegyriso Rotherodamus nofter offendit pronunt eine Holla dium, Sclaedium, Frifiam & 101.1m Germaniam pent inferiorem falutis unns 1434 te dinonem cedigerat jomnium illorum dominus Philippus conflitutus eff. Ac cefferot esus petentia Hofpuniu Regnum, ob Ferantidi Regii filium,ac Auffria Archiduratus puterna ba eeditute veliffus. Adde good Romanorum Rest ab elefforibus diclaratus, omnes (quas terou produkti) dinitiji, firmitute corporis ar omnibus booi nu meris excesti greneno necutus, duos files polt fe reliquit vonum Hispunia prefectiultem Burgundie un tetius Germanie inferiorii conflituit madreatorem, Mifira mortalium vanditio effice omoino moferiorum generum refretishmant tane mifeerima,qii illos i quos in oltum cuotes, omorbus fulici totis partibus confumatos, repentieo cafu dellitius. Occurret Philippo illo uccer fita, ac fubit a mer igiu permo bonocum ue etatis eius vefribulo.

Guglielmo Paradino Genologifia Germano nell'albero del prenatrato Balduino di Ferro primo Contre di Frandra, oltre i predetti figliuoli, altri otto hauer procreaso racconta; e fouta ciò Gafparo Sardo, tratrando della famiglia Ferro, e di Berardo vno

de'Canaliesi congiusasi contra Francesi nel Vespro Sielizani, così dice.

Diede Palmerio per la cagion predetta la città di Maifala con alcun'altre Terre contribute à Berardo di Ferro nobile e virtuofo Canaliero Gonernator di quella : la. cui famigliachiaramente fi moftra derivar de Balduno de Ferro Conte di Frandra. Si legge dreoftui in Guglielmo Paradino Genologista Germano, che gouernando egli la Frandra per il Rè de Francia Carlo Calpo, vi passo inde Guidiera socella del medefmo Rè, che per la morte del marito Edulfo Re d'Inobiterra alla corte del fra rello fe ne ritornaua fe la tratenne, ed accordationfieme fe la prefe anche per moelie, affirmandoff per dore la Frandra. Da cofforo ne nacque ro otro figli mafent, emole altre femine novate nell'albero del predetto Balduino, deferitto dal già detto Pa rading, the curreft cognominatons di Ferro. Due di loro, Ruggiero, Carlo di Ferro, paffando nella Normannia fi prefero per mogli Atreffa, e Gramiola forelle figlie del Duca Normanno Ruberto, che gli generarono motreccellemi Cavalieri, fiz quali, Bermundo, geniror di Ruberto, di Stefanordi Silumio, di Grouini, e di Ruggiero; quae tro de quali cioè Stefano, Silurnio, Giouanni, e Ruggiero paffarono in Italia, militado con Ruberto Guifcardo, e Ruggiero Boffore l'altro fratello Ruberto restò col padre. · Y v Duc . Des di colto o S'unio, e Ruggiero Ferro refusco in Italia col Duca Ruberto I con terrettre, Checo Grunta in Italia do scupitaro no nella Balficra Mobierno, Rupellario I con control del control de

Da collui in insequel i Ba urdogià accentato di formache fotto il Ne Carlofigio etggio Marial, hauedo pri ribaturo dall'imperator Fedicio en il 144 il ribado etggio Catalened quale odi andiopolita il reggio rento France for alert con i congra inchi de labele in formacinendensa delle fottier Carlo, e Terre e departa collusione della rediccio di congra in come della rediccio della considerationa della rediccio della rediccio di congrata della rediccio della rediccio della rediccio di congrata della rediccio della rediccio di congrata della rediccio di congrata della rediccio di congrata della rediccio di congrata della rediccio della rediccio di congrata della rediccio di consocia della rediccio di congrata della rediccio di consocia della rediccio della rediccio di congrata della rediccio di congrata della rediccio di congrata della rediccio di congrata della rediccio della rediccio di congrata di co

muente Re Alfonfo.

Confermal autrus fo qualità di detra funigia effer l'iffelfa originartà di quella di Finanda, policie Fivedocchi i predetto Se fino Velono di Mazzina finate di Chiu unni, da ciù difennde la funniqia la Ferro di Scicil, que la terro parente del Come Rug gerofa Come nella far Tonog aphita della città di Mazzina firrite. Gio al prendi come e la fina di Scip, per di come con considerata di Mazzina firrite. Gio al come di come della città di Mazzina firrite. Gio al come della come del

Parimente Ctanitonel exith.cap. zxdel fuotrattato del Ducato di Saffonta dices

ant he reportato da Theodoro Luingeri nel fuo tratiato (Theatrum vita humana.) Henriut Ferreut Holfatta Connet Gerards Magni filiot, anno 1330. Henneut Holfa ttus Gerardt film Ferrent dielus, Eduardt tempore anglarum Regis, e più fotto: Henrieur cegnominto Firreut Comes Holfatia Regi Anglia E duardotirticob virtutum fint comendatu fimma. Veebat id Anglorum proceest indigmis, prounde fepe petitut enafit per m. duffriam.ablente abquando Eduardo delatorer Regina Juggerebam Saxonem bite Tiruto moum quem Rexmukit prasulifes nobilibia Anglicit nobilem non effe, & eine rei pericula in Leone fieri poffe,quem,natum,atunt internoftere nobilem fanguine ab ignobih. Solebat Henneus mane aurer captare, & tutra artem deambulär ferutan portarum elauffra. An gh erga voluntate Reging Leonem noffulaxat of Hennium ignobih m antelucem laceret. Ille de more feminunaut baltheum tum gladio collo appenderat, deftenden que iis gradibue oburam babuit Leonemruggientem; & interritia , quefternquit ,quefte ferox tanti, ad bot we hum Lto pedibut et us proffermtur, quemille reduxit in caucam. Fer unt quin en am Hantsm aliquande ad cantellos Leonit Henricum Anglit dixiffe; & quit intirvot ell nobi ht imietur faclum meum, mox engreffus, ferosit fimo Leoni crinale fue capiti detractium smpofint, & exist mbi Irefeellans: Stupus Leoimmobile: tum converfut ad Anglot. Si quit, inquit, fint flemmon fuo, refecat en nale quod intuh ille rubore perfufi abierunt.

gnisinguis, just itemus i portete e e ma qua anum a la core per presenti Ducato segnore ggiaremo parimente i furcessori del predeno Baldumo di Ferro il Ducato di Slessifico e portatono tempre il cognome di Ferro. Delle quili auttorità habbina mocet m o certe zza d'hauet viffuto così nella Germania,e Cotado di Fiandra grandiffima, e potente la famiglia Ferro come con mediocre fortuna nella noftra itana, indi derinando da figli del medelmo Balduino Conte primo di Fiandra : non reftando in ciò merauiglia à verun curiofo, poiche el antichi Principi trattenendofi negli Stati il pri mogenito, gl'altri con buona licenza eran mandati à procacciarfi la loro fortuna ; come il vidde ne nostri antichi Normanni. Fa restimoni o anche del predetto l'anciche arme, rhe spiega la famiglia Ferro d'Italia, e Sicilia, che sono vna Fascia d'oro in camporollo, poiche le medelme fi rierouano portate da medelmi Principi Germani, di fcendenti dal predetto Balduino Ferro, e fi veggono impresse della medesma guifa. fra le principalicase del Canzado di Fiandra nell'Horto d'Hanonia descritto da Gioc gio Bruin Agrippina,e da Francesco Hongebergius autoni Germanl nel 111 lib. I de V roibur pracipuir totius Mundi ) e furono dal primo Berardo inflituti ne vincoli della fuccessione, essedo stare portare in Sicilia dal primo Giouani, e dal Vescou o Ste fano Ferro, Giouanni fu Strarico di Mellina eletto dal Conte Ruggiero nel 1081. Gia como Bonfadio o l'applimenti di Goffredo Malaterra lo chiama (leannes Ferreus miler de Roano J. Parimente Vuone Ferro Normango nei 1086, Ruggiero Ferro Nor mannonel 1163, Berardo Furto Canaliero nel 1269, ed anche vn altro Berardo Ferto con Gerardo Opizinghi nel 1272.

Hor dunque pri la fuora fratta deferittione del Sardo veggiamo, che Giouani fu genitor di Berardo Mafiro Rarionale folo del Regno,che nel 1 a 37 diffet due vote Marfalada potente armata Francefa, come Goueringo; etaeto dal Rè Giacome, à

chi fu molto caro, fi come prela fotrofcritra lettera fi vede.

landen Dengrates ikes dragsum freiha fel anstarum, d'i dalmie, a et ennet Berdie des ferre At Glas draffier Rainsta, delite semfleren familier, di filiel kungsteine flamme, dem un valuatatem Gum Gugleme dem Muntgadeunslier in familier, die filiel mehr, agreken von experte militareturu explude, protest en familier, die filiel mehr, agreken von experte militareturu explude, protest en familieren de filiel mehr, agreken von experte militareturu explude, protest en familieren de filiel mehr, agreken der vereiturgen der verteiler translette en der verzielten d

Protret Giouaninos/one Berardo I 1,000 idetto per vincelo hercelicino/Hatma on anche regio Causine-cyshiamas de Brate of 11, ishai in peitute ji mnogeniti, e fuscisio in de beni vincolari, eli tehimaroon Berardicon itolodi regii Lualine-ce di indicacendi eli fecoli gieni in perio in gran anunce honoasti col itolodi regii andidicono in consultati con in consultati in consultati in consultati con in consultati in consult

Il prenarraio Nicolò, detto Berardo va procetò Gionanni, detto Berardo va a il quale fichi amato nel 1431 alla guerra in Napoli dal Rè Alfonfo, e fice à Berardo Y y a va il il. sa a paint di Brazio a sa, febbe pe moglie Careina Sieri, con la quale genera. Beardo aggiusto di Brazio da sa, febbe pe moglie di Gereno a sa di quale Inchio dire moglia più di Brazio a sa, febbe pe la patrici di Brazio a sa, febbe di moglia arima fili Brunevura Ranida e la feconda Marabeta della Rouere, figlia del Brazio della Oddania cona japinia genera fibratio a sa sa, che il cuò con a siagnia di Giocono Sarini, e Aldabella Serra Brazio fili di Piume grandrivoni i feconda face Caliparoli quale fi ginomi di Giodetto, ol histologiateri i longo di Godetto, di Nicologiateri i longo di Godetto, di Nicologiateri i longo di Grati di Sarini a Marano, di Firenche fi casa i in Altano, e Pitronche fi caso in Salina, patri di diologiano pio di del profetto Antoniono Vienzo dal Nicologiate di Caprina don Antonio Vienzo godi Grand di Salinamo il seguite fecho don Antonio Vienzo godi Grand di Salinamo il seguite fecho don Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho don Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho a Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho on Antonio Vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho antonio vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho antonio vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho antonio vienzo godi Grandi di Salinamo il seguite fecho antonio vie

No nacque da Beración va 1 ne d'Annonina Sinci fia moglio, Bración va y debbe per moglie Antonina figlia di Touta do Bero del Tero, del Lougia Cambine, do Nicolo, che ficasó con Nicolina forcil del Antonina fias copiata, Oficiona moglie pinneramente de Andre Euroldia, de Angono di N. Craparamo, Franccio padre di Gugliemo, di Girolamo, Todano, e Giacono, Antonio. Da Berado ar ve chasque do do Berado, y v. Todano, Antoniel Insuglie di Bhandap Fadella, Giosano, e Pa Sipione Ferro Cambire di Mala, che prele Tabirno nel 1370 a que dil di trono mell'armata naudi di dos Giosano d'Antis, cele tricle, propos ciler il an Annairagio del fa fa Religione, fi mori Prio crotiere di Capuacitat d'Italia, fa anche aurea taugre onelle garere di Portogalolio il Gragio del Religio poli, fa fill y singio Causatagre onelle garere di Portogalolio il Gragio del Religio poli, fa fill y singio Causa-

liero-e Gran Croce dell'acittà di Tranani in effa Religione.

Scale dan Brezido vicio Anorina, figlia di Gilestono Sirii Baro di Fiunce gio di ecci di Metale di Fornizacca il quale percet doli Barado av y dan Michele, e don Valerio, chebbe per moglie Forna Captazzano, procreto il Doutro don Antonio, che fi carò con Antonio, figlia di Nichelo Antonio Gambino, e d'Ilbelta Medilliana, donna Francelea moglie di Michele, figlio di Franceleo Burgos Goron Adriana, del na Giacomaz donna Citenteria. Generoli Doutro don Antonio al dei Valerio, che fi e calino con donna Torreto, figlia di don Andrea Rizzo, e di donna Cuerlina di presidente di Antonio Antonio, danna Portia moglie di don Franceleo Partificheo.

na Ifabella,e donna Francefea,

Dan Bereadow'r helbrê die moglisk prima fû Margaria Strik; el feconda dóm Mela Destan Cerdigles, figlin a don Francisco Brave die Stribaus conda fotm Mela Destan Cerdigles, figlin a don Gliosta Martino (Olloqui Bitciano cona i sema strike dorsa Maria moglis el dom Gliosta Martino Glioqui Bitciano cona i secona don Bereadow vi i Baron di Firme gando «Cub Por guintertament per moglisbravena adiglia di Vicenzo di Alfondo, el filabria Vantos doppo donta Leonocona don Buren de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio d

Giouanningilo di Braydoxty, hebbe per moglie Francesca, figlia di Lorenzo d'Aluro, che gli generò Gio-Lorenzo e Toscano, che fi espoco Lidia, figlia di Giaco no Antonio Ferco, ggio di Braydoxt 2, 12, per la cui morte prefe di nuouo per moglie la figlia di Gerardo Siculcon la quale procreto Filippa moglie di Bartolo Stati, e

Francesca moglie di Stanislao Gapranzano.

Mà tronnando à di Nicolò fecòdogento di Berardont 15, veggiamo, che ne nac queco don Pietro Auuczaro Fifale della R.G. C. don Tofrano, Fra don Ottaulo Caualier di Malta, che morì Commendator della città di Caflello, donna Lodomia... mogli e moglie di Filippo Staitise donna Giacoma moglie di Vicenzo Io Castrone, Procreò l'Ausceato Fifcale don Pietro con la prima moglie, che fu Caterina di Vicenzo . Fra don Colerta Caualier Gerofolimitano, che corfeggiando con vua fua Galera fi moti prigione in Coftantinopoli dentro le feire Torrie con la feconda à don Giacomo a sche Dottore, chebbe per monte Antonia, forella de predetti Vito, ed Afcanio,

che moti fenza lafciar prole. Don Toscano, figlio del prenarrato don Nicolò secondogenito di Berardo za se di easo con donna Carreina della di Gro: Francelco d'Amaro, che fu Baronella della. Mercascon la quale procreo il predetto don Nicolò matito della predetta donn'An conia, che non lafeiò prole legitima don Francesco Baron della Metra casato con donna Fracesca, figli a di don Pictro del Monaco di Trapani, con la quale procreò do Tolcano che mori gl'anni adierro donna Carerina detta fuor Giacinta monaca nel monafterio dell'Abbadia nuona di Trapani, fuor Michaela ed altre figlie femine.

Tof: ano, altro figlio del predetto Betardo x 1 1 1, ficasò con Caretina figlia di Gu gliclmo la Liotta e di Cecilia Tagliauia , per la esi motte doppo fi prefi N. Staiti: però col primo martimonto procreo Cefare Ferro e Fra Mario Capuccino col fecon do fece à Gio:France fro, che moi) nelle guerre di Porrogallo, fernendo il Rè Filippo 11 come foldato aunequiriero. Cefare, ed Olimpia fuz moglie, figlia d'Aleffio d'Alfó forgenerarono Tofcano, Mario vinente, che più volte è flato Giurato, ed Ambafciator della fua patria Trapani, canaller viri uofo, Aieffio, Francefehello, e Pra Vito Capalier di Maltache parimente è ffaro promoffo ne medetmi vifici. Gitolama . Antonia.c Maria. Da Tofeano, primogenito del predetto Cefare, c'hebbe per moglie don n' Antonia figlia di Berardo xva, che s'haucua cafata primicramente con don Nicolò, procreó i viuenti Fra don Cefare, e Fra don Blalco Caualieri Gerofolimitani; e do Olimpia moglie di don Francefeo di Vicenzo.

Similmente da questi Berardi di ficuldette Giofi ffo,padre di Vito, di Riginaldo, e di Gio:Pictro di Ferro. Da Vito, e Francesca Fardella sua moglie, siglia del Baron di Fontanafalfa, ne nacque don Gio; Antonio, che ficaso con donna Martia, figlia di Att nibale Fardella donna Francesca primieramente monlic di don Coriolano Fardella. e doppo di detto Annibale Fardella, donna Geronima donna Baitolomea, e donn'-Olimpia, Proczed Gin: Antonio don Baldaffare, don Antonio, don Gafnare, e donna

Francesca peofesta nel monasterio dell'Abbadia nuona di Trapani, Non tratto degl'effici, ed honoreuoli earichi, come di Ambafeia dore a Pontefici, Re-

nice Vicercei di Capitantie Giurani, e d'altre dignità; poiche, effendo in gran nume ro,lascio che si veggano negl'Archiur di Cacellaria, enell'historieri o lasciado perà di dar memoria di vuo antico Palagio, fabrica degl'angichi Romani, fempre poffeduto da quelta famiglia nella citrà di Marfala; fi come anche il Laberinto, de to l'Abbatia, celebrati da Cla. Mario Arctio nell'hilloria di Sieskf. a6.e 27.ecco le narote feritre in una pierra del detto Palagio I.Cafar.F.I.Valess profelici femper Augusto M.Valerius Quinti anus V. C ronf. P.S. clamenti a prentique eins femper dedicatisfemus. Polledono an che voi aprica Cappella, duer Chieferta forto titolo di. S. Lucia in Matfala, congiunta alla Chie fa di S. France (co d'Affifi fabricata à camo di detta Chie fetta, della quale prima fi ferunono per conpento i Padri Francescani primi fondatorized il Casale di Ballotra con molta quantità di terreni, che hoggi anche possede, per succession de'-Berardi,il prederto do Berardo xv i at Baron di Fiumegrande: e molt'altrericchezze che per effer affai note e per non dar tedio fi lafciano di canto.

## **DELLA FAMIGLIA**

FICARRA, OVER LA FICARRA.

A famiglia Fietera, Javer Ia Fietarra, de Baroni del Reudo di Clangiano, è con meno naticache cobile in Sicilia phirmoche di lei habbumoritrossi pod de primu Dottori del Reudo di Clangiano, è disto Gaulio i Fietaro von de primu Dottori del florisopo, he per codine del Re Federico a reni 1937 didec la policifico de è crimitri de terrent di Tiai, Gorgululo ad Ambucda, vétui per Albo antecia, Barrando d'Ammaccallo tabbe per engole filalan figia i di Grossani Fietro di Aragona e i 18 ali pli mode he en modifica del Reudo del Re Pietro d'Aragona e i 18 ali pli mode he en modifica del Sicilia del Reudo de

Incominció la famiglia Baldria Termine da Buongiono Baldri noble Vicenci noi i quale eficino finoriche della la partia partia 1618, a c 1 migro ja ferugi del RE Lodomico concisto di Proueditor-perioche a Icanob dal Re Federico 111 ant 1371 la Tomanari di Santo Vicció di Termine in feccio une ficata o mo Gerarda figia di Giorgio Buonarico van o deprimi gentifi buomni della medefana Citta, e proceb Buorgio mo, Pilippo, Lucio, in Buogiono bebbe per mogle Deliana, di Califono genero a buorgio montifica del mano della media della positiva di Gallippo Baldrivos geneli Lanomo Aggiognosio-he gia genero Anom mogle del per della Propositi del la famina della di sul distributo della media di celto Niccio della Retrate predenti al Baldri vifero nobilimete media lono tatria.

dato Nicolo della incarna, predestra di stalini vineto non intete anti non pattini, dotto Nicolo della incarna, predestra di stalini vineto non intete anti non pattini donne, e Pitra Antiera Baldi vineto no inferenti in Sidili in Nicolo Alitiano, e l'Intro dal Vineto, e l'Intro dal Vin

Dal premarato Nicolòdella l'icara a le pravennetto non folimente i Batonì del fautò di Classianomà atche moli turing gill'illimominche ufferno oblimiten nel estri piì occida i quali Grobano Baron del predetto frudo fiori nel 1320 virundamente, con l'egito obto di considerato del prodetto frudo fiori nel 1320 virundamente, con l'egito noto fiori poterni di moli premarato frudo a patieria in poter di don Dicco loppolo Ausorato Fifcale del Tribunale del Real Patrimonio. L'arme dello famiglia l'icara fiono.

#### DELLA FAMIGLIA

FILESIO.

Itale Riefogontillatione Agrigentho, col fatore d'Adamveza (us madre Cammariera della Regina Mana, hobb le lugho fempre fia i gratillationi ni diquella Real Corte, peri fiuo femigi alcanzò da quella Regina il feu do di Polambino, ed effectio l'ivificio di publico Notaro, cli eta (come habbiatta.

de tro ) di molta filma in quei tempi, e facendone affai conto il Rè Mattino eli diede onze 1000 fopra i brni mobili , stabili, e feudal, ch'erano stati confiscati à Palmerio, e Luca Formofa getil'huomini della medrima Città per rette loro inobenienze nel di 1966. 3 396: mà havendofi exfaro Vitale ron Posca vnica figlia del predetro Palmerio Por 174. roofantrene dal medefmo Rèla reflirunone de confifcati beni di quello ne quali gli fuccesse Pier Antonio suo figlio, che dal Re Alsonzo su eletto suo Cammariero, ed hebbe per moglie Filippa di lofa,figha di Brynardo Barone Mefficefe, per la qual cagione Pire Aotonio ando ad habitar in quella Cirtà oue con fua moglie procted

Vri ale, Antonio, ed Arcadia moglie di Franccico Trimarchi parimente genti huomo Meffinefe. Questo Francesco, ed Arcadia Trimarchi fra l'altre figlie progressono Giulia che fu moglie di Thomaso d'Amato percontratto matrimoniale negl'atti di Notar Lodoutco di Agrefta del Caftro à 29 di Marzo 1446, e Crefcentia moglie di Giouan-

ni Bottiglirro Milanefe Vedirore della militia della città di Meffina per vii altroco-

tratro negl'atti del medefmo Notaro à 6 di Luglio 1447. Ne nacquero da Gionanni Botrielir10, Pictro, Francesco, ed Arcadia moglie d'Ar cadio Cirini. Prancesco si caso in Mineo con la figlia d'Antonio Parisi Baron del Pote, e ciò fi vede in un contratto mai imoniale negl'atti di Not. Luca Bocc erio à 8 d'-Aprile 1472. Pretende la famiglia Bottigliero viuente hauer denuaro Mario , Anton.o,e Battifla Bottigli ri o da Fracelco,che per voa fede di Gasparo Forre, Mastro No cai o del Senato di Caltagirone, fi vede hauerfi quellemantenuto nobilmente in quel Caltana vi la Gittà.

£ 490%.

Procero il prenatrato Vitale Filefio, Pier Antonio, e Coftanzo, che nobilmete viffe 1640; ro; però di costoro serie veruna habbiam tittouato, ne sappramo se nel Regno alcuna loto posteriià viuelle.

L'arme della famiglia Filefio con quelle di Bortiglioro fono tutt'una cofa, cioè una Fascia rotta per mezzo d'oro ron tre Srelle d'oro in campo rosso, e credo che i Botn. guen v'aggiuntero yn alberetto alla riua d'un fiume, ma vitiofamente.

#### SICARO.

Iorgio del Monte, Scrittor delle cofe di Terni cietà d'Italia trattando de fuer cefft Ternitani,dice,che nel 1 308 Pierfuiggi Nucuia p. tente Cittadinopioeurana orcuparfila libertà della parria, fauortto in ciò dalle famiglie Citta. dine, Gight Fificars, Dipien o Rofatse Spadade qualietano apparentate con effo luise speranano per questo mezzo alcanzar e loro intenti. Mà Leone Capote ale gemil'huo mo della medelma Città hauendo in odio à Pierluiggi e coglugeudoù con Vani Bae barafa, Nicolò Caftelli, Gio: Luca Donati, Donato Filifide, Silmuodo Gregori, Nicolo Monti, Pietro Paradifi, Giouan Rofati, Luca Tomafoni, Cotrado Sirotti, tutti gentil heomini Ternirani conginiarono vairamente contra quello, e fuot fautori, ementre Pierluiggi turi o baldanzzofo fenza neffuna pauta fenè andaua il di di San Francesco alla festa fu affaltato dentro una si etta sti ada da cogiui attir he don po puor a diffefa fu da quelli yceifo, e ron quello medefino furore diedei o fopra i fau tori, che nonnè lafciarono niuno viuo, i fieli de quali fpauentari fe nè fuggirono. chi per l'altre Città d'Italia, e chi in Sicilia, fia i quali vennero Landolfo Giglio, che nobilmente fi fermò in Sacca, e Leonardo Fificato, che ficaso nella crità del Monte Erice.ove fece la fua refidenza.

Landolfo Giglio( rogliono)che fia statu progenitor della viucte famiglia Giglio

di Palermo, la quale, oltre i nobili congiungimenti matrimoniali, col decoro della n O biltà fi conferua, concorrendo fempre in molti honorati casichi, ch'a' nobili fi foglio no concedere, ed hoggi viue nel Signor don Oratio Giglio, e ne'fuoi posteri-

Leonardo Fificaro parlmente fondo la fua famiglia nel Monte Erice, que godedo i fuo i maggiori yffici e confernandofi nobilmente, fu feguito della propria guifa da' fuoi posteti. Fit questo palfagio de prenatrati nel 1347 (fecondo il precitato Scrittor e del Monte I nondimeno vo ramo de Fificari paíso nella città di Trapani, que effeudo notato fra le famiglie nobili di quell'antica Città vi fece la fua fianza, ed hebbe nobili cafamenti con la famiglia Badaloc, Auria, e Vicenzo, i cui genril'huomini futono promoffi ne primi vfiici di Trapani, fra i quali Antonio Fificato, che fu Ca pitano, e molt altri.

#### DELLA FAMIGLIA

M ATVRA





ER relatione di alcuni nobili Catalani habbiam certezza hauer fiorito anticamente fra le famiglie nobili di Catalogna la famiglia Fermatura, ouer Firmatura, ed iodi effer flara illuffrara dal Conte Manfredo de Firmarpiis, chemorinei 1337, e viffe con fplendor militare, mà il pilmo, che di quella famiglia pafsò da quella Prouintia in Sicilia fu Blafco, che porto leco Guglielmo, Edgaco, Goffredo, e Fergusio suoi frasella qual rrutri s'impie-

Tellow to garono ne teali fernici. of att.de no Hebbe il pienarrato Blafcoperi fuoi feruigi dal Rè Martino ilcune redite fopra i proucnti della Corre, c'haueua fopra l'yniversità di Castronnovo e nel primiegio di Registran Corceffione il Re lochiama (noffro dileffo familiari) non lunge poi dalla Region Bigca hebbe cocesso il Castello supi riore di Corleone, col qual carico fi moti nel 1419. cost parimente i fuoi fratellis però ne reali instrummenti è chiamato il predetto Gu Atted no. Pitelmo con tirolo dif Miles & Cambellanus)

Ne nacqueso di Blafco Firmatura, Nicolò, Ferdinando, Guido, Ruggiero se Coflagza, i quali renfeirono virruofi gentil'huomini, e per l'occasione del Castello già desto fi fermarono in Corleonestanza commodistima al comun vinere, Sicasò Ni-1414.

Lat. Ant de Agramoie cellaria del Gea de Pate su sixe mel

calá

cold con Antonia Sanfeuerino nipotedi Antonio Sanfeuerino caustice Napolitano, Antidimi che per cagion d'effito con tutta la cafa s'era tidotto in Corleone, con la quale pro cre à Roberto, Antonio, Crimmilio, e Manfredo, I quali fucceffeto ne beni paterni , e del zio Ferdinando, chiera flato Caftellano del fuderto Caftello : ed in alcun'art di Nicola Per Notar Gerlando la Rofa di quella Città, fatti nel 1 450 per il predetto Blafco, fi legge chi 1439il titolo di Miles, il quale eta offernaro in quei iempi da primi nobili del Regno.

Hebbe premoelle Criminillo à Flore nipote d'Anjonio Lombardo e di Diana. di Bologna, con la quale procteò Bartolomeo, Giouanni, ed Antonio, ehe feguirono i paterni vestigii percioche Barrolomeo fergi di Capitan di Pantaria Italiana il Rè Fordinando il Carolico nelle guerre di Napoli, Ginnanni di Cappellano al medelmo Rè che fi mori nel 1 sa saed Antonio co il carico di Capitan d'arme efteaordina rio per il Regno. Acquittò Bartotomeo di Antonia Gambotta, e Bologna fua moglie vo he ho, che fi chiamo Filippo: e fuo fratello Antonio parimente di fua moglie. Vicenzo, ed Anronio, i quali ambedue fertirono l'Imperator Carlo v. il ptimo con eari la meta co di Cappellano teglo ed il fecondo con gi'vifici di Capitano, e Giurato nella fua. feme firpatria ne quali fa promofio pure il predetto Filippo ed in quello di Giudice delle ben caria Secretie durante fua vitas nondimeno, procreò quelli, Colmo, Andrea, Mariano, Vi. 5mi 1535

cenzo e Paola Baroneffa di Vira. Serul par imente Cofmo con molti carichi,cosi in Corleone, come nel Regno, and an and nelle guerre il fuo Ré, al quale pute Vicenzo fuo fizicllo perloche n'al quifto f Abba 347, 1746 rla di Mandanici nella Dioccie di Messina, e super le sue vittù non puoto simato; 3543però il Dottor Andica fuo fratello, con tutto che Marco Anionio Colonna all'hora. Vicere di Sicilia l'hauesse voluto promouere in molii supremi catichi del Regno, se 1674. pre fi feuso, e firitiro nella fua patria, que ville con geido di v.rtucfo, lafciando di 1592 fua moglie Orfola Perricone don Vicenzo don Mariano, e don Francesco. Don Vicenzoferal la Maestà di Filippo 1v có carico di regio Cappellano, ed ocienne l'Abbatia di S. Lucia, con la quale digni la virtuo famenre viue. Don Mariano fi casò con donna Giouanna Gualrerio, nipote dell'Arcinescotto di Monteale Fra Ascangelo Gualierio perloche gouerno moli annivo Stato di quell'Arcinefcovado, e paffando

alle seconde nozze procecò due fighuoli. L'aiero fratello don Fracesco piese per mo elle donna Franceica di Maio, e Gambacorra nipote del Marchele della Mosta inero egli, feguendo la for tuna de fuoi prenatrati parenti, ha flato promofio in molt ho noraticarichi, parricolarmente di Capitan d'arme nella numeration dell'anime, e del le facultà del Regno, ch'e di molta confidenza: ne fon nati da lui don Carlo Andrea. don Vicenzo Ilidoro, don Gio: Antonio, e don Colmo via enti. Don Carlo Andrea fi casò con donna Maria Mont aperto, figlia del Marchefe di Mont aperto don Nicolò Mont aperto. L'arme di questa famiglia fono yn Leon c'oro con yna chiaue nelle. branche in campo celettre, ed in torno al feudo vna fafeia rolla con a caftelli, e a catenacci d'oto dinifi puoco lunge l'un dall'alito.

### DELLE FAMIGLIE

FONTANA.FONT E.FORMICA.FOSCARINI.FOSCHI, E FOSSATI.

N vno antico libro manuscritto di Not: Giouani d'Auinelia, che fiorì nel 1260, nel qual tempo i Notari ferineuano tutti i fuccessi notabili di Sicilia, st leggehauer paffato d'Italia a feruigi melitati del Re Federico e e moles gentil haomi nu fra i quali s'annouera Pietro Fontana, Nicolò Marcelli, Arcadio Salamone, Antonio Pizzi, Andrea Rodelli, Leonardo Ripi, Riccardo Tauoli, Vgo Vifconti, Filippo

dollis | 410 Am drast.

Auf dinti Palcellaro 1486 Regulerate. 1 11 4 fel

fioritono, e furono promoffi ne maggiori vifici del Regno, mà per efferella affatto ettinta lafciamo di più fegurne. L'arme di lei fono.

## DELLA FAMIGLIA

RNARL





Vaffai chiara d'antica nobiltà la famiglia Furnati in Genoua-ve rticaciò Ottone Futnati Confole della Republica l'anno 1206 meti malli in compagnia di Moro di Piazzalunga, Guglielmo Malabito, di Genera, ed Iterio, e nel at 18 con Odo di Geraldo, Iterio, ed Ido di Catmarino, nel cui tempo comincio la prima guerra fra Genouell. e Pilant per la confectatione dal Vescono di Corfica e Papa Ge latto re perfequirato da Francipani potenti Baroni Romani, fi

ricotterò in Genous oue fu pontific almente riccuuto. Fabiano Furnari patimente nel erza con Anfaldo Mallone, Anfaldo Doriale Gu glicimo Spinola: e nel e 1 so Rodano Furnari fu Confoje con Anfalso Mallone, Guglicimo Lufcio, Lanfranco Peuere, Boemondo Fredenzano, Gostardo Furnaria Anfel nio Caffaro, ed Anfelmo Spinola, molt altri Capalieri di quella famiglia fiorizono, che gouernarono con molti funtemi esrichi la lero Republica, Filippo Furnari denuato da predetti fo quello che passò da Genova in Sicilianel 1220 que dall'imperator Fe Filippo Cia derico fa eletto Percettore delle Tande reali; perloche prele moglie nella città di mana o Mellinare procreo Pietro, che dal Rè Carlo d'Angio, per hauer feguito il Rè Manfie Feder, 11. do, fu efficato di Sicilia, e ritorno pofcia fotto il reggimento del Rè Pietto d'Arago. Fra Sina. na, que ricqueto cerretetre lauoratine, che l'haueua acquiftato egli forto la Corona nedi Les Sucua de quali erano dal vulgo chiamate le terre de Fornare, che forono poi da Bia gro, padre di Filinpo, the filinpo, the filingio et ampliate ed jufeudate nel 1220, one Imp. non lunge circa it 1 17 t fu dal Biagio predetto edificato yn Castello, che s'ampseò in Terra col nome di Furnarite fà collui vno de primi Baroni feudatati i del fno tempo. e di molto fentimento nelle cofe della Real Corte. Succelle à Biagio nel 1418 suo figho Filippo, he l'hebbe conrmati dal Rè Alfozo, la done fuo figlio Antonio, duer nel la fue marina, v'edificò una Tonnaranel 1470, e fucceffe nella detta Baronia al fra-

cello Biagio, che mori fenza laferar prole verista.

Hibbian

1448.

Habbiam rittouato nei Capobreui, che Furnari fu anticamère di Barrolomeo Marifcolco Caualier Messinese lascistanti da va suo zin chiamato parimete Bartolomeo Maificateo, à chi haucua fuer. Ho la figlia Gentile moglie di Leonardo di Giouanni anche nobile Mcffine(e.) quali ambedue ner la presentione, che haucoa (oura quella il prederto Biscio Furnari gli la conceffero però ella fu parimente poficifa da Grouzn ni di Mauro Messinese nel reggimero del Re Federico 111e da Stefano di Mauro, per cagion di dore d'Antonia Fornari fra moglie figlia del predetto Pietro Furnari, pee la rui morte fenza figli n'hebbe il dominio il fratello Filippo:fucceffe ounque al predetto Bagio, Antonio Futnati fuo fratello, al quale Nicolo Antonio fuo figlio, che pro creò Antonello che s'innefti di Furnazi nel 1 5 22. No nacque dal predetto Antonello, Nicolò, che prefel'inueffi ura di Furnari nel 1540, e del Caffello di Santo Aleffio fortezza edificara dall'Imperator Federico 11, nel 1157. Don Girolamo Furnaii fiori fra i più chiari Canalieri del fivo tempo, ed hauendoft impiegato a feruigi della Regina donna Habella di Napole fu proproffo da quella ne primi carichi della fua Real Corresed in moke Ambafciarie al fommo Ponresice, Imperarore, Regi di Spa ana.c Francia.ed amplifakti Principi d'Italiaf come per lessere Reginali confernate appoil Signor Duca di Furnari chiatamente fi vede) raccomandandolo caldamente a Principi grandi d'Europa e el réfecte parimente alcune fierre nella Stato di Ferra-14,e ftringe al Duca con le feguenti lettere.

Hufts efimo ed Essellentes fimo Signor fratello per gl'infiniti oblighi teni amo à den Giro lamo Furnare noftro annes greato per i fidelissim feruint hà pressato à que fla nostra real eafini viorni paffati, in paret della fua remuneratione gli fetimo gratia di quelle terre ie pof Serfiona noffrestem amo nel dominio di V. E. ed intendendo, che pergoder lui, e suoi beredi di tre Terre è necessario farfe Cittadino di Ferrara, Modena, e Nocio supplicamo quanto più Brettamente pollemo l'Excellenza vollen la deuna al prefato dan Greolamo, e Franceico Fur nari fuo nepote e legitimo berede babitar le nel numero di fuoi beredi , accio poi fino godere dette possessiom con quelle franchezze, che noi da primaje li rangom godiamoje ii altrimente Is gratia fatta fora imperfetta la qual cofa necuereme à gentia fingularis fima come fi fof feint aufa noffra propriagt ne imponerà l'Estellinza fua obliga infinito, alla quale ne retto

mandiamo: vinmo Nonembre 1 5 40 da Reyna Ifabella Portro Secr. Quelte, e moit aine lenere fanorevoli fi leggono fatte dalla medelma Regina in fempio del predetto don Girolamo Furnati Canaliero vetamente degno d'ogni lode. Mi per leguir più formatamente l'arbore di quella famiglia diciamo, che dal pri mo Filippo genni'huomo Genouefe, che venne in Sicilia nel 1219,nè nacque Filippo, il quale procreo Pictro, r he ampho la Baronia di Furnari,e fu geniror di Filippo, e di magio, the turmo affai filmari dal Rè Lodouiro. Ne nacque da Filippo, Biagio r he fu padre di Filippo il quale generò Biagio, che futto il Re Marino, edificò la Terra, e Callello de Furnato coltui proceco Filipposed Adipolfo, che fu Senaror di Palermo net 1 226, è cui culleghi furono Nicolo Crifpo, Anzonio Gramano, Gugilei mo della Chabica, Na olò Biondo, ed Antonio Calippo : fegui nel medelmo vificio nel 1427 e nel 1444 e fuo figlio Pierro Fornari hebbeil medefino canco di Senator di Palittuo nel 1473 effendo Pterore Federico di Diana, e i colleghi Giovanni Go-

n. Fletto Amonio Pi na Luca Pollaftra, Francesco Lambardo, e Dario di Sertimo. Anodi No pa, our dal predetto Filippo Biron di Furnazi. Respined Anergio, Riagno mo-Trajament il fenza lafriar prolegi erloche lucceffe nella Baronia il fi arello Antonio, il quale pre neef ann an fe per moglie Ginha Falcone nobile Mesfinefache gli generò Nicolò Autonio La BH CHES ron di Furnati F. a B.agio Canalice Gerofolimitano, e Comendator di San Giovan-Proto do Patri famo ni de Corleone net 1424, el ilig po, che viffe nobilmente. nerlauni

Si casò Nicolò Antonio con Bernardina, figha di Gio Antonio di Balfamo, con la quale proceso Antouelle, chefuccelle nella Baronia nel 1513, Stefano detto Fraqcelco

mo fe la famiglia Pofearini di Venegia, que fiorifee chiariffima, faccia le medefine ac-

me,mentre figiudica hauer paffato ella m Sicilia da quella Citta. V parimente Pierluiggi Fofchi gentif luomo Milanefe promoffo dai Re Federito 11 aell'ufficio Mande Pederito 12 aell'ufficio Mande Pederito 12 aell'ufficio 12 rico 11 nell'officio di Mastro Portolano del Regno, per la qualcagione prese moglie nella eitrà di Catanta la quale fu Perrella, figlia di Rodotico di Iofa Barone della medefina Cittàs percioche i Baroni di Carania , che fiorirono ne tempi di quel Re furono, il Conte Blafco d'Alagona, Artale d'Alagona, Bonifatio di Federico (alcu ni vogliono, che quello fi chiamaffe Federico d'Aragona, però non sò come lasciano l'altro nome Bonilatio il quale no vi firmai nella cafa Aragona) Chao Teutonico Ca ualiero, Ferrante di Gregorio Canaltero, Pietro Formica, Asnar di Afin, Vbertino di Artefio Caualiero, Rodorico di Iofa Giacomo di Abel Caualiero, Glouannuzzo di Mont'alto Caualieto, Giuliano d'Augusta Caualiero, Giouanni della Guzzetta Caua fiero, Giouanni Guarna e Manfredo di Genova, Però Pierluiggi Foschi procreò con fua moglie, Alberto, Gio: Andrease Laura, the fit moglie di Marco Antonio Foffati, Ne nacquei o d'Alberto Pier luigh Marco Aurelio e Gior Luca che fu gentil buomo della Regina Matia, dalla quale fu molte volte eletto Capitano della crità di Marfala oue egli con i fuoi pofteri fi fermò.

Abbiam accençato nella famiglia Pontanala venuta di Filippo Foffatida Mi lanoin Sicilla; collui, per hauer fi (come s'ha dett 0) impiegato a feruige del Re Federicojottenne la Giarretta del fiume Simeto, hoggi fiume della Giarretta la qua le à di molto lucro, per cioche non fi può naffar indi le non paga va grano ogni perfo pared ogni animale, ed alle volte più, fecondo la qualità delle perione pallaggiere: fi cash egli con Pompea, liglia di Andrea di Virgilio genri huomo Caranele, che gli ge nerò Gro:Fuluro il quale inccelle nella medeima Giarrena al padre, ed hebbe per moglie Agata Finocediaro, con la quale procreo Filippo, che mori fenza laiciar veru na profe, però godè quella con ntolo di Batonia.

Pier Nicolò Foffait paísò di Milano in Genova nel 1400, one fu ricevuto fra la nobilia dequella Republica e poblintente fordo la fua famiglia. L'arme de Foffati fono.

## DELLA FAMIGLIA

RANCICA

Ella dedicatoria del noftro idillio, fatta al Senato della città di Lefi mi, sac Benedetto cenno l'origine, e d il pallaggio in Sicilia della famiglia Francica, che fi fondo in Leontini forto Nicolo Francica gentil'huomo Tarentitto descenden te d'Aurelio Francica. Questi, effendo stato efficato dal Re Alfonzonei 1417 per la criminal comefa, c'hebbe con la famiglia Protonobili filma, prete per fua flaza la pre dessacittà di Leontini, doue porto Francesco suo figito, che su benator di quella. Ne nacque di France (co. Antonio, che fi morì nel 1488, e lafciò groffa facultà a'-

fuoi figlinoli Vicenzo, Antonio, Simone, Pietto, e Matteo. Vicenzo fi congiunfe in martimonio con la nobile famiglia Buonatuto, e Simone prefe per moglie Margari ta figlia di Filippo Arbea Barone di Sabuci. Procreò queffi con la predetta Margarita Arbea Franceico, Antonio Marteo Giouanni Pierro ed Antonello.

Nenacque parimente dal prenarrato Vicenzo Francica, Giouanni Francica, d di filie Buonainto, Francesco, primo figlio di Simone, hebbe pe: moglie Leonora Mantiel losfigliuola di Batrilla Sentil huomo Leonino, la quale gli genero Giofeffo, e Man ineta: alui vogliono parimente Mareo gentifituomo ricco pero nelle fertiture, che habbiam

cafa An . giogna eg del Senato della cillà di Lea Tellim ite el'arnabas sar Articu.

Riciputo TACS. Con mair. neri an di nula 148% Att dind. ANLTERAS celco, che ferul parimente la figlia del Rè Federico de Napoli, e Nicolò Canaller Ge rofolimitanonel 1526.

Antonello Barone hebbe per moglie Antonia Romano Colonna, figlia del Baron del Gaftello di S. Aleffo, che gli generò Nicolò, Fra Benedetto Caustier di Malra. .

nel 1584,ed il pienarrato don Girolamo Caualiero fingolare. Successe nella Baronia di Furnari il predetto Nicolò nel 1 549,e nella Baronia del Caftello di S. Aleffio nel 1557, hebbe per moglie vna Signora di cafa Sraiti, e nè nac que Antonello Baroce de Furpari. Questi con Leonora Sollima (ua moglie fece Fra celco, che mori fenza la fciar verum figlinolo, ed Antonio, ch'acquillò la Barania: fi ca sò questi có la forella primogenira del Conte di Baunfo,e procreò Ferdinando Baron. di Furnatische fuccesse nel 1 199, e prese per moglie donna Gionanna Fortunato, figlia dei Prefidente del Confiftorio, con la quale fece Francesco Carlo, che morì giouenerto, ed il viuente don Antonio Duca di Fornari Canaliero virtuofificno, il qua le con donna Giouanna Dente fua moglie, figlia di don Gaspare Dente Baron di Raz nero, ha procreato fin hora Ferdinando; per loche quefta chiarifima famiglia è ftara peomolia in moitr honoratr carichi del Regno di Sicilia. L'arme di lei fono va Cane Jauriero d'argento in campo rollo, e dentro voa falcia d'argento quelle parole PIN CHE VENGA,e forto voa Imbordata d'oro in campo neto, con tre role d'oro della Ruifa che fi vede.

#### DELLA FAMIGLIA



Callego ne Regurd Aragol Gree nase Valenza dal valore di Pier Guerao di Gallego canalier Aragonaje varenza uzivarore di Pier Guerao di Gaurgo canalier Arago wila fas nefe,il quale hauendoft impiegaro a'milicar fernigi del RePietro iv cantudi d'Aragona acquiftò tre Ville nel Regno di Valenza de quali pofcia. dell'ada altro figio gli dono tutta la Valle di Gallego, e di Valdella, c'haueua nel Regno d'-

Aragona, Queffi fo genitor di Pier Guerao, e di Bernardo.

Da Pier Guerao ne nacque Giouani, che fu padre di Pretro Gallego, il quale riusci valorofo Capaliero perioche ando alia conquifta del Meffico con Ferdinando Cortefe,

362

tele, la cui disciplina celebra Lucio Mauro nell'Historia dell'India Occidentale, duce comilta della Pronintia d'Incatan e della città del Meffico dell'Indiase dice che don Pietro Mutezumma figlio dell'Imperator del Mellico hebbe due forelle, vaa fu moelle d'Alfonzo di Grado Caualier Caffigliano e l'altra nella getilità fu moglie d'un Principe gétile chiamato Cuetelemo, mà bauendofi fatta Christiana con il nome di donna Ifabella nel Battefimo fi caso con Giouanni Cano Caustiero, e doppo con ... Pietro Gallego prenartato, col quale iui generò don Giouanni Gallego, che renfci chimiffimo nella ragion Militure e di Stato i celi da gioninetto dall'imperator Carlo v fii impiegato nel cauco di Contatot maggiore dell'atmata maritima ch'andò all'acquifto dell'Africa, ed indi per ordine Imperiale audo in Italia. Gouerna ior della città di Siena, d'onde doppo alcun'anni rimoffo pafsò in Sicilia con carico di Caffel Isno del Salvadore di Meffina ch'è una delle prime Piazze che dona la Maestà Cato lica in Sicilia, ficaso percio con Angela Roffo, figlia del Basone Girolamo Roffo, e forella di Gitolamo Vicezo Barone di Citamire di Militello del Val Demona, le eui virtuse fingolas azzioni fono in paste ramentare in vn. fuo ampio Prinilegio conceffeelidall'Imperator Carlo v, dato in Bologna a 20 di Gennaro 1523, ove fileggono.

Magnifico fideli nobie dilecto I canni Gallego familiari , & Antiso noltro domettico gratia nolfram Cafarea, & omne bonum. Et fi bocfatit compertam ell virtutem ipia fem per folere effe fe spfa consentam,quam veluti cecta pramia fequinsur bones; amplitudo; 🕁. gloriajallamen ium magnorum Regam, at Principum teffimonia comprobatur , en mavis fe senfectiore re dit mertalesque omnes ad fui imitationem visstatiores facitione fit vi eum nebifcum reparamus fingulares vietutes, ingenifque, & animi detes, qua te undique exornant, tuamque erganos, & farrum Romanum Imperium fidem, & diuotionem ob. fequia nobis per te tam in Hifrania, quam alibisco in Italia, vols ad cam pacandam, faftipiendaque Imperij diademata venimujque prafitaceonfiderantes estam quantim tu prafate Leanner nobis inferuiffs: dum nos ex Italia, es in Germaniam, atque è Germanta ın Galliam Belgicam fequerir, multumque tam in eo it inere,q aam detnae cum ex Gallia Belgicasin Germaniam rurfum reuerteremur; atque adaentante Turcarum tiranno celiviones lempites no hoste Pannonia, & Austria de anti ante; & occupare volente; nobis expedi Elsene adatefas ipsu parātibus peaus gasmuis firenuu decebas nullis corporis , aut reru tuarii porcent diffindifi, tom stu infermili quenfque Dei opt: max auxilio: fugat codem ti rano dum Beip:Chriftianajas nofra rvires experiri abnuit, ea Prenintia abeius tiranni de leberata mansit, relielaque Austreanos non fine magno recum tuarum dispendio ad hafque partes fequutus in prafentiarum asfiduo soferuis meritoanimum taductmus, ut te pienitari aliquo ornamente dei ornamus. E quel che fegue, oue fi moftra effer frato crea to Causliero aurato, e nella concession dell'arme gli dice. Et quo virtutum tuaram, & nobis praffitorum obfequiorum monumintum pofferi tuis manere possit bae infrafiri El a arm rum infignia, videlnet feutum in quaruor partes lineis obliquis ab imis lateribue in superiora assendentibus diussimin quartum inferiori robbur naturalis estori senius ra dix in campo viridi, cami vero in aureo fita funt, at cauii vinenalicut albui. Apră natiui taloris ab aura finifira mordieus tenens:in finistra autem media orgentea fiuè elba. Cruse wiridis coloris qua ordinis Alcasara equises infignici folens; en midio vero dexisea rubea quirque Coneha Lacobea argentea fine albabine in fammo bine in imo & quata in media collocamur:in Superiori vere aurea finè crocea Aquila nostra nigra unius i apitii aliseaudaque expanha pedibus protenfis, ore aperto. & in dextaram consistio mgro diademate co ronata appares, & en ionogoles tenifi fine lacingi aureis, fine crocess, & argentesis, ac ru bers pendentibut tedemita fuper contortis corumdem colorum faxets fine antiquotum Regum diademate trito feu eques morinus quem vulgo vocant vexillum rabet coloris:quin que tont bas l'acobeat fine alà at infe continet manibus tenent emineat,

Con quello carico dunque di Caltellano del Saluadore di Meffina GiousniiGal lego fi

lego fi casò in Sicilia con Angela Roffo forella di Gholamo Vicenzo Roffo Baton di Cirami, e Militello del Val Demona co la quale procteò don Guniamo, ed altre due figlic femine.

Don Girolamo s'inuefti della Baronia di Militello, e fi casò con donna Margari di 22 Requisens,e Cardona, figlia di don Luiggi Requisens Generale delle Galere di Sigilia-che eli gentiò don Vicenzo, donn'Angela-che fi casò que volte, la prima col

Barone del Milirindino di cafa Coructa, e la seconda col Baron della Ficarta di casa Lanza,e don Beelinghiero.

Don Vicenzoficceffe ne paterni Stati,e fe ne inueft nel 1599 Quefti fu il primo, e'hebbe della fua famigha il sitolo di Matchefe di Sant' Agata dalla Catolica Maefta pet fetuigi proprij, e de fuoi fatti alla stal Cotona; bebbe egli pet moglie donna Fran cesca Giambiuno, figlia del Baron del Solazzo, la cui famiglia con chiacezza di nobiltà hà viffuro in Sicilia,e con quella fece don Luiggi vivete Marchefe di Sant'Aga ta caualier virtuolo, don Gliolamo cafato con donna Maria Corucca Baronessa del Miffiindino, don Gioleffo, e donna Margaeira Baroneffa di S. Frladelfo , ouer S. Fradello, i quali tutti imitano le paterne virtà. L'arme fono se medefine che s'han detto di fopra nel prenateato Privilegio.

## DELLA FAMIGLIA





CRISSE Roberto Pifanelli nei fuo libro della Republica Pifana, c'heb be origine la famiglia Galletti di Pila dell'antica famiglia Gualadi vna delle lesse famiglie, che visse o nel principio dell'antica Alfea, oue fragl huomini luoi chiati nota Simone Galletti Priote, ouet Anziano, che cosi chiamauano il fuo Priore i Pilani nel 1325. Andreotta Priore nel # 232,1243, # 345, # 1347. Nicolò Galletti col medefmo vificio nel 1361, 1264, C

1276, Simone liglio d'Alone Galletti nel 1361, Andreotta figlio di Nicolò Galletti nel 1374,1386,1394. Pieteo altro figliod: Nicolò fa Ptiorentl 1378,e 1395. Geest do Galletti nel 1397. Nicolò figlio del predetto Andicotta nel 1308,e 1406. Nicolò figlio di Federico Gallettinel 1436,0 1464: fuo fratello Bindo Galletti nel 1460. Lorenzo Galletti nel 1461. Andreotta figlio di Nicolò nel 1464, e 1467. L'acellotto Gallet

Gallettin eli 4,87, Pitton fijin oli I. otta one l'1499, e 1700. Andrea nel 1306. Simone el 1716, 1718, 1723, 1713, 1718, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713

Hit lacet Andreottus Galletti de ichia l'atronus iffius Ecclehe 1349.

Andreotta generò Cola, Amiano nel 1262, e 1264; Vicano, oue; Rettore di Lucca per la Republica Pifana nel 1259, Ambakiator all'Imperator Carlo 19 nel 1269, e fondator del Palagio di Pifa nel 13721 ne nacque da lui Pietro, Bindo, Federico, ed Andreotra. Pietro fu Prime nel 1278, e 1295. Andreottatiel 1274, 1386, 1397, Podeftà di Succoreto nel 1282 ed Ambaferator de Flore ini nel 12 8 procreò il pre deno Federico à Bindo, che fu Priore l'anno 1460, Ambafciarore per i Pifant a Fimétim nel 1 447: 1449: 1453: 1451; f.rono i figli di coftui Lancello: tose € atto, che fa 10no è 1011, il primo nel 1467, ed il secondo nel 1476. Da Lancellorto ne nacqueto Nicolo Battiffa che fe n'andò in Roma que professando legge venne in molta filma. nella qual città fi mori: Corto ; sail quale fene pafeò in Palesmo, doue fi casò con Giu Ita del Tignofo, gouernandola con la dignità Senatoria nel 1526, e Fra Bindo Caualier di Malta Commendator di Marfala,e di S. Gioganni la Guilla di Palei mojoue fi zi troua ferol to e fi mort con estico di Requinore, per la cui amore polezza il predetto Carlo 11,e Nicolò fuoi fratelli fe nè paffatono nella città di Paletmo, done Nicolo prefe per moglie Battiftina Lambardi forella del Priore Andrea Lambardi Confer pardre del Regno di Sicilia, che fu anche più volte. Capitano e Pretore della città di Palermore Caualier di Si Giacomo della Spada in tempo dell'Imperator Carlo v. Nt colò fi casò la feconda volta con Giacoma della medefina famiglia Lambardi; mà celi nel partii fi di Pija ai tacò nel fuo Palano yo Gallo foenaro con quello motto di forros clamon farà come fo io faran spennati come il Gallo mio) Questi su Senatore di Priesmonel 1921, 1933, e 1537ine nacquero dalui, Lancellono, c'hebbe per moglic Violante Yhaon, la quale gli corrò in dote il Caftello, e Baronia di Fiume falato,e fu Capitano della fua parria Palermo nel 1571: Carlo fiatello di Lancellotto fi caso con Aldabella Leofante, figlia del Baron della Verduta, e fir catimere Sena tore nel 1597, e 1604: Bindo altrofratello e ammurero di Papa Giulio I t, che mort combarendo come folda o aquencurar o prilla enerra navale della Lega: Carenna loro forella morara, Orierta moglie di Fabrino Riegio, Lucrena moglie di don Fran cefco di Bolognased Antonia moglie di don l'abio di Bologna.

Da Cailoged Aldabella Leofinte, në fon naii Gafpare e Lero con donna Geroni ma Bellacera, Nicolò, Maria moglic di Lucio Pollativa, Amona, Grulia moglic di don Pictro Agjiata, e Giocanno. Gafrate piocreto Catlo, Nicolò, Paolo, Bindo, Giu-

has Laurache viveno nobilmente.

Ne nequero d'apredo i Lancelloroc. Violane (na moglie Andra l'arche (1962) a pole ceila Brancia Adaina, Biologie Fa Benedone Copenco, o e Cichia nila. Addiabile poctre à Vecene, Necologion Felica, fior Domisilla, e fone Belatia Sei Cichia Verdo un la preteta Baronia, e debete per moglie Centila Macingla della. Cichia Verdo un la preteta Baronia, e debete per moglie Centila Macingla della. La cichia Verdo un la compania della. La cichia Macingla della. La cichia Verdo un la cichia della d

polt

poli Regnente nel fupremo Configlio d'Italia, perloche acquifiò il tirelo di Marche fe di S. Cateldo, e procto con quella il vuente Marche e don Grofe fio don Nicolò, don Vicenzo, don Grelamo, e donna Camilla.

Dal prenanta: o Gio: Bartifta cafato con Margatita nè nacquero Gioleffo, c'hebbe

per moglie donna Mariana Petiufo da quale gli generò Aleffandio-

Habban derro di (pmache in gradu i figli di Rederico Cultera Caradar Piñoso, ne brouge No. Noda quate anche Andorou nadare di Affindion, quetti partico per acceptato di Adaptate anche Andorou nadare di Affindion, quetti partico per acceptato di Scharce del Posto, per acceptato del Gridono Notali, actoria nogle di Gio di Monte Actoria nogle di Gio di Monte del Posto del Posto

Da Bettonfiglio del piantra O Nicolòs fiste llodi Fedetico, ne acque Gerardo, che ; fin Anziano el 1397; que fispote del Mariano che most in Fifa e Lorzo anche Pfote diquella Republica del 1365, 1465; Calellano di Stampace nel 1497, fip patre di Andrea Priore nel 1595, Capriano di Tumon in detto anno, di Giacomo Priore del 1516, 1518, 1518.

1 52 ti 1523: t528,e t53 tie di Filippo Canalie: Gerofolimitano.

Giscomo pinaceó G., Bisania Prince ael 15 3 per 15 99. Nicolo Arte pado Cella de la del Petrono como con el 15 3 nos in encue da quelh. Loueszo, Chebe per mogie dona An ossa Genregilescon la dec ael Contado de Capinaco, Anton de la compositiona del compositiona de la compositiona del compositi

Dat Come di Cagliano Nicolò, e à dona a l'accreta Matinatifia meglia ne la cupre don Almerico, he moi fira prolecta o Lorenzo, che fegiu nei Contado di Gagliano, con lafetando doppo la fea morte prole veruno, don Fricci, oli quale per la morte del Autorio Cagliano, con lafetando doppo la fea morte prole veruno, don Fricci, oli quale per dirà di Gateomo Galletta, più Fifa-fea nado in quella citrà-oue di fermo, fondando la pun poferibidoni n'anna, donna Laura moglie di Autorio ; el Arquais Stel-quale di Laura de Caglia de Caglia de Caglia del Cag

lia moglic di Dieco Mattiani.

Mi per fourchio diferince tru i glatiri mi di quella finniglia che vifico nella Regulate Plinamenten regi fichi tri di quella fregiono con chiarazza i loto ca- tichi wile, preteninezze, e digirita partorendo fempre non pacchi luomini illa rin ellevini della fettera, e diffrate milite up predicte acquitanno ilgoria vi loti in latia. I a finnimente questa famiglia per anvine vi fetto digito fina vera un antique con consecuente della consecuente della consecuente di con

aa 2 DEL

#### DELLA FAMIGLIA

GAMBACORTA.

ON fin infectior à niura l'are, famiglia nobile Pifana codi Interna, come, con contra l'are l'ar

Procesò Pietro à Malatella Signor di Campochiaro, che profe per moglie Maii di Shrini, Macollo Canaliero, c'è Generator della medefina Cămenda, e Ferrante, che G carà con Antonia Scondiin. Ne necquero da Malatella (in: Bificia Signori di Campochiaro, c'olio Bertando. Da Gono Bificia, per sonetto Gio; Allono, Gilo Pietro, Olio Donato Maeltro di Campo del terzo Italiano in Francia, Gilo: Matin, co Gilo: Pietro.

Da Giuunii Barone di Celenzanê nacquero Carlo Baron di Celenza, frebbepera Opique Dana Scileara, France Rocasito con Carerina della Ruras Signora Napo littua, perione pilro la famiglia Gambacotta ne Regai di Napoli, ed Angelo anche Cômendatero de l'agià derra Cômenda di S. Giorin Fonte. Però da Catlo ne hacqueco Gior Parolo Baron di Celenza, Gior Wicenzo, Arthibio, ed Angelo d'Ermo.

suo-Salda farofiglio di Ericcirco, G. Carcina della Batta prorte Marcello d'Ac.
op Franc fo Batto di Lamarola Cabbb per mogle i Popiata Aglàsia che chegi generò
Gio Balicátia, G. Gio Andrea, e Marco Antonio, che fegui nella Baronia di Limatola,
i quale puorco con lichella Colda: fina mogle ivignia, signora di Frafo Però da
Casi Libron di Celezza, e Vitroria Caracciolo fina moglet, nel narquero Gio: Paalo
Andrea, Gio Wennaso Marco Antonio.

Procreó il prenarca o Ferrance coa fua moglie Antonia Scódita. Annibale Baron della Toroca, Gio: Alfonzo f. are di San Domenico, Scipione , e Placod Annibalenè raque le àbritio Baron della Toroca, che con la predetta Vinginia Gambacorta, e Co louna fua moglie generò Annibale Signor di Praffo, e Milaano, e Gio: Antonio Si-

gnor de Tarac

Dalipe celes o Scipione e do acquero Celaro, Orat o Afranio, e Penapeo, Ogendo e quel tranco, l'abissam politocarate della famplas Gampioscora (accellionamente di Piña e di Napoli, con laforat de carto le fue dilutta azionio celebrate ci opi o Stritore traliano, pasificamo dunque a quella di Scialia, d'abbe nolifiamo orgine cella città di Scialia del Douro Pino o Gambaccora, cel quale fa hora non hi trous o frittuma, e transcriptumo de l'articola, sono della città di Scialia della della considera di Scialia della della considera di Carto di Scialia della della considera di Carto di Scialia della della considera di Carto della considera di Carto della considera di Carto di Scialia della considera di Carto di Carto

Rocco,

Rocco, e Modefto chiatiffimi Dotton del fuo tempo, Rocco fu Giudice de Tribunali della Gran Corte e Confiftorio e feriffe un librosche lo chia mo il Foro Christiano. Modefto fu virtuofo Dotrore; perloche abre gl'uffici di Giudice, e di Maftro Rai onale fu Regerie nel Coffelio d'Italia e Prefidéte del Patrimonio: hebbe da fua Mae ffà il tutolo di Marchefe della Morra di Fermo, che gli fuccelle fuo figlio don Martos hebbe egli due mogli, la prima fu Giousna Scirotta, co la quale procreò do Gioleffo, e il predetto don Mario, e don Vicenzo, il quale con

ce la viuenie donna Leonora moglie di don Forte Romano, e Barrefe caualiero vittuofo, e degno di lode, e donna Antonia, che fù moglie di don Natalitio Buxello Barone di Serraualle, che gli generò do Alho, però quelta famiglia è flata promoffa ne primi caricho che fi fogliono dare a'Cavalieri degni di lode, e fempre nel Regno fu reputata di chiara nobilitane viueno hoggi di lei il P.don gatione di San Filippo Neti, e don Vicenzo genil'huomo virtuolo, ed amante delle belle lettere. L'arme della famiglia fono fiate sempre voite, e sono va Leone coa set

re quarti, quattro neri,e re biachi in campo d'oro,e di fopra va campo rollo con vaa Croce d'argento à guifa di quella di Calatrana.

# DELLA FAMIGLIA

GAROFALO.



ABBIAM tittouato nelle città di Paletmo. Carania e Trapani la fami glia Garofalo antica e nobile; e per alcune chiare congierrure fi proippone hauer di Palermo derinaso nelle predesse cistà di Catania,e Trapanis henche quella di Carania presedeffe effer ella la progenitri. No cemerce la refidenza del Rè,e della Real Corre in quella Cirrario cio le gl'oppone la ferie d'un Prinilegio; perloche Argaldo Garofal genni huomo Catalano, che passò in Sicilia, chiamato dal Rè Pietro 11 nel 1340, con i fuor figli Gugliel

mo, Michele, ed Honorio, ostenne licenza di habitat con la famiglia nella città di Palermo: ecco le parole di quello.

Cum ad supplicationem fallam per Arnaldum Garofal de Catalunia babitator? Panor mi fidelemnaftrum continentem om annis quinque elapfit recestife de Patriajua , & ve Prini dati mile de mandatoferenitatis nostra in hoe Regnum, confederantes grato fatts , & accepta nel 1341ferm h a

Vicizo Ga

374 Ere, Sella £1200.

feruitia per cum in bee Regno, qua poterit in futurum prestare dante domino gratiora ide ear. 1340. Arnaldus à permo Settembris program future dum in della Courtate babitancrit, fub noffet ficelitate of funca, he babe atur traffatur, & objque tamquam Cinti della Cintain Pa normi gaudeas ommbus libertasthus, primlegiji, geatus, quibus fingult Paxormitam Ciues fruuntur, & gaudent fischtate noffra, mandamus quatenus aichum Aenaldum Ginem. en pro Cine diela Contario Panormi habece, tenere exenune in antea auchoestate prelintium debbeatis. Dalle pienarrate parole compiendiamo, che Amaldo Garcíalo fa gentil huomo di

Readica cell nel

preggio fia) Caralani, mentre mult vien chiamato dal Re Pietro in Sicilia a fuot fermene da lei honorenolmente, e da nebiletrattaterogrimente i fuoi figliunli Gu-1344 elicimo. M.cheleved Honorio, i quali viffero con la parerna reputatione : eglino in ricompensa de feruigi loi o otiennero dal Rè Lodouico divisamente onze too di 16 dita ognianno, il qual donamo vien co chiarezzamoftiai o nel feguenie Prinitegio.

Prival das. to Megh d 1357.8cg. di cancell. 1343 f. 1,6.

Cum ad supplicationem nouter salt am notito culmini, per Guglielmum, Michaelem, & Honorum de Gorofal quondam Arnalds de Catalunia familiares, & fideles nostros, con lider, intes fidem puram, & deuotionem finer aut, quam ifdem erga Eccellentiam noftra lemper reflerant, & verant nee non prata latis, & accepta fernitia per cos nobis collata. projectim in defentione noffre Coustaits Af effannit pro noffre naminis exaltation; multimods contra rubbelles noffres pugnando multifque cuitatic periculis estam busdemo; tom. qua benemeritu. Er ridigais untias reta pro qualibet pro cora vita lubilito a uno qualibet. with tamen tius comite, faper juribus, & prouentibus Reyn pradiffs Secresiarum gratiofrom commer.

Onefte rintumerationi fi folemano da'Regi in quei tempi dare à perfone magnate, e di qualità e per feruigi grandi, perch'erano flimate all'hora più le rendite, che i feu

di fra i donzeini tegij.

Reg dell'of Honorio Garafalo, oltre che participo degl'honori fatti al fratello Guglielmonel fit, delbe-1352, gouerno pure la cirtà di Palermo co carreo di Senatore nel 1388, e 1392. Que net de l'afli fu vno di coloro, che feguendo la protettione reale nel rekgimento del Re Marriterded in no tolle nel 1396 la città di Palermo dalle mani de inbbelli ; perloche è chiamato Prontido, con tirolo di famigliare del fuoregio Palagio, e fit dal medefino Re nel 1405 elerto in Calania Capitano di Palei mo cotti olo di Miles: fuo fratello Michele, combattendo in fauor mil 1395. del Rè Martino, cotra i subbelli in Messina, vi perdè il suo Cauallo, onde attenden -Rez diche.

do al fuo affecto al ità el ine prefentà ya altro della fua fialla. did . 170 fed so rer. Ne pacque d'Honorio, Guglielmo ra, che s'impiego à feruire il Rè Alfôzo, dal qua 1192/04 lefra gl'altri doni alcanzo onze 20 disendita nel 1416 e nel 1418 ando con moli i Reg. did. cariche in Baliaper gl'intereffi regif à fue proprie feele, perloche hebbe del medef

drink. mo Re altre onze 200 di rendito, e nel 1427/3 facultà di poter effrahere per il Re-

eno di Napoli diece Capaili fia rchi, Procreo coftui, Honorio 12, che, feruendo il medefino Re Alfonzo, dal quale in en foo prinilegio dato nel 1430 è chiamato ( moraifito e di cenerala filiror lfu dichia-

rato pai mente nobile: ed eleito Senator di Palermo nel 1449.

Hinglio Guglielmo 111,che viffe fotto gl'aufpici paretni, fegui ne'medefmi bent nel 1474. Quefti doppo moli i carichi, fu e letto Capitan d'arme à guerra di Milazzo 23rel'ani diesi Mai nel 1462, e freaso con Francefea Santoftefano cel 1468; finalmente doppo alcun'altro Infelle research shebbe quello di Prouifor Generale de Regij Castellidel Regno di Sicilia. radis di e fu da don Lopez Oximen d Verea Vicerè all'hora di Sicilia elerro Configliero In. Frl- 14.8 Tell regt - Bungo di Carlo Vétimiglia, che fuchiamato in Napoli dal medelmo Rè Alionio; eciò am d'not fegune! 1445. Lemardo

Succelle à costui il figlio Honorio 11 1, che si mori pure nel 1474; perfeche i suoi si gli Guglielmo Iv,ed Ainaldo II feguironoi veftigi paterni, viuendo fempre con ho norati

norati carichi nel Regnorhebbe per moglie Guglielmo, Francefea Santoftefano, con la quale procreò Honorio a vill quale fi casò con Giouanna di Cofenza, figlia d'Anto nio gentil'huomo Paleimitano itel 1507. Questi per le sue virtuole qualpà ottenue Regulesc il carico di Vicario generale nella città di Carania con ampia gipri di tione nella fa- di A ami cultà Ciurlese Criminale cel 1 516 indi nel 1 513 per ordine di don Hertore Pignatel [417h Vicere, ando concarico di Capitan d'arme nell'Hole di Matta, e del Gozzo contra gl'affalti Turchefchi.

Pertin Ta

Ne nacque da coftot G'o: Gioleffo, che gli fucceffe nel 1 care ficaso con Agata, thente Bardi e Maftio Antonio fielia di Bartolomeo e Giopanna Bardi de Marcheff della Sambui a pei la moite della quale Gio: Giofeffo paísò alle feconde nozze con Leonora Caluelli nobile Pales mitana, però con la prima moglie procreò Honorio v, il quale contraffe marrimonto con donna Vicenza, figlia di don Domenico, e di donna Elifabetta del Colle, ch'era stara pera moglie di Antonio Ripaldo, che elt gene-10 Alcelle. Quelli hebbe per moglie donn' Anionia, figlia del Donne don Guglieimo, e di donn' Antonia Bologna, e Mafiro Antonio, con la quale procred Honorio, donn's Vrania moglie oi don Gioleffo di Gtouaoni il P. Francesco della Compagnia di Giesu. F. Ambrogio Cappuccino il viutre don Thomaso Fiametra, e do Vicenzo.

com.Cape

Habbram i teonaro parimente altre fighe d'Honorio i viche fuiono Elifabetta di Vielialba, Margarita del Campo, Apoltonia di Giliberto, ed Antonella di Conces. E Guglielmo terzo, oltre de prenarrari, hebbe Gio: Marco, Elifaberta, Margarita, e Pe truccio. Honorio y hebbe Elifaberta finot Manace fuor Antonia: e delle prenarrate femine le nè scorge a'nostri tempi la posteri tà.

Il viuente don Thomaso hebbe per moglie donn Antonia, figlia di don Alfonzo. e di donna Elifaberta Salatino, con la quale procreò den Carlo, fuor Leonora, dóna Francelea moglic di don Pierro Cola di Bologna fuor Elifabetta fuor lenatti don. Vicenzo Caualice dell'abito di San Giacomo della Spada, e futuro Maftro Portulano del Regno doppo la morte d'Horario Glancardo, fuor Luiggia Felice, fuoe Maria Domenica, e fuoi Domenica Rofolea, nondameno il piedetto don Thomaso femore s'hà mantenuro col desoro della vera nobiltà, la cui figlia donna Francesca. hà generaro col predesto don Pierro Cola di Bologna fuo masito, don Thomafo, do Vicenzo, donn' Angela, don Andre, "donna Leonora, donna Margaina, don Gilibee todon Carlo donna Rofelra e don Giofetto-

Piorl partmête pii men pobile che ani ca la famiglia Garofalo nella città di Trapani:orofuppontamo, ch'effa haueffe denvato dalla prena reata famiglia Garofajo di Pale mo della quale Pre tro Garefalo ville nubilmère con molte ricchezzo coffni con correndo nell'yfficio di Secreto della medefina rittà di Trapani se con fui Henrico Amideo, contesero ambedire sopra la prelazione di quell'officio con conoscersi i serpipi reni fatti da loro prederellori , e l'amica nobità del langueloro nel 1478, c benche hauelle flato preferito Henrico, ruttavia fi fice arto regio, che quella prefarione s'intendelle fenza pregiuditto della fua anticanobilia da coffui ne persenne... Vicenzo Gatofalor ile ottene liceza dal Re Ferdinado il Catolico nel 1507 di potce fondare yna Salina ne'mari di Trapani, e moli 'alto getil'intomini nella medefma Cie rà della famiglia Garofalo limirono promoti fempre ne peimtexticht di quella.

Fischiat a la famiglia Gatof. loin Catania, oue oliret nobili congiungimenti mareimmuli, the let face, bebbe parimente honoraticarichised effici, e tempre fra la no biltà Carans fe fu firmata per nobile , e giudichiamo effer la medefina, che quella di Trapani, por he fpiegano ambedue le medefine arme, cusè vua piàra di Garofali teat reguta da due Leoni d oi o in campo roffo.

Però la famiglia Garefolo di Palermo fa vn Garefalo arematico e loura vna impat qu'a ner a in cambo q'oto.

DEL.

#### DELLA FAMIGLIA





ITROVIAMO affai anticha, e nobile fra le famiglie chiare di. Spagua la famiglia Garzia, fafede di ctò Bernabò Moreno nel fuo libi o della Nobilezza di Spappa. Vuol'egli che detinaffe da nome proprio, come parimente fono le famiglie Manuel, Pôze, Velafco, Ofono, Bernal, Arias, Galindo, Vela, Guillen, Lucio, Mã riquez, e molt'altre, che fi ben furono nel priocipio nemi proprij, fi fegnalarono in fi fitta guifa che induffeto a poffeti cotinuargli per cognome. Fra quelli della famiglia Garzia, fioritono don Pietro Garzia, Ma-

ioi domo del Rè don Alfonfoil Buoon Re di Caftiglia,e Leone; fu Signor di Lerma, ed hebbe per moglie dona Sachia, figlia del Conte don Ponz, di Minerua, i quali furo no propenitori de Signori di Lerma e d'altri famoli Canalieri. Don Innico Garzia fu Cammariero del medelmo Réslotto il reggimento del quale viffeto il Conte don-Persante Gomez Garaia don Didro Garaia don Velafco Garaia Conte di Limia do Gomez Garzia Conte di Traftamar, il Conte don Gonzalo Garzia in Afturia, don. Fernando Garzia Conte di Lemos, don Garzi Garzia di Villalpando, don Guttler Ruiz Garzia Conte di Beneuente progenitor deglantichi Conti di Beneuere, OrdoenoGarzia fu causher dimolto rergio ve molt altri Signori di quella chi sriffima famiglia in quella Regione fioritono.

Vennero doppo il Velpro Siciliano col Rè Pictro in Sicilia Dieco Gazzia de Verae Pieu o Garzia caualieri Valetiant, come da nome Raguagli historici del Vespro Si ciliano fii accennato. Ocefti Pietro Gatzia ficasò in Meffina con Aluira, fiella di Nicolò Pierbuglifi gentil huomo di quella Cina, con la quale procreò Ordogno, e Ramondo Garzia, i quali col miftier militare ferniruno molto tempo il Rè Pietto 11 . e Pietro figlio del predetto Ramondo ferui di paggio il Re Lodouico.

Paísò parimente in Steilta Francesco Garzia, tiplio d'Alfonso caualier Valentiano di quetta nobilistima defcendenza, gi aristimo all'Imperator Carlo y per la fua esperienzase valore dal quale fù mandaro in Roma ed impienato in molti importanti affari della fua real Corona appresso il Sommo Pontesice; particolarmente nella ne-

entian one

gotiatione delle Bolle della Crociata, impetrate da lui per i Regni di Sicilia, e Sarde gna, delle quali në fo poi confegnata à lui medelmo l'amminificatione con titolo di Theforiero Generale dest'uno, e l'altro Regno, si come dalle lettere Imperiali al fudel lo Francesco directe si vede, done appare anche che rencurò ottene le per il Regno di Napoli, e la gran confidenza di molt'altri negoni del R. Patrimonio, che maneggio con integrità e prudenza; perioche gli fu aggregata la cura della fabrica di San Pici ro di Roma, Emenii egli in quello Regno flava occupato, Pictio Gaezia, nato del priroo mateimonio da luke da donn'Anna Onadrado nobile Valentiana... non folaméte s'impiego con l'armi apprello l'Imperator delle glorrofe vittorie, c'heb he per l'Europa, macon la prudenza nelle dispositioni delle Diete di Fiadra. Colonia, Liege, Aquifgrana, Frifia, Ratisbonz, ed Inglifiaij, done fece feguire la virtorla . . del Duca di Saffonia e la prieronia del Lanteragio d'Affia in antoche riviratofi nel-I vificio del padre Francesco, su ricercato dall'imperator per la carica di suo Secretario ma il cafamento con donna Ninfa Agliata, e Platamone, e la vecchiezza del padrene lo feufarono; coturcoció da Giovan Vega all'hora Vicere di Sicilia formpie tonella defention d'Africa confuo cognato il Canitan Gio: Oforio de Ougnogesperloche doppo il fuo retorno fu i munerato dell'officio di Maltro Secreto del Regno amministrato da lui con orande fincertià; il cui officio potera celi con licenza di Sua Maesta lo dilpote in don Vicenzo Cotuera suo genero per la figlia donna Maria... hebbe anche in questo Regno moli'altri carichi principiali, si come dall'informationi autentiche prefe di ordine del Rè nel 1589, conferuate nella Regia Cancellaria., fivede. -

Nè acquero dal produco Pietro Alfonfo, che fip premelfo da S. M. nell'vifico di Giudec del la Come Pietro ana red opposi quel del Tribanda del Confificiorio, mà inaza il polificio patio i migliori viene, in furragota on fio a longo del Pietro Confesto, la fazi a faliga del confine da firma pied del an frague la diaza chia fina puel del and Marganta Altanachini, la Lungge, che fan vode de fidentari in Pair mo della Cagregario e dell'Oratorio detta dell'Oratella, Orate de chia figiglia homo di molta producta, e pele la pie quali a statte della profesione di Dattori, a cui in peritificia o in della casa servi vibella la profesio del Pintorio, chia gia ci chia manta con a patri in della colora primi facorio in quella in regiona pietro della con donna Laura Vibella la profesio in quella in regiona della mole, in contra della contra della condica del

Helbe dalla detta donna Lura za, figlia, de quali otto ne viseno, quattro frimi, nin monalter, funda Mzgelicita Fastereick, for Maria 10 memera, fund Grouanna. Colombia, finot Chiara Mingherita, e donna Gouanna vedosa di odo Enice Toctoreth de malchi e viseno don Annono Pretecome li Esto. Lunggi dell' Congrega ne dell'Outstone, don Pietoro, e don Giodefro virundicasalieri. Dali pedetro dona, Pretrocke la lugalità con effonderate i fino predeterdina, e da fona Douedtea Optispretto, del lugalità con effonderate fino predeterdina, e da fona Douedtea Optispretto, della considerate di contra di considerate di contra di contra di que di admitta di contra di que di contra di que di contra di c

Bbb \ DEL-

#### DELLA FAMIGLIA

GEREMIA.

Gu.Pittre di Ciel Rel la Corona deile nebil. d'maha fol 256.

EBBE nobilifima origine la famiglia Geremia nella città di Bologna, oue fiori con molti hucmio illufrisi quali, facendo il gueffi in fluor Hella Chiefa, pun ono algal Imperiati molte i ouine. Il primo, che babbit ritrouato in quefto Regno di Sicilia della famiglia Geremia, e nel reggimento dell'Imperator Federico I 1, fit Ardoluo Geremia il qua-

Marchille figs. Zuraterap 12 hb. t. Capto mel Bareig.

le les uses molte occasioni miluari al medelmo Imperatore, Quetti si casò in Messina con Lucilia Roffi,figlia di Guglielmo Roffi gentil huomo Meffinele, con la quale pro 8 p. 1 p. 10 ereo Arnaldo, e Ruggiero, che villero confolundor militare. Ruggiero parimente an do Ambalciatore per la fua parria Palermo, e per il Ri guo di Sicilia al Rè Giacomo d'Aragona che pretendesa renuntias il Regno al Re Carlo 14 di Napoli an compagnia di Corrado Lanza; andò col medefmo ca ricocon Manfre do Lanza per ordine tran do 4 del Rè Federico 11 al Potefice Bonliatio vi 11; celli pei quelli, ed altri feruigi acqui ftò la Baronia di Rangionanni nella quale gli fuccesse suo siglio Gionanni che gli su confirmata da! Ré Pietro i i,e gli futolta polcia pei forza da Francesco Ventiniglia Conte di Gerace nel 1227.

Ret died cell did a m f. 120. 31. 156. Ker del 4880 La19 f. 139.

Ne nacque parimente da Ruggiero, Giacomorche fiori nel reggimeto del Re Lo donico nel 1 200 il quale fingenitore di Timoreo, duer Thomeo, e habito nella città di Palermo, oue precreò Ardomo, che fà vno de primi Dovori di legge del fuo temposperloche fu promoflo nel 1 208 dat Re Martino nell'officio di Giudice della R. C.P. della medefma Cretà ed anche nel 1413 e 1415: doppo dal Rè Alfozo in quel Io di Giudice della R. G.C. à beneplacito del Répet il quale officio egli nè paggua. alla Cotte onze a 4 ognianno, ed in altri canichi per il Regno fii parimente promolfo. Si casò quetti con Coftanza Negri deriuma della chiara fi miglia Negri di Genouaco la quale proceco il Beato Pietto Geremia, la cui fanta vua è nontima fia il noftro, e patlato feculo. Gabriello, che morl fenza la feiar prole, e d'Antonio, he fuecette al pa dre Ardomo nella Baronia di Monaco, e nel Caffello, e fu'azzi della Zifa, il quale era fiato concello dal Rè Federico al predetto Thomeo ino auonel 1267/ed in tutti gi'ali i bi nohebbe questi molti honorati cari di se gouerno la fua parria Palermo co l'efficio di Senatore nel 1445; in copagnia di Guglielmo Calcinota, Puccio Amodeo, Grouz si Rata, Go: Vitale, e Gio: di Bologna, quali furono confirmati per il feguenre anno 1446 dal Vicerè Leprz Ox men di Virezie acl 1465, 1466; e 1467 con Gionanci Homodes Filippo di Giliberto Nicolo de la Chabica, Barrolog co Caranelli. ed Antonio Bandinoranche nel 1483; e 1484; hebbe per moglie Antonio Geremi), Margaru a Lampifo, figlia del Baron di Galatiala cui faminita fii nobiliffima in quei rempise genii rice di moiti genril huomini, f.a i quali nori Gio-Battiffa Lamptio Gitt 1410 di Palermo nel 1521 in compagnia di Pietro Imperadore, di Cefare Platamone, di Stefano Valfalloje di Perotto Toringi, con la quale procieò Pier io, che fegui nella Baronia di Monaco, e ne vestigi parerni gouernado la fua patria nel 1490, 14951 1 500 con Luggi Emanuele, Giacomo di Milazzo, Lorezo Zauatteris nuggiero Scil laje Paolo Lumpardo: r rocreò enh con Etifabeti a del Campo, e Leof. pte, vo folo figliuolo, chiamato Antonio, che fuecesse nella Batonia di Monaco, e consegui nel 2525, 1528, 1544, e 1547 l'vificio di Sengiore della niedefina città di Palermorensa. doff con Aldaueita Perdicarose Felingeri, la quair gli genero Mariano, e Saluadore , che fuccellero ne'm ed fina feu di. Saluadore mori fenza lafciar verun f gliuolo, co

Mariano Goods. Mariano procreò Gitolamo e Vicenzo Geremia: però Gitolamo mori, come il zio Saluadore: e da Vicenzo ne nacquero le viventi Elifaberra moglie di Glofesso Vica-Le le Francesca moetie del Dottot Gionanni Vitale geneil'huomini Palermitanie fimaimente la famiglia Gecemia lià goduto i primi honori della fira Patria, e s'hà conesunto in matrimonio con molte famiglie nobili. L'arme di lei fono vua Banda d'o ro, yn Raftello nel mezzo,e due mezzi Raffelli nel principio e fine di quella, cotre de ti azzurri,e fei Rofe roffe,tte di topra,e tre di fotto in campo d'argento.

## DELLA FAMIGLIA



1 accennò nel noftro Vefpro Siciliano l'antica, e real origine dell'illuftre famiglia Giocoi, la quale di nuovofarà da noi replicata in que flo da milis e fuo Elogio, percioche Vgo Ciaperto Contestabile del Regno di Francia doppo la morte di Lodopico il Semplice vitimo Rè dell'Imperial furpe di Carlo Magno,nel 987 del Signore s'incopono di quel famofo egno, il quale goue inò noue anni con moita lode, doppo la moite del quale prefe lo Gagt. Pa-Scenro Reale fuo figlio Rubberto, che nomen del padre amorenole co popoli, e zela se della giuftitia viffe. Quefti, hauendo debbellato Landrico Conte di Nivernia, che cefe Crest

lo d'Anere

doppolamorte d'Henrico Duca de Borgogna zio del medefmo Rè, quella Duchea. 44. occupato s'haueua, diede la Borgogna al figlio fecondogenito Rubberto-Questo Rubbeijo daque proceed Henrico, che fuccesse al padre nel medesmo Du-

cato, ed aequifto la Contea d'Angie, Arpulfo, Corrado, e Borbone. Arnulfo hebbe dal fiatello il gonerno del Corado d'Angió, mà ambirlofo della glo ria militare Jafeiando quel dominio,e fuoi Stati, nel 1070 có i fias elli Corrado,e Bor bone infieme fe ne venne in Italia que voltamente forto i Principi Normanni militarono non lunge polcia Arnulfo ficasò con Erminia figlia del Duce di Spoleti, con la... quale fe nè ritornò in Francia e nella fuccession del Ducaro di Borgogna per la mor te del fratello fenza figliuoli.

Proerco Arnulfo, Conado, e Boem ondo, che mon fantinilo: da Conado ne nacqueto Carlo, e Rubberte da Carlo, Guglielmore da Rubberto, Filippo primo Rè di Francia, ed Vgone, che generò Corrado, padre d'Henrico d'Angiò. Questi bauendo Bbb 2

pallato

patiens i Jutia in aison di Carbot Angià pi raquito dei cue Regni Napole. Sicilifale Goldo Goglicho Penasiony prefici i le Manier do natagia periode none sta Ric Carbo i Beanier e figi a del meno Mandi. di per meglesson i a doce si ateme tra ce Carbot i Beanier e figi a del meno Mandi. di per meglesson i advoci al teme tra ce Carbot i meno del meno dei meno dei meno dei meno dei meno dei meno predoce Luighi, quali con la zalar e vodo una rel'epizo distinono per opra di Nicolo Parier, Bassonica Collunt causieri Meliordic haueran dedigatuto di calar le toro delle, Jun son Rubbettore l'aira con Manfe colo Angoli demon Glassi relicio di l'aggine polita la mader, et i facciult per opsa della Regna Contrazza in paria del Regione o mensi il quale dicte a l'aubier no, l'arme di Nicolo Carbot i della collunta del la Nobasa, a la docta di anciente del mensione di Nicolo Carbot della relicio di Ola Nobasa, a la docta di anciente del più di Nicolo Carbot della regione del si della regione del si della regione del si Salario del si della regione della regione della regione del si della regione del Regione del si Salario.

Ne nacquero da Ilubherto, I (enrico, e Guglielmo. Hentico mori femz lafeir pro ke, e Guglielmo hebbe per myir Châna d Artum sobile Valentiana, con la qualcpro reo banolomogara Cancellera del Regno fotto al Ref Federico 1 super collo 10, per leur va la memoria dell'odio, che portausno i Riella ni s'Francel Angloini, Giorni il ficetochamure, e mutavono paramente la me, some ai fuo luogho di dit-

Si casi Mandonneo con Perna di Cofanero nobile Petermiana, che gii genero de Petrone, goni derrope i auto metero, frai comonito i fraverime tichial collo qii «Regi Petron, choosio, pe Federico, petricola menere con i vificio di Protonoma del Regione, gii casi col Mifferta Biana Indice gija di Siffano castile "Pecertino Signo del Region, Signo di moltre Tara Callello, di vono di regione di Region, Signo di moltre Tara Callello, di vono di regioni ma moltre Tara Callello, di vono di regioni ma di Regioni di Callello di Regioni, Signo di moltre Tara Callello, di vono di regioni di Nobian, qui abbile per mo-

elie Leonora Ventimiel a figliuola d'Arrigo Bajon di Buffemi.

Ne nacque da Barcolomeo i esPerrone i ische fu valorofo estali eto, e fertil nelle turbulenze del Regno affettuofamente il Re Martino, fi casò con l'Infantella donna Giopanna d'Aragona figlia dell'Infante Guglielmo, figlio naturale del Rè Federico 111 percioche, hauendo ve outo questo Re 4 moite, lastio per i estamento herede. voi actifale Maria fua fielia voica, c'hebbe di Costanza fua moglie all'hora d'età d'anni 14 del Regno di Sicilia e d'altri Statulafció al predetto Gaglielmo l'Hole di Maltaje del Gozzojedin tutte le coleje he gli sperianano per sua madre Elifabetta in... Alemagnase volfesche Matia non fi poteffe cafare fin à gl'anni 1 8, fra il qual tempo dimonific fotro la iurela, e cuflodia d'Ariale d'Alagona Coniedi lace le di Mitherra luo padrino, ed in caso chella morifle fenza Jafeiar prole, all'hora fuccedeffe nella Corona di Sicilia il prenarrato Guglielmo, doppo la morte del quale lenza pro le legitima fuceedeffero i figli di Pietro v Rè d'Aragona, e di fua forella Leonora, doppo i quali feguiffero i figli di Guglielmo Peralia Côte di Calatabellotta,e di Leo noia d'Aradona, figlia del Duca Giouanni di Randazzo, nondimeno hebbe per moglie Guglielmo d' Aragona, Beatrice d'Aragona, figha di Giousoni Marchele d'Auola della real flirpe del Re Federico 11, con la quale questi procteò la predetta Gionan na , che doppo la morte del padic, feguita nel 1 402, fo cafata da Giouanna Bai oneffa d'Auola fue aua, e da fuz madre Beattice, all'hora Contessa de Passaneto, con il già dello Perrone di Gioegi Barone d'Aidone con la dote de feudi di Nutgulla, e Conteffa ne'campi di Stragufate generò Battolomeo.

Pro reò il predetto Bartolomeo con fua moglie Leonota Alarcon, figlia del Baron di S.F. la del fo, có chi fanciullo d'anni 5 da fua aua Leonota Ventimigna eta fiato con

giunto

giunto in marrimonio, Perroccio Giouanni Raimondo Lorenzo, i quali furoco pro g-muori di quattro famiglie, duero cafe di chi derivaro 10 eseri i Signon Giocni di

Sicilia, Guglielmo, ed Anionio, che non lasciai ono veruna profe. Diremo di Percuccio, figlio primogenito, e de fuoi pofferi, percioche doppo la pareina moite lucceffe nelle Baronie di Castiglione, d'Ai done della Nobara del Castel lo dell Olineri, ed in altri fendi; fi casò primiera ioente con Bianca, figlia di Gionanni Conglies Barone di Francofonte, e Calatabiano, con la quale generò à Leonora ma die di don Alfonzo di Cai dona Conie di Reggio, e di Chiufa Prefidente del Regno di Sicilia doppola mori e della quale palsò alle feconde nozze con la forella del Vs. fconte di Gagliano,e del Barone di Monte Roffo di cafa Periglios, e Mostoys, che gli

generà Birtolomen evic Ramondo sui

Bartolomeo prefe per moglie donna Ramonderia Ventimiglia, figlia di don Hen rico Marchefe di Girace, mà havendoii fieramente inuaghito d'una vaffalla, chiama ta Antonella Calcagoo della Nobara ch'era affai bella lalciando di feguir quel marri monio di donna Ramonderra Venrimiglia, fe la tolfe per moglicicon la quale generò Gio: Thomafo, primo Marchefe di Cafti glione, e don Confaluo: però accioche t fecoli non coprifero con l'oblimone la giulta derivatione, ch'egli haueva della cafa reale d'Aragona, ottenne dal Rè Ferdinando il Catoli co printlegio, dato in Cordona à 11 di Maggio 1485, che foffe dii hiararo descendente della prenarrata Gionanna d'Acagona e per confequenza di detta real cafa.

Ramondo II se figlio fecondogenito di desto Perruccio hebbe per moglie Leono ra Barrefo, fiella del Baron di Militello del Val di Noto, co la cuale procreò don Perguccio Baron della Morra, di Sani Anaffaffa, e donna Collanza che fit madre di don Gafpare Moneada. Da don Perruccio ne nacque don Michele, che mori fenza figli.

Il Marchefe Gio. Thomaso fo gran cauxliero e fi casò con donna Leonora sotella di don Lorenzo di Gioeni sas cugina seconda: da loso ne nacqueso don Perruccio 11 1 Marchefe di Caftiglione, don Lorenzo, don Carlo, don Confaluo, don Antonia

morbe di don Andrea Ardoino Prefidente del Real Patrimonio.

Si casò il Marchefe don Perruccio con la figlippola del Baron della Rocella di cafa Spadafuora,e Chiarno, il quale, non porendo haner figliuoli, diede la Baronia d'Aido oe à don Lorenzo fuo fecondo feare llosper cafa lo con donna Carerina di Cardona. figlia del Marchefe di Giuliana Conte di Reggio e di Chiufada quale per la morte di donna Diana Gonzaga fua neporesfielia del Marchefe fuo fratello, fuccelle nel Marchefato di Giuliana, e ne Contadi di Reggiore Chiufa. Il marito don Lorenzo, per la mone del Marchefe don Percuccio fuo trarello, hereditò come fecondo genito il Macchefato di Cattiglione, e l'altre Baronie: 1 rocteò coffui quattro figliuoli, don Giouanni, den Thomaso, don Girolamo, e donna Beatrice moglie di don Ferran te di Grauina Marchefe di Feancofonie.

Don Giouanni primogenito del Marchele don Lorenzo fuccesse negli Stati del Marchefato di Cathighone per la mori e del padee ed in quei del Marchefato di Giu liana doppola morie della madre, ed egli, lafciado il molo di Marchefe di Caftiglione prefe quello di Giuliana per effer più antico e preceduto per fenrenza al Marchefato d'Auoja con tutto che foile più antico di quello: prefe per moglie conna Cu eti na Tagliania, ed Arazona, foreila di don Carlo Duca di Terranoua e Principe di Ca-

ftel Vererano, e ne macquero don Alfonzo ; tre don Lorenzo 114.

Hebbe per moglie il Marchefe don Alfonzo donna Maria d'Audios, figlia di don Carlo fecondogenito di don Alfonzo Marchefe dei Vafto,e mori giovinetto d'anni 20 fenzalafeur figliook, perloche fuccesse negli Stati luo fratello don Thomasoche shaneua cafaio con donna Sufaona figlia di don Gilibeito di Bulogna Maichefe di Marindo,con la quale procreò cinque li dinoli don Grefeffo,c'havendoft cafaro con dona Elifabetta Barrefe mori (erza veruna prole, don Lorenzo 1v., che (egui nel Principaro di Caftiglione acquill'atto de fuo padre, e nel Marchefato di Gulana, Co tado di Reggio<sub>r</sub>di Chind, edin altre Baronic con quella della Terra di Monte allegro infernespeò don Thomafo fu Pretor di Palermonel 1595;e 1599;e fit caualtero di molta ordenza.

Illèrinépe don Lorazoo lechès per moglie donné Antonie d'Auerna Bisroeffe di Sassa Cattenia d'Lauis con goglie dore, e prozecté on Thomoio 11, to de fancialor la vivente donna librella moglie del Principe Marco Antonio Codonna gua Cactelabile de Regno d'Aspoliche doppo la morre del pade fuscule n'epera-arratistati prodificano il predetto Principe don Lorazzoolire il cristo di Stre tà della ditabili Mellina nel es fe, li promodoli morri l'aligna del del Begno de bignore di molto fapere, e valore, appo il qualte io vufical quauto tempo attetuolo fertidore.

Il predetto don Thomaso 1 i habbe akre tre figliuole, che surono donna Caterina moglic di don Girolamo Biancitorie Conte di Cammarata, e Duca di San Giouan moglic di don Giouano di Giocori suo cupino carrale e dona Emi la, che si caso in Napoli con Giouano i di Giocori successiono carrale e dona Emi la, che si caso in Napoli con Giouano i Villante Caracciolo, Marchese della Polia.

Il paimo ilon Girolamo hebbe per moglie donna Cernella di Giauloa, figlia di de Gonamo Marchelle di Fiancofonte, che gli generò tre figli, don Letenzo, che mori fienzi figliavoli, don Giotapari, e donn' Antonia moglie, di don Girolamo di Graufna

Duca di San Michelese Baton della Ganzaria.

Don Grossoni 1 1 1 d sav condomo Diana fan cupila curula (pilla del Printige don Thomado, quali mibudes virunco, di sano procura cuo on Griodiamo, dono Thomado, quali mibudes virunco, di sano procura di fatto i ratturo è guida di tra cubito maltri digino Doculegopolio Genera primita cunto di la Regnoja Pietro di Patromo el Mary, and i degrana del 1971 i debte di sia Mandali monte di Patromo el Mary, and i degrana del 1971 i debte di sia Mandali monte di Giornia policie cia une filazioni del nomi quali del di Trans di Monti Hamiglia Giornia policie cia une filazioni del nomi quali del di Trans di Monti Hamiglia

Il prenerato don Girolamo, figlio primo del Duca d'Angiò, ficasò con donna. Leura di Bologna, ed Aghata, figlia di di Gioleffo, e di dona Guilla, Baroni di Solan te, che glit Magnerato don Giovanni dalon Giofffo, donna Sufana, donna Giulla, do

Antonino,e don France feo vruenti.

Per hauer finto il ramo de Signori Marchef di Giulann, feguiremo il fecondo ramo della medefina Amgia, deriviato di Giouanni fecondogento di Battolomeo il Jil quale finmando oltre modo le visti di da toni gener-dimente amato. Quetti fen e lando ad babilarnolla città di Meffina, one fi casò due votre, cen il a prima moelie genero Battolomeo quentito di don Giouannia di don Giacomo-

Don Glouanni procteo do 1 Ramondo, il quale à don Giouanni, e coflui à don Ramondo, don Pretro, he fi êcce fraie di San Francel Fo de Minori oliferuant con nome di F. Bonauentuja di Mellinz, mà don Ramondo no l'afeto veruna prote. Don Gaccomo figlio 1 1 del prenariaro Bartolor coprocto don Galpare, don Lo

renzo don Barrolomeo don Pirro, lon Francesco, e don Ambrogio.

Don Gijare ville commoletojlendere-don Vicenzo e don Bartolmenflorite od della mediam guide motivoso detta mele, con juminere lace inatello don.-France fo mêtre combatteus in ferungio del fino lek-don Viceto mon giounes, é la dill'internação da Ambrejlo pede l'històne di a amiste d'allular di Albajar da 154,000 que a la dill'atra 154,000 que villento de Cambieno e primente nella faticio nativa i ad dill'atra la dicio execuni di villento Gaunlico e primente nella faticio nativa della laceja control il Turca, di handro o rerupto de quella doppo gia signiferit fali un, fin letto Gran Cocc. podia Prori di Pelnet 1, 1994,500 per il liugar vigore fit un, fin letto Gran Cocc. podia Prori di Pelnet 1, 1994,500 per il liugar vigore fit mandreto del Comutto in Bona contratti Gran Materito Voy, Verdala Cardinale,

ot e fimoi come fospertatono di veleno, ed all'hora era flato efetto Prior di Messina; però il prenarrato don Gafrare che comprò il feudo e Cafale del Salice ville 70 anmi, e doppo la fua motte la fció due figli, don Giacomo, e don Vteenzo.

Don Clacomo hapendofi impiegato negl'efferen i militari, ferui in molt e guerre al Rè di Francia, ed indi venuto in Italia, andò col Marchefe del Vafto General dell'armi Caroliche nella guerra d'Portogalio e doppocol Duca d'Alua nelle guerre di Frandra, ed all'imprefa dell'Ifola delle Chierchine, doue fu ferito malamente in boccate guaritofi andò in feruizio del Rè Filippo 11 contra la la elefe pertoche hebbe da quel Re il gonerno di tre Galere della squadra di Napoli, e si mori finalmère nella sua

patria Mellina fenzalafetat figlinoli. Do Vicenzo ville di virtuolo canalierojed hebbe per moglie dona Giulia Gioenia figlia didon Aleffandio di Gioeni che eli procreo donna Cornelia che fu moelle di

don Francesco Lanza Baron del Morore Principe del Maluagno.

Dai prenauaro don Puro ne permentre o i vine nui don Camillo e don Aleffandro Gioeni canalieri Messinesi, che sono stati Senasori della loso parrea, e promolfi in-

moji altı i caricbi. Formò il secondo ramo dell'Albero di questa famiglia il preparato Gionanni. figlinolo di Battolomeo 111, il quale, ha uendi fi la feconda volta cafato nella città di Carania con Elifabetta di Tatanto figlia del Baron di S. Demettio procreò al Baron

don Giouannello, Questi, hauendoli cafaio con de ma Ifabella Scarella, figlia di don Hercole Baron della Rocella e Gran Simifcalco del Regno fece don Guglielmo e do Federicosche fu genitor di don Vicenzose di don Hercole. Ne nacque da don Vicenzo don Giouanni, I quair genero don Vicezo e do Dieco.

Don Ramondo, et zogenno del fudetro Bartolomeo i reneufei valorofo cattaliero,e diede principio nelta medefma città di Catania al terzo ramo della famiglia, do ne procieo don Andrease don Federico.

Don Andrea non fece figliuolo veruno.

Don Federico procied don Raimendo, don Alfio, e don Francesco. Ne nacquero dal detto don Raimondo don Carlo don Cefare don Claria no don ...

Aleffandro, don Sespione, don Annibale, den Oriagio Cagalier Gerofolimitano ricounto nel 1972 e Prior di Bar'orta nel 1600. Oneffi per i fingi virtuo fi meriti hebbe mandara dal Gran Mactro la Gran Croce per infino in Carania, no havedoft mai fairo per il paffato à neffon'altro Caualiero, e ferui in molte importanti occasioni la fua Religione. Don Carlo gentro due figlie femine, Don Ajeffandro fece donna Giulia, che fu mogue del prederto don Vicenzo. Don Annibale generò don... Francesco.

Don Clariano fece don Raimondo e don Cefare: don Raimondo anche don Clariano, don Cefare, e don N. Mà iliornando al piedetto don Alfio, veggiamo, che pro creò don Alfonzo, don Guglielmo, e don Hettore: ne nacque di don Aifonzo, do Fee range, the mori fenza fightpolicil predetto don Herrore fi casò due volte con la prima moglie generò don Alfio, e con la feconda don Giorgio,

Don Francesco sece don Orranio don Annibalese don Alessandio Canaller Gero folimitano riceustonel 1622.

Acquillo parimente don Hetrore don Raimondo Baron degl'Imbaecari don An tonio, e don Battolomeoa quali motitono fenza lalciar prole veruna.

Diede principio al qualto ramo il prenairato don Lorenzo figlio qual togeniro del predetto Bartolomeo e i il egli procico don Giovanni, padre di don Lorenzo, e di donna Leonora moglie di don Gio. Thomato Primo Marchete di Caftiglione.

Piparco don Lorezo à don Gionannia hebbe per moglie donna Beatrice Granina foreila di don Girolanio Marchele di Francofonie e ne nacone Gionana morsie

del Baron di Mont'albano , donna Giouanna Orteca moglie di don Ottaulo Lanza Conte di Muslumeli, e Principe della Trabia, e donna Francesca moglie di don Cat lo Bellacera Baron di Ragalmigeri: finalmente fempre hà fiotito quella famiglia col decoro della vera nobiltà, e carica dericoli, dignità, supremi honori, e di Baronie, polfe lendo o lo groffe Terre, che fono Calliglione, Principato, Giuliana, Marchefato, Aidone, Nobara, Burgio, Chinfa, Contado, Conteffa e Sata Caterina in Calauria. L'arme di quefta il'uftre famiglia furono primieramente vo campo coffo foar fo di Gigli d'argento; mà doppo il Veforo per flemar l'antico odio chiufeto i Gigli à guifadi piche di Lanza, di maniera che pare una pica roffia, e l'altra d'argento nel mezzo campo dello leudo, e nell'altro mezzo campo vo mezzo Leone nero rampante i a capo d'ora,

#### DELLA FAMIGLIA

GIOVANNI.



D Gle. di Bacher no Real di Sea us nella Crem a di Valenz z Gir. Cape eners meils o del Re d.

Giaime.

Dirce d

di Lust.

Annouerata da coloro, channo feritto dell'antichese nobili famiglie d'Aragona, Valentia,e Catalogna la famiglia Gionani, oner di Gouanni fra il numero delle più illufti se chiare di quei Regnicella polledè in Aragona, e Catologna molte Ville in rempo del primo Rè don Giaime, ed in Valenza partmente la Villa di Benalefa lo foatio di 300 anni fi a gl'anomini fuoi di grido fi conobbe in quel Regno Pier di Gionanni, Gionani di Gionanni, e

Barrolomeo de Giouanni : queffi fu Percectore de proueti regi, nel 1336, e nel reggi; mento del Re don Pietro av d'Aragona, nel qual tempo yn altro Pietro di Giouanni, ch'era Guffitia maggiore di Valenza, andò à nome del Regno à giurar fedeltà à quel Rè. Nella celebratione del cafamento, che fece l'Infante don Martino Duca di Mon l'aibo con l'Infanta di Fi Icia in Pirpignano nel 137 tafutono nominati all'affilienza de quella fella per la città di Valeza con pompa reale due illuftri Canaliero Giorgio di Gregannise Pierro Marrades, Perotro de Groganni fu Capitan della guardia di Papa Sacil nella v de Pata Benedetto di Luna, ed il figlio Aluaro di Giouanni ferul col medeliu o vificio à Papa Bereittes Clemente vi i i ichianiai o Git Sanchez Mugnos, che piefe il manto di Pietro doppo

la mon e del predetto Benedetto di Luna in quella fiera feifma, che tutbo non puo co Sanco Santa Chiefa, coñai (conforme (crine don Go) di Sintehra nelle vita del RA inazolhebbe origine di Pierro di Gionam Maefito del Gradu di Calariza van hem po del Ré dos Gialine detto il Conquifator. Gionar Tornamia nel cap xa. dell'Hiftoria del P. Mariana farira di Robori ori di Gionani Caropo centre greanela del Maefito del Templara Gionano Golo patimente di Pa Palamide di Gionano Gaustier Godololimano Gran Concele Prio di Veregia, Servi Gigilello nol Gionan in in mole cottalioni militati al Re Pierro d'Aragona, e primupatorate cella cogni Re dell'idol di Regiona, cue l'attende Coferana del Rel Parlaminoto. Morco de Godonin, cantifimo al Redon Alfonso d'Aragona (in del Rel Parlaminoto). Morco de Godonin, cantifimo al Redon Alfonso d'Aragona in fu del quelle producti del Cognita del Parlaminoto. Continui cantifimo al Redon Alfonso d'Aragona in fu del quelle producti del Cognita del Parlaminoto.

A' sofit i cemp in Napoli wife con [plendore don Franceto di Giouand Caualice di San Giacomo della Spadaje Reggene della Vutatia, s.tc., bavendo riconofeuto don Franceto di Ciouanoi caualer visuolo della cutà di Miffia, loriccue per fuo patente detinato d'un mede fino e eppo. Ma più dogn'airro illofti è quefta fa miglia la Beata Vergne Hipporia di Giouanoi Vitalinaa, per le cui nercetforno di

no operati del Signore moler mirecoli fra i mortali.

Scrine il prenarrato don Giouan di Sanchez nella vita del Rè Pierro d'Aragona, e di Sicilia c'ht bbe origine la famigha Grouanni in Valèria d'un caualiero iliuftre chia mato Gionanni descendente de Signori di Tousiche sono congruntico Signori di Ca nes,e di lican principaliffimi non folo in Valentia, mà in altri Regni di Spagna, però disponendo Mugnos Alfonzo dius riamente fopra ció, dice, che furono progenitori Gafpare.e Michele, fighwoli de Grop apro caualier Vifcamo, che haure doft imprepatà nelle negotiationi Mereantilufi fermarono, il Gafrarenella città di B reellora, co Michele nella tittà di Valentia,la prole de quali fi fe arfe in molti luoghi,e Città del la Spagna nobi mente. Si dice per riaditione, che due fiarelli della predetta famiglia. nomari Luiggi, e Pietro di G ovanni, militado à favor del Rè do Giaime d'Aragona nell'affedio della città di Sagunio hoggi Moluiedto, per riconofcere lo flato de nimi e sfi vestirono da Villani, cinti delle matur-te, e nouelle biade per non effer scouerti, ed havendo entrato dentro la Citta, furonoriconos intis prefis e rinchitifi parimense nella Torre d'Hercole, que dimotare no fette giorni fenza magnar ne bere, altro che quelle forche di frumento, c'hauevano cinte; però hauendo tentato inqueftumetre con certi pugnalische nafcoftamente teneuano, di far groffa fiffura per vitire, procuravano, la Città fu effaltata; perloche eglino hebbero agio di feguir l'intento, ed vicuono fuors autifando a capi dell'effereno reale d'onde poseffero agenolmente. nella Cistà entrare, e per il loro configlio s'alcanzò la Cistà, per la quale azzione laferando l'Aquila antica loro arma tollero due Leoni d'oro, i he trattegono yn m 2220 difpiche d'oro in rampo azzunto, e molti loro poffeta che paffarono ad habuar inaleje Provincie, variando à l'apriccio l'arme tollero chi vo Agnello con una bandiera per San Gic: Battifta, chi l'Aquila di San Giouanni Euangelifta, e chi l'imagine di S. Ginnan Bassiff at nondiment il primo, che di quella famiglia venne de Regni di Spa ena in Su illa, fù Giovanni di Giovanni definato da predetti. Que fit anido di gloria militare s'impiego a'ferugi del Ré Pierro d'Aragona negl'acquiffi de Regni di Siciha e Saidenna per i quali effendo flato da quel Re rimunerato fi fermò nella città di Melling, one procteo Andres, il quale, in recompensa delle sue militari fariche, acquè Bo del Re Feogrico I i il feudo d'Alfano che ali fuecesse suo figlio Tuccio, ouer Pestruccio, the fu genitor d'Antonio, di Filippo, e di Simone, Antonio non lafciò prole,ma fu Senatos della fua Patria negl'anni 1417, 1422, 1432, e nel 1440 Filippo parimente nel 1426 nel 1440 e nel 1462. Simone concorfe ne primi vifici della fuz Patria; procreò egli Saluo, e Tuecio 1;. Saluo fit anche Senatore nel 1462, e ge-

Ccc a

nerò Giscoro Giol Zolodi Giounni. Giscono hrbbei prederrecarico di Senaco e e i 1775, nei 175, al aqui a e acque don Fiscio, che figni un fun deduno vificio e 175, al aqui a e acque de la fiscio, che figni un fun deduno vificio e 175, al aqui a e acque de la fiscio e acque de la fiscio de la compile don la gran Abbateghia di 100 al miero Abbate, che gli genero don Fran cetto, i qual e il casto on donna Comella Carrone, e Saccanodigia di Andre Baroetto di Bantafa, gia di dev rolte Fearma di Mellian et 175 bene el 160 quel di tempo, e della compile di casto della compile della compile della compile di tempo, e la compile di casto della compile della compile della compile di tempo, e la compile di compile di compile della compile della compile di compile della compile di refla della Forti di merco gia i della compile della compile di compile di

Tongono in molto pegnio l'rifer confiate del lino i l'odi riale recusile rebificati, qual confiate riale rebificati i a cualifici principala cualificati qual annete non publio efferui pastice figilione du chi retilli, le anche focerin, e genero, e viaggiungono altri occi, chi anno il munero di 1 3, che fono il Vicer del Respo, e l'Acciuri Cono d'elia. Cirrada quella fin pure del n'antecido primo del la congregation delli abeli doce della considerationa del considerationa del considerationa della consideratio

Don Palmiero, oltre molti carichi nella fua Patria, è fia to Senatore i egl'ani i 619, 1623; 1627: 1631; 1635; 1639; 1645; e 1646; parmenre é tia o Capita a d'arme nel la nume: anon dell'anime, e riforma della miliria anche Prisalpe della congrega-

tion della Stella nell'anno 165 pt. efericita negution prefen a uno 1657. La congregation della sulla militari assistation della Stella dell'initi assistation della Stella dell'initi assistation della Stella dell'initi assistation della Stella dell'initi di incomincion del 150 pt. especiale prima d'interpreta finden Victor di Boligni Marchete di Marinco all'ino a Stratictori quella Cirta il feconolo di ombretto Marchete di Marinco all'ino a Stratictori quella Cirta il feconolo di ombretto Marchete di Marinco all'ino assistationi quella Cirta il feconolo di ombretto Marchete di Marinco di Considera della della di soli della della

D. Plamierto, oliver effreçór, are del l'Hopitale, ed anche del fio Gollejlo, el Golda in Mallo di pue del Eccaçile de in mi vilia del la mediena Citta L'Atue, hauro egiltre nonghia prum al Mola (la kela) a Goran, high ad do di Vi escad Goran, ed di a Gillal del la Hefa famiglia Goran, ja cida di ava Faria, l'ingla del do la trobolo Acer as et do di Magna Sastella, che gil genero don francetori l'aput en mi stablo, la resur a del manga del ma

I predetri fuoi fiatelli don Andrea moji fenza prender moglie, il Caualiero Gero folimirano don Celare è fiato molt'anni Riciustor della fua Religioce in Meffina..., e'li erzo firatello nomato anche don Andrea ha goduso molti carichi, fra qualiquel di Princue della conpression della Scalina della dell

di Principe della congregation della Stella nel 1 637.

Dici amo pure, che di Tuccio (econdo, nè nacque Nicolò, che fi Giudice di Meffi

na nel 1496, Gtonanni, che fu Senator nel 1461, ed Antonio. Procreò Nicolò, Mariano, Antonio, e Mitulia che fii moglie come a è detto di Fi acelco di Giou anni, Mariano hebbe per moglie vna Signora di cala Gioen, che gli ge nerò Nicolò I i Bernardo, e Sebaftuao.

Da don Scipione di Gioužnia fua proglie donna Brigida Giuffintano nè nacque r o dos Domenico di Gionanni Principe di tre Caftagno e don Placido Principe di Caft rorao; fi casò don Domenico con donna Girolama Schurrezzo, con la quale hà procreato don Sciplo, don Placido, don Virenzo, Fra Giouanni Caualier di Malta., d ona Tere la monlie di don Pietro Moncada Ptincipe di Monfortese Conte di Sape rised alore due fiolie.

Si casò don Placido Principe di Caftrorao con don Antonia Rao figlia di 46 Vicezoifiglio di don Françafro Rao Prefidente di Giuftitia, con la quale procted il viut

te don Vicenzo Principe di Caffrorao, don Giofesfored vo altra femma. Saluo di Giougni già detto procreò Gio:Paolo,ed Angelo caualiesi vittuoti. Gio-Paolo fil affat cato ad Veo di Moncada all'hota Virerè di Sicilia dal onale fu manda To Ambafciatore alla rittà di Meffina per riceuetlo in quelle riuologioni del Regno: ed Angelo fà Senator nel 1529, 1531,1537,e 1548.

Nenacquero di Gio Paolo, Gio: Arrigo, e Fra Nicolò Canalier Gerofolimitano, che mori all'imprefa del Zerbi feruendo; però Gio: Arrigo procreò don Ginko Ce fare e Marcello, che genero il viuente don Giouquni. Di Angelo ne nacque Capita Pietro di Giouanniai quale prorreò il Capitan don Giouanni. Partori la medefina fa miglia la famiglia Giouannt di Palermo la quale fo progenitrire di molti virtuoti ge ni huomini congiungendofi fempre in matrimonio con le principali cafe di detta. Città, e con la cafa del Catretto parimente. Francelco di Giouanni fii Senator di Pa lermo nel a 575, e Deputato del Contagio e pofcia Senator nel 1579.

## DELLA FAMIGLIA

GIRIFALCO. rehits

T Ebbe chiaro principio la famiglia Girifako nel Regno di Napoli, d'Haniba Giruini di le caualiero Ifpano Signor del Castel Girifalconella Calagriaforto il Re Ma Serranel fredo. Quelli fu mandato a feruigi del medeimo Re della Reina Colfaza mo Re blance glie del Rè Pierro d'Aragona, per i quals acquistòri predetto Castello, che gli succes le luo figlio Hambale, il quale banedo morto feeza proje, prefe il dominio di quello il Gajo. Sarfratelio Antonio: questi su estitato del Regno de Napoli del Rè Carlo a in Sicilia, pet for de Carlo. locbe habito in Leontinioue impiegados a fervigi del Rè Pietro,e del Rè Federico, radon. hebbe le Baronie del Comifo, ed altri fendi, il sui oepote Algimo fo Caftellano dell'antico Castello di Leontroi, e Barone di Passanero, delli Muni, e di Bulsulina, che gli petde nellemuotre Batonalische leguirono fotto il Re Federico 13 150 procreò Federi co. Hanni balesed Alaimo t z. Federico fu Giurato di Leontrai nel 1 196 con Taluc-

cio di Sifto Filippo di Facino ed Antonio di Zimma.

Nenaconeto d'Alaimo 11 Thomaso, Antonio e Caigera do, i-quali servirono con l'arre militare al Rè Martino, ed al Rè Alfonzo il Magnanimo, del quale fu anche. Auronio Cammariero Regio, perloche suo figlio Thomaso, estendo assarelle le tere erudito hebbe dal medelmo Rè il catico di luo primo e maggiot Secretatio ed heb berneeffa la Baronia, e Terra della Limitia, che di fun otdine ne prefe il poffesso Gu glielmo Zumbo Serreto di Toromena ed alere onze vettetnone di redita l'anno foprat Cargatori di Mazzara,e del Regno,e nel prinlegio di rocellione lo chiama (Di leffo Magnifico Confiderto,e primo Secretario noffeo T bome de Girifalco Militi )e più forco Propter grata, & accepta feratia, qua T bomas infe à teneris annts Macfat no-Stra profitit to adorajent fedulo profiat mulhs fue perfona parcende pericuits propter qua noffram fibt gran am vendicauis ]

Ccc 3

5 Fèt di can ta confidenza parimente apptetfola Regina Giottanna mòglie del decto. Giossini, che gli diède il gouerno delle Città della Cammera Reginale ed in due lee idre della medefma Regina, l'yna data in Raga del Regno di Naustra nel 1463, e l'al train Valenz: walls fottofcrittioni delle quali fi leggono quelle parole (V. biomi muxtr que en pracia de puellra Ex.fe racomanda, la la Reyna ).

Nè nacquero dal predetto Antonio Girifalco, oltre del predetto Thomaso, don... Groednoiche fit Abhate dell'Abhatia di Roccidizione fia lepolto,e nel fuo fepolero. 1130 . 1

447

. M.u.

fleppont gaetteverfi.

Vyr Sacer, & fupiens Praful fine dabe loannes,

19 . | Fue platait blies nune navque feile lacet: Const Dater trat bits care makema Regum Matthew Partenger and cumulatur bumo.

> for all Sec. 5 4

and the state of the state of received and a following of

At mus ben T bamas Graefalcus marener otrique

" Dedrent de Patrum nomina luncia legat. Atrimo non men de frateli con fplendore fiorl : hebbe egli due mogli, la prima fu Litonota Candido, che gli procreo Nicolò Antonio, e la feconda Alfia LeGitino San bafillo, da chirò nacque Cecilia; che fu moglie d'Andrea Rofta caualiero Leontino. - Hebbe patimente Nicolò Antonio alere due mogli, con la prima, che fu Margarita Albea, pretreo Thomaso et, e con la seconda Mabella Falcone, figlia d'Antonio Falcone, fece Matten, Michele, don Giouanni, Pietro, Guadio, France (co, e Nicolo.

Thomaso 1 : procted Mattee, Leonora, Thomaso, Antonir, Lucretia, e Chiara. Ne nacquero da Matteo figlio di Nicolò Antonio, calato có una dámadi cafa Zac co, Selia del Dorfor Antonio Zacco vertuolo gentil huomo, Antonino, ed Ifabella mo glie di N. Scatofficca però Antonino fi casò con Diana, figlia di Calcerando Falcone Baton del Bolco, che gli genero Calcerando, Matteo, Francelco, Vicenzo, e Ramó detta moglie di don Innotentio Manuello. Calcerando procteò Mario, e Diana.

che firasò

Francesco hebbe per moglie N. Pattisciano, con sa quale sece Isabelia hoggi moglie di Mario Mancini. Mà dell'altro Praocesco Girifalco, figlio del predesto Nicolò Antonio ne nacribe Beanice.

Hor ritornando al prenaristo Nicolò figlio del precirato Nicolò, Antonio il qua le, hauendoli cafaro con donna Gaterina Ventimiglia de Conti di Bufcema, procreò don Francesco, che lasciò doppo la sua morte due figlie monache, e donna Mabella, Bartefe, col quale genero don Aogeta, che fi catò co don · che fit meglie di-Girolamo de Franchisse ne nacquero i vinenti don Cefare Barrefe, e de Franchis.

Nondimenota famiglia Girifalco di Leonant fempre è flata riceha di visti, e di valore, ed e furi gëtil huomini furono promoffi ne primi vilici, e carichi della loro pa tria, con liquer fatto fempre nobili congiuogimenti matrimoniali. L'atme di lei furo no va vecello chiamato Girifalco d'oto in campo celeftre con va ramo d'Oltua negli artigli,e fopra vn motto latino cite ( dita peto )



# **DELLA FAMIGLIA**

GISVLFO.



Acquerorotte due d'un teppole chiatillime, ed anichiffiate famiglie Giuloto, Grimaldi in Italia, il progenitor della famiglia Giliali fo Giliali adiptorali della famiglia Giliali fo Giliali adiptorali di Albinon Ne del d'un copporaria, Quefi più fari giaptemi

The Carlis in pior et al. Abaino a Ré de L'augobardi. Quefi in les fuperas propriet de la companie del la companie de la companie del companie de la companie del companie de la compani

Na nacque di Grimonido, e di fia moglic Tacodera afgila del Diez Lupifico, Giuliano Grimolido, che finateta Giulifeo I aggiunto Arkanito e di Ramonido. Quefi, fil e tasò con Giberga figlia e Antonio e, corcila di Luippando Bed i Lonpontari della quine acquillo Giulifico 1 1, 1 che fia progioni ordelle finiglia Gifalfo di Milano, e di Grinoucchiazamente lo modita in un'ico minaficiario Ramiti Fa plano, che fi logia e lefiniglia Giulifico Giunaldre paininte e Galusca Piamine I di fia Cronica liba at cap 1 page di conogo, hir motte famiglia illusti il taini preferenti organnet dei none tropitolo de Caro prognitori della medifera gioli, che le cerco la Gibilla, le i Grimalda e fine legono per le Hifto ur affarilime, che per non tedlar vi lettore e la ficino modi etasto.

For i in Milano facento anni à dictro Guifeardo Gifulfo, beach è il Coito, dicciche vife nel 1172 con caricodi Golo de M ercadanti Milaneti: acconsa l'obligo di quello vificio. Trillano Galco con que Reparale. Est item liguatare elle Prattierum aucon, que pratise cram, pander aqua medir ar atur Ceredanu, Ermentaul fuolipue, Ali-

prandus,

prandus Morigia Petrus ab Aliate, Guift ardus Ghifulphus, Oltradus Medicus, Amizonus

Coltonus, I ocobos Pernyfius, & Pogunus Bijaffus,
Trauagliarono non puoco nel 1340 per l'affolution della loto pania Milano, Fran

ceico Greunmillusar do Jisceico Gifulibaiere de la Pennetice per Rinobediona a de Viferon le l'universon et 3 pa 1. Anouver l'i Conin fig J Andario di Milison, che fo gliono lore revelte nelle code public, e fla uni della Citaj, Ambello Gifolio, Melle di Gifulio de la Caralla Cita de La Caralla Cita, Ambello Gifolio, Melle di Gifulio de la Caralla Cita de Caralla Cita, ambello Gifolio, Melle di Gifulio de la Caralla Cita de Caralla Cita, ambello Cita, ambello Gifulio para mene Ambergio Gifulio fin el pro Verde i 10 fapra la moneta del Dates Gifulio a Vilente con Manfeelo Gifulio Fiero ol Media i finemo finalmente mobil Canalie di escella famiglia forono promodia penin especia, del Gifulio Cita de con di Milanco Pope vette firo del desdia cita del Cita de con di Milanco Pope vette firo del condito com gal li dicina di lettro.

prepar rata di Milano per le spesse ruine c'hebbe questa Gittà dags imperiali , e da-Francesi, e ciò l'afferma Giulio Palfauicino in vno luo antico manuscritto, e Federico di Federico i quali dicono, bauer ritropato in voa (crittura antica di Bergameno del l'anno 1110 Gifulfo Giudice in quella Republica, il quale fece donatione de fuoi be ni ad Oliulero, ed Orlando Gifulfo fuol figli,e fa meto i one d'un altro figlio nomato Giacomo. Patalcore Giuftini ago nota ne fuol annal i Vallallo Gifulfo uno degl'ono Confoli Civili di Genova nel 11721 collui comprò della Signoria vo dritto di molte gabelle per la guerradi Tortonanel 1140, con coccilione di poter battere moneta, copro pure la Gabella del Sale nel 1112 sed intergene nella congenione che fece la Republica con il Rè Gnglielmo di Sicilia nei 1176 e fu di nuono Confole nel 1157. Gifulfo del campo fà Confole nel 1152. Fulcone Gifulfo von de Configlieri della. Republica giura nell'iftrummento della pace fatta co Pifani nel 1 188 e fu Confole Citate net 1204. Giordano Gifulfoi nectuente come Configliero nella contentione prenarrata del Re Guglielmo. Giacomo Gifulfo fu voo degl'otto pobili del gouerno di Stato nel 1221, e nel 1224, firitrotto Configlie 10 nella prommella che fece la Rep: a' Marche i di Clauezano nel 1228, ed in quella dei Marche le di Monferrato. Nicolò Gifulfo fu Configliero nel 1218,nel 1225,1229,1232,andò Ambalciatore per la Rep: al Papanel 14 22, e fegul i predetti carichi molt'annicosi pure Giousoni. Pancrano, Vgo, e Lanfranco Gifulfo: catò il predeno Lanfranco fua figlia Nicolofa eon Lanfranco Cybò,figlio di Guglielmo yno de orincipali della Ren.

Concorferone prematrati carichi, ed vifici Matino nel 1261. Matico nel 1361, e 1369. Attonò nel 1260. Cridiano Gibido nel 1361 per nel 1380. Vipolino nel 1344. Opiano nel 1346. più d'altri cinquanta Casaleiri di quetta citara d'imiglia furoco promoti nelle prematrate, cd sitre digniti della Republica, she fono tutti notati nel la dilettitone di Federico di Federico; qi sali piue di esfationo cobilimente con le prin

me famiglie di Genous. Fianceleo Gilulfoniglio di Carroccio defedente depredetti fu il primo, che ven ne di Genoua in Sicilia nel 1480 co grofia facultà, e di fetmò nella città di Palermo, e quini procred Paolo Gilulfo, che fi mautene nobilmente, Carlo, e Girolamo, che

moritono fenza lafeiar prole.

Ne nacque di Paolo Augustino, che su ecceliète leggista, persoche su promosso
negi visio di di Giudice di uni i Tribunall, e doppo di Presidère del Tribi del Real
Partimolio, ed vicinamie e di Repentre appresso. S. C. M. nel Consolio sinuemo d'.

Patrimonio, ed vicimamere di Reggenre apprefiò S. C.M. nel Configlio fupremo d' Italia, Luciano, che fi attoche Dottore di legge, ed Antonia. Elocressi Reggenre Augustinto Golislo con donna Laura Spadafora, Batonessa.

di Venetico fua mogliesdon Paolo, e donna Maria Cateritta Contella di Condianni.

Don Paolo bebba pet moglie donna Leonora Oforio, con la quale generò don Placido

cido Augustino, don Fr. necko, don Paolo, den Gionami vistnec chierico esgolater Teatino, he ggi Prepolito di San Gioleffo, ed affai virtuolo, don Carlo, e dona-Luigga, che nacquete granelli però la predrita dona Lecona i Jónio fi tiglia di dó Giouanni Ofono nobilistimo cataliero Cattigliano, che fa Stratto di Mellina nel 1778, del la cu junipi ja mele i lilletti azzono i en l'esperia i la jou juopho.

No nacquero di don Placido Augullino, edi dona Maria Galletti viuente, di Pao lo, che mori giouenetto, don Alellando hoggi Teatino, e don Giofeffo cafaro condonna Giocolama Strozzi.

Proceso i preugaria o dos Criso Gildisposo fiu a reglie dom Amonia di Morra, do Paol poso and acine gilie fissina, finalmente finepe si al congiunto nobilizzate que fia fissina, finalmente finepe si al congiunto nobilizzate que fia famiglia, de la godina affii nobili carchin del Regios, più nella Regioliza di del Regioliza del Regiona del R

## DELLA FAMIGLIA

GIVDICE, OVER DEL GIVDICE.





A N T O fie flata sobile la famiglia Giudice, bure del Giadicen Regai di Nepoline fia rettimonistruit calongé, finsi forit i delle famigle nobili, de medefani Regais è cetètre per molèhonomia l'indiff di tercre, e d'arrob, cle l'ante basupo : l'atticaprado, the item en l'egglo di Nido. Non è flata mérior e fate famigle crobi di Milmo. Non è flata mérior e fate famigle crobi di Milmo. Non ci flata mérior e fate famigle circi di Mellis con oficial de india, cod fi fiondò nella nobile circi di Nellis con oficiale con quitara in-

ni à dietro. Il fuo progenitore fu Giovannuzzo, figlio di Andrea del Giudice cavaher Napolirano del feggio di Nido, Cammaticeo Re Ladisiao, e della Regina Giovanna feconfeconda, fitetto parente di Marino del Giudice Arciuefcou o di Taranto, Prete Cardi nale di Sama Prudenriana, e ferujtono il padre, el figlio con l'arte militare molto tempo a'Repi Napolitani.

Gionannuzzo e fuo figlio Anconio s'impiegarono ne'fernigi del Magnanimo Rè Alfonzo all'hora Rè di Napoli, e di Sicilia in ricompefa de quali bebbe Antonio l'uffi zio di Maftio Rationale del Tribunale del Real Pairimonio, con provifione di onze

100 l'anno, e nel Pelmilegio, oltre l'ampia poteftà, e le prorogacine, gli dona titolo di (Miles Jecco le parole.

Nobili familiari , & fideli armorum V xerio nostro Antonio de Iudici Militi ) e nel prederto Prinilegio affai parole amorenolegrani fileggono hebbe per colicghi nel medelmo vificio, Adamo Asmundo, ouer Silmundo, Federico Venamiglia, e Pierro Speciales hebbe egli licenza dal medefino Rè di pocer fondere nella Zecca di Mesfina due giana per ogni libra di piccioli, e due grana per ogni marchio di Carleni, e doppo molti fapremi carichi nel Regno paíso a meglior vita nel 1440 dafciando tur tii fuorbeni puernià Giouanni, Andrea, Thomafo, e parrita fuoi bgli, ed à Matteo fuo nepore inelio di fuo fratello Nicolò, Il predetto Giouanni hebbe dal mede imo Re j'vilicio di Maftro della fua Regia Zecca. Gl'viliciali co'luoi ftipédij fi leggono in due leicere, vna del Rè Alfonzo, e l'altra del Rè Giousoni offernate del Vicerè loro Lop.Oximen de Virea, vna è data nel 1466, oue fi legge il feguente difcos fo,

In primis lo foldo del maltro della Siela per agnum anze trenta; lo foldo del maltro dellaprona per annum ooze ventiquattro : lo foldo del maffro Credenziero per annum onze quindettilo foldo del Gredenziero per annú onze dodestil leghiero della cafa della Siela per annii onze dodeer le foefe minute feu extraordinarien be giungene fecando fi lauora per an num: lo foldo del Guardiano quando non fi lauora per sels per annum onze due. lo foldo del Guardiano della Port a onze tre per annum quando non filauora piessoli, e quando filauera piessoli è pageso per giordataje non baue le dette enze tre. La gretia del nob: Alfonza Starti di potercugnar moneta peranniconze wenti. La gratia del nobile Camuglia di Camuelta per anna aze noue. La gratia di Gionami lo Giudice grana due per marebio di 20 che fi iauora. Il mbile Gio: Automo Rizzo per la fun gratia delle libre quindees per giorno di Carlent, tari pave e grana empue e le lauore quantini baura di lauorare libre tre di quin rimper giorno; e quel che fegue.

Pero l'vificio di Maliro di Zecca è fiato goduto fempre da primi nobili della mede ma citia di Messina, e ciò li vede a nostri giornich'è posseduco dal Michese don

Gionanni del Pozzo Canaliero di denotione, e Commendator della Religione di Malta, effendo flato pria di don Pietro del Pozzo fuo padre.

Andrea del Giudice fu Cammanero del Re Giouanui, e fia gi'altri beni paterni hebbe l víficio di Maftro Novaro della Rrgia Secrecia di Meffina, che gli la falciò fuo padre Aotonio per reffamenco. Thomafo, e Gio. Butiffa, alcri due figli del prenarrato Antonio villero con molte ricco caze nobilmente e furono bonoraci di molti ca

ricbi nella foro patria.

Ne nacque di Giouanni, Francesco, che segui i paretni vestigi, e procreò il Dottor Giacomo che fu Baron del Solazzo e più volte Giudice della Corte Scraticoria. le di Meffina, egli nel c 55a fi casò nella Ciccà di Pale, mocon Anna Merulla, figlia. di don Francesco Merulia Baron di Casale mouo, e di donna Beatrice di Marchefe. figlia del Barone della Scaletta, con la quale procreò Gio: Fracesco, Beatrice, e Gio: Giacomo poflumo, che reufci Canaliero di molto valore, e successero ne beni, e pacerne ricchezze che furono numerofe. Gio: Fracesco fu molte volte Senator di Messi nate gonerno come ottimo padre della Patria, fuccedendo doppo la morte del padre nella Baronia del Solazzo, fi casò con don'Agasa Minutoli, che gli genero la vinere non' Anna Maria Baroneffa del Solazzo Signora di no puoca prudeza, boggi moglie

é di S'gnor don Palmiero di Giouanni cualifaco di viruose mallandi, quali harno generato donne Conneil, den Agra, donna Angel, donno Fancele, don Francele, Ro, denna Majia, dona Fellus, don Anderse, della Anonia, che fono nobilimente, evitu tualimente nettri, però Barrite, perdeura farella el Gree Prancelo 6 desè col Cenne Carlo Cicala Pilinope di Tiriolonol Regno di Napoli, Caualier dell'abito di San Giocomo della Banda, fisho di Vi ficonte Cicala.

Gio: Giacomo poltumo no prefe moglie, inà s'imprego à peregrinar il Modo, oue da primi Signori d'Europa fa conneciono per virtuolo cavallero, professò helle lette-

ree molt'altre fcienze, ne'cui beni fuecelle il fiatello Gio: Francefco.

Da'pienai iati Thomafore Gio: Battifta del Giudice ne per ueopero molt'altri ca nalieri, i quali acquiffarano i pumi carichi, che fogliono godere i nobili della loto parcia Meffina, e vellero finalmente con gli splendori della vera nobiltà, taccin, come s'hà derto, le vittuole giandezze, chola famiglia Giudice ha poffidato in-Italia così per effer lunge del mio rema e narrate anche da mplii Historiei e Genolo giffi lealiant. Il fun cognome derruò da va caurliero affai datto nella profession legale schiamato Vlpios Giudice fupiemo di Beri aido Rè d'Iraba, il quale fir di ianta. giufficia, e conofcimero appn i r ocoli, che lo chiamarono Vipio il 'luda e, ed à Ber pardo fuo figlio parimente Bernardo del Giudice, il qual cognome feguirono i fuoi pofferi, che con felici progressi si chlararono perturta l'halia, ciò lo cacconta Filippo Cirni nella vita dell'Imperator l'ederico ere dell'ifteffa guifa fucceffe ad un getil'huo moje Dottoi di legge di cafa Vriono, il quale, effedo Giudice lupremo in Napoli, e giu dicando giustamēte, lo i hiamarono Giudice della verità; perloche i fuo posteri, la feiando il engnome di Vrfono, il feceto cognominat Verita, la qual famiglia fin hora viue; altri vogtiono, c'haueffe origine d'vna congrara, che feceso i Giudici di Fiore za contra la loto Republica, rei la cui memoria i poffei i fumno chiamati de Giudicii alcuni d'un certo Oratio equaliero Romano, ch'effendo ele un Giudice del popolo Romano nelle ragioni di Cincio Frangipane c'hauena contra il Pontefice Gelafio 17, ginstamente condenno Cincio con initii fuoi fanteri nella pena della vita; perloche i poffei i di quello farono cognomina i del Giudice nè d'altra guifa haurebbe porteto venire quello cog. ome, finanche dal giudicare, già che tutte le famiglie del Giudice d'Italia fanno per arme infleummenti giudiciali percioche quella di Roma por ra vna Cioce di S. Andrea dentata ouei con nodi; quella di Milano due la bordare, ed yna Spada nuda di foura: e quella di Napoli, e Mellina, che fono s'un medelino ceppo, vna Croce dentara in quartro campi divisi in angolo, due azzurri, e due rossi; ed in quefta di Meffina v'aga-tit. Gio: Antonio del Giudice l'Aouila Imperiale, che l'hebbe conecssa per puntegio dall'Imp. Carlo v pel 1535.

## DELLA FAMIGLIA

GIVLIA N A.

Principidella famiglia Giuliana (noo antichlimit, pezione la famiglia Giuliana (noo antichlimit) pezione la famiglia Giuliana (noo antichlimit) pezione la famiglia Giuliana (noo antichlimit) pezione della famiglia Ciuliana (1881) pezione di la famiglia Ciuliana (1881) per cupi (non afilia la totta di demo dino pezione) cichli vanne di Spanjani S col i lei Federico II I primo e filia fami o cilla città di Mettana (1881) per generatore (1881) altaliare di Giulia no e Puliodi, I quella basandori impiezgo con efficia (1881) noi atta accombio per cilla colo (1882) della basandori impiezgo con efficia (1881) noi atta accombio per di fiso per colo (1882) della monta bella di sedo di colo (1882) della quel a Gouliano abbella di sedo di colo (1882) della quel a Gouliano abbella di sedo colo (1882).

confirmato (no figlio Guglielma i mà per gl'atti della Regia Cancella ia fi veduha uer comptato detto feudo il medefino Guglielmo di Giuliana da Filippo di Cafiregiouanni per gl'atti di Nota: Lorenzo di Noto nel 1416 per prenzo di onzofificara.

Quello fuulo fu unit-mement di Beringuilo Primite di Cateffi Bertriami da mo place quati fincetti Bertrando di Palmuro lono niposoche per hauseri mbellano del Ré Martano fleconneffo da quel Rè ad Ténnico Grimado nel 1365, il qualco del Ré Martano fleconneffo da quel Rè ad Ténnico Grimado nel 1365, il qualco tende à l'Alipo di Califologiamo dal Mellina; quello per i perstano predento al pre narrato Gagilelmo di Grillina, che glifaccetti (no figilo Lodoque nel 14573 aliqual e Bernardono los difigilos, degli regionino i lico pione, procere Godul al Consulta del Renardo del Martano di Grillina Matter Rationate del Regno la cui più più de derino di Dottom Martano di Grillina Matter Rationate del Regno la cui più Bio Gonuma fin moglico Aproccio Mogna figiliano di Schipine genti funcono ricchimino petrò ggi pet vue parcola i quanno (conci in giainto del Vinico», che monto con aggi altin maggiono perocci damonico che i più dei don hita rimo; che monto correcto aggi altin maggiono perocci damonico che i più dei don hita rimo; che monto di vicino van bida d'argir o che fiche della fichata alla della i la composaziarro, di vicino a della dida di un Loco refidenti delle madita alla della i la composaziarro.

## DELLA FAMIGLIA

GIVDICE DERIVATA DI GENOVA.



Pătoleone Grafimani nelle (ne bi Rorali Ge nesse,



A famiglia. Giudice, the vine boggi in Pale, mo, hebbe origine, della famiglia. Giudire di Genoua, aggregat a nell'alheteo della finiglia Viodentriala quale non fi purco chiara nettempi andichi e quell'a Republica perdoche nel 1123. Guglielmo Gudace fei mo de diquatro Confolle, a 1138, e 1139, e nel 1149 Henrico Giudice, Giouanni Giudice fir rono due de' dodeci Confolia he governationa la cività di Genoua con Simono D'uria, Otto-de governationa la cività di Genoua con Simono D'uria, Otto-

bone degl'Alèris Guglielmo Catala, Amico Ginfo, Pharro Malacello, Paganodella, Volta-Renrico M alona, Guglielmo Bufico, Flippo di Bonifato, da Vberto Demecotta: pariment (feonodo il Catalo Guglielmo Bufico, Flippo di Bonifato, da Vberto Demecotta: pariment (feonodo il Cataro Guglielmo Gudice con Rubiado Bifazza and che nobile Genouefo, e d'auttorità tolfero nel 1170 molte feditioni fufcitate all'oranella Rep.

La famiglia Bifazza viffe con splendore d'antica nobilià in Genoua , e concorfe ne pri mi vificire carichi di quella Repred à guifa degl'aliti Genouesi palsò pure indi in Steilia, hauendoff fempre congiuoto in paretela con folo con la famiglia Giu

dice, mà criamdio con altre nobili di Genoua.

Mi par fouerchio di raccontare gl'effici , e l'artioni illustri della famiglia Giudice della Liguria, mentre Pantaleone Giustinianise Pierro Bizzaro fonza le Historie di Genous ne fanno ampia mentione. Dico dunque, che lei fu diffinta in tre rami, vno de quali s'agrego nell'albergo de Vinaldise portò per atine vna Banda azzuna con tra Gigii d'oro dentro in campo d'oro, quefti, dice fi, effere il più antico ramo, che ve ne in Genova: l'altro si congiunse con la famiglia de Calui, e tolse per atme von Ban da d'argento dentro va campo divifo, fotto azzurto, e fopta toffo: e l'altro, come fi diffe.con la famiglia V fodemani il quale fece per arme mezzo feudo di fotto divifo In due campiel defiro tutto roffo ed il fio ifiro azzurro con vna Banda d'argeto attra uerfara, il mezzo fendo di fo matutto d'oro con mezz. Aquila nera coronara, Però s'è leetto prefumere differenza d'origioe tra di loto per la diuerfità dell'arme, direiche il primo aggregato a Vivaldi, quale hoggi è effinto, differifca dagl'altri due, mà gon giànell'origine i due aggregati a Calui, ed Viodemari, quali hogg i fono in piedi; poiche di quello congiunto a Calui ne viue in Napoli il Corriero maggiore, e macfiro generale delle Poste di Naposit Principe di Cellamare, derto Nicolò Giudice : però di que llo cógiuto à gl' Víndemati, no folovi è questo ramo di Palermo, mà anche ne viue in Georga Battifta Giudice. E cofa certa, che quella famiglia no per cercar no bika s'aggrego alle famiglie de Vmaldi, Caluned Vfodemari, mêrre tronafitra le cinquanta antiche famiglie, infieme con le fuderte tre, alle quali flaggregò; befi fà canfa il no hauerfi ritrousto nel 1528 molto numerofa,nel qual remposper chetar le dif Festicus fa il no nanetti ritronato net 1322 morto nanetviano. fentioni ria la nobilià vecchia, e nuona, fi fe Decreto, che delle nobili reftaffero viue ne just fentioni ria la nobilià vecchia, e nuona, fi fe Decreto, che delle nobili reftaffero viue ne finale delle fi f folamente quelle, che baueffero fei cafe apente, che furono a 8, alle quali s'appregaffe role altre meno numerole co ordine della Rep. di eftinguerft, mutandofi ancora. nell'istesso tempo il Magistrato con cieare il Duce, che dutasse per due anni, Riserisce

il predetto Vbesto Foglietta nel dialogo tra Anfaldo, e Principalle, propando sche l'effintione delle famiglie nel 1528 non fu per mania mento di mobilià, ed adduce l'ha uerfieftintaquefta de Guidiei per il fudetio aggiegamento, e fi fcorge, che mai gl'buomini di quella faminha lafciarono il proprio loro connome, poiche chiamatiali Paolo Battiffa Caluo de Giudici, così anche Michele Viodemati de Giudici, e più del le voite Michele Giudice Vlodemari infino all'ano 1 776, nel qual tempoper i De creti d'ordine del Somo Pontefice, dell'Imperatore, ed anche del Rè Filippo 11, s'abo luono dette aggregazioni , ripigliando etalcheduoa famiglia il fuo primo cognome, e naturale infegna, la Ctando affatto la famiglia coo chi a haucua congiunta. Per ran roaggregadoli parte di questo cognome a Vinaldi, e parte a Calvi, de qualt su Paolo Battifla Caluo de Giudice che nei 1161 fue morì Duces ed altri, come fa Battifla. Gindice, figlio di Giorgio, che fi congiunie con gi Vio demari, ca fandofi con la figlia di Gio: Anoftino V fodemari la qual famiglia è anche chiariffima come negl'analised antithe Historie di Genova fi legge, poi he, olne d'effere delle prime fra le 50 cafe, gl'huomini d'effa l'han refo sale, particolarméte nel répo de Guelfi, e Gihellios fu fat to Generale dell'armata nanale de Guelfi Lanfraoco Viodemari.

Però tornado alla famiglia Giudice aggregata per il detto Battifa à gl'Viodemari nel 1528, vogliono, ch'ella derinaffe da Diano, d'ode ancora dicono, che derma li ta mo aggicgato a Calul, e derta famiglia effete frata portata in Genoua dal detto Guglielmo Giudice nel 1120, il quale nel 1122,e 1119 fu vno de Confolh che reggeuaño all'hora quella Rep. e l'ifteffo mostrò gran valore nel Porto di Messica contra i Pifani, Buonhuomo Giudice Infleme con Andrea Cafaro andò Ambafciato e al Rè

d'Aragona per la loto Rep. nel 1230. Guareno Giudice,e Guglielmo Visconte Ambaftiatoriali'imperator Paleologo; e molt'altri fe nè leggono promoffine'supremi Magiftrati di Genova. Màil predetto Battifta passò in Palermo con due figli, I'vn. chiamato Augustino, e l'altro Michele, e tornatofene in Genoua, im fi mori : quetti due fratelli hebbero molte liti fra di loro, perloche Michele restatofi in Palermo pro creo con Anna Giudice fua moglie molti figliuoli, cioè, Gio Battifla, e Giorgio hoggi Geluta, Pcliegrina, Salutgina, e Leonora, Però Gio, Battiffa primogentio Dottor di legge fi caso con donna Dorothez, figlia di don Attilio Opezinghi, e di donna Sigifmunda Bologna, con chi procreò don Gioleffo Sacerdote, Dottor in Theologia. . professor di belle lettere, e Poeta don Cefate Donor di legge cafato con donn' Anna della Montagna, il P. Gio: Battifta de Chierici minoti, don Antonino Dottor di legge, che prefe per moglie donna Rofolea Sortino, che gli hà generato fin adeffo vna fola figlia chiamata Dorothea: anche donna Sigifutunda, donn Anna, dona Maria, e cona Elifaberta. Don Cefate hà procreato do Battiffa, dona Dotothea, don Antoninac don Thomaso II prenartato Augustino, figlio di Battista, (secondo Pietro Bizza ro fopra l'Historie di Ger. sua) si rittoua notato nel Consiglio maggior de 400 nobih nei 1576;questi genero Gio: Maria, e Francesco, da chi ne nacque Gio: Battista,

#### che vine nella entà di Genoua. **FAMIGLIA** DELLA

FFRE.



Crouic. di

E' Regni di Spagna, e nelle Pronintie d'Italia habbi am ritrouato chiata di nobiltà,e ricchezze la famiglia Giuffrè:in Valenza neil lípano Idioma è chiamata loffrè : fu piena ella di molt huomini illustri, percioche don Pierro Ioffrè su Signor della Villa di Par dina del Stato di Gandia, effort nel 1260, Gizime Ioffre fà Giurato della predetta cirtà di Valenza nel medefino anno, e fuo figlio Giaime nel 1295. Nicolò loffre hebbe il carico di Amota-

cense zutri i predetti acquiftarono il titolo di Regij Caualien, per hauci feruito amo reuolmère la real Corona. Scritte di questa samiglia ampiamente Gaspaie Escolano ne Fasti Confolar, e nel libro del Configlio della città di Valenza negl'anni 1360, 1373, e 1376. Scriveno alcuni Cronifti Italiani, che la famiglia Giuffrè di Milano Itali hi hauuto origine d'Alfonzo loffiè caualier Valentiano, che pafeò indi con supremi carichi

E p. t. 6-21

carichi militari nella città di Milaso, in rempo ch'ella venne foggetta all'Imperator Carlo v. que co flui procreò Carlo Gu ff è eccellente teggifia, configliero tupremo in quel Stato Ducate,il quale fu progenitor di molti virtuofi canalieri, icul pofteri

fin hors vivenonohilmente.

Nella città di Pifa fu ella parimente una delle principali famiglie, che in quella, Rabbene Republica formano. Guido Giuffre nell'elerione d'Imperadore in persona di Cailo nella ren a 11 andò à nome della Rep: Ambafciatore in compagnia di Pietro degl' Albazi. Ni 41916 colò Agliata, Pietro Gambacorta, e Gio; di Benederto, Racconta Robberto Pila nelli, che questa samiglia Gluffre deriub della casa Ripafratta, che fo vna delle fette case principali di Pisa,che coll'Imperator Ortone primo vennero,cioè la casa Viscon te, la cafa Caetani, la cafa Orlandi, la cafa Laftáchi, la cafa Ripafia ma, la cafa Duodi, e la cafa Verchioneti. Villero con molti carichi Giouani, e Nicolò Giuffre ed acquifta rono le ricchezze di Nicolo Tripalli loro zio, Giovanni fi casò con la figlia di Leone Sardo gentil huomo Pifano, con la quale procteò Nicolo, e Leone Giuffrè, che furono procenitori di molti virtuoli gentil'huomin'h de quali pa sto in Sicilia Gionanni Giuffre portado feco molte ricchezze pecuniarieje fitermo nella Chità di Palermo, e qui ui fondo la viucre famiglia Giuffre, procreado Argiftro, il quale fece tre fieli Fa bio, Giacomo, ed Argiftro minore, il quale fi mori col padre in prigione nell'incendio di Castell'ammare di Palermo, Giovani moti senza laiciat otole e Fabio co don'Anronia d'Afflirto fua moglie procreò do Carlo, e don Pierro, che fono flati Capitani di Fautarie Italiane: parimente ella bà fionto in Italia, e nella noftra Sictha. L'arme di

#### lei fone due Pati d'oro in campo azzurro, e forra vo banda azzurra trauerfata. DELLA **FAMIGLIA**

GOTO.

Renando Goto pentil huomo Catalano Cammariero del Rè Federico any Rec. della ville affai amato della Regina Maria, dalla quale acquiftò la Cattellania di Francaviglia,che l'hebbe confirma a poscia dal Re Martino nel 1 394: parime. re fuo figlio Girolamo Goro hebbe altre onze otro di rendita ch'erano ftate confifca re da poter di Maestro Palquale di Paolo Messinese all'hota rubello nel 1397-

Frocreò Girolamo, Anronio, che ferni militando alcun'anni al Rè Alfonzo, per Res. della loche acquiftò la Cabella dell'arco del Cortone di Milazzo nel 1442, che l'hebbe po R.Castel.

fcia confirmata dal Rè Giovanni nel 1465 fixofiglio Nicolò, il cui figlio chiamato

to.n: I mezzo del quale di fotto tre mezze hande d'oro-

Antonio a cquifto fa Baronia della Foretta nel 1488. Queffa Baronia fu anticamente conceffa dal Rè Lodonico nel 1222 à Vicenzo Carob nel di Buonagratia, che com'habbi am detto al fuo luogho, gli fucceffe fuo figlio Lodoui- tran. di de cochela vendè per onze novanta à Pietto Pierura le nel 1 383, à chi gli fegul fuo fi glio Henrico Pierustale al quale non hauendo figli la lasclò à suo nepote Nicolò Go to figlio di Francesca Pierintale sua forella, e del prenarrato Antonio Gotoriodi co tinuo a fuoi pofteri, nondimeno quelta famiglia è ftata affaichiara di nobiltà, e riechezze nella fua Patria Mellina, oue è ftata promoffa ne principali carichi, ed vilici di quella e l'hanno parimente illuftrat a Fra Giacomo Goto Cauaher Gerofolimitano riccusto nel 1547. Fia Federico Goto, e Fra Raffaele Goto anche nel 1615. e Fea Stefano Goto nel 1616, ne cui proceffi dello: o abiju fi feorge la nobileà di que sta famiglia Goro, che fin hora nella medetma Cirtà ella vine, con hauei si congiunta in marrimonio con molte nobili faminic. L'arme di lei fono va campo rollo parte

IL FINE DELLA PRIMA PARTE.



### TAVOLA DEGL'AVITORI CITATI NELLA PRESENTE OPERA.

Bhate Marell. Abbate Pirri. Abbate di Valchiere. AlbeTriola M. S. Alfonzo Giascone. Andre a Torrelli. Antonia Vberto. S. Antonio Assistellano di Fiorenza. Antonio Auguflico. Arrivo Gordum. Augustino Lermus. Aurelio Vistore. Rolda Bartolomes de Turnis. Barcolomes Zasco. Battiffa Agnes. Benedesto Falco. Bernardino Corio. Bernardo Defelos. Bosfie. Caso Gruho Cefare. Capacita. Carlo Sigonio. Caffanca. Caussido. Gefare Volfanzo. Ciprian Manente. Claudio Mario Aresio. Collantino Castano. Corrado Papa. Cour ruuses. Craasio. Diego di Sangit. Free Stlute. Fanufio Campano. Federico di Federico. D. Ferrante la Marra. Fracefio Antonio Bildo. Francho de Petris. Feartelen Disea. Frascho Elso Maribele I racefie Hongebergiut. Francefes Isemus. Francesto Sanfontni. D.I rauselco Zazzara. Felil erto Campanile. Girolamo de Blancat.

Filippo Amfufo M. S. Filippo Burfa M.S. Filippo Cirni. Flaminio Rasfi. Galuano Fiamma. Gafpare Eficiano. Galburt Sardo Girardo Strittor d' Az. Eslino. Giacomo Bonfadio. Giaromo Bofio. Fra Giasoma Filippi. . Giaramo Sinaldi M. S. Giacomo Filippe di Ber gama. Giergio Bruin Agrippi. Giorgio del Monte. Giorgio Rubbertetli. Giokffo Bunnfiglio. Grofeffo Mormile. Gioleffo Tramezino Gionau Arrigo d' Aleffandres della Paulia. Giovanni Andrea Cal. Calte. Giouanni Bufeeilo. Gtonāni Gras. Adria. Gienannı Godei. Gionanni Mastents. Giouan Nauclero. Giouan Pieteo di Cre-Centio. Gionann Reio. D. Ganuaum Sanchez. Grouneni Selven. Giouanni Serra. Giouani Tarcaenetta. Gienanni Tillio. Grougem Trola. Giouanni Tornamira. Giouan Villani. Gionancis Villaman. Criousna Zarea. Girolama Capabiantes Girolama Carrara. Pictro Poffaco. Pietro Tomub.

Girolamo Eaniesas. Platina. Girolamo Ros fi. Pueci Camaldulenfe. Gwolemo Zwrita. Regiffer, ouer libri della Cărell, di Malta nella Giulia Pallaulema. prous de Caualiere del Guglielme Cardelle. Guglielmo Paradina. Labite. Guglielmo Rauilla. Rada. Honofrio Panuina. Raffael Fagnane. S. I Gidaro Raffael Volterano. Leant Office/e Card. Ramendo Montaner. Lapertio Laouardo. Ricordana Malefoina. Lopez Figueroa. Ripel. D. Rodelfo. Lorenzo Busainiantro. Lorenzo Tatoli. . Ruberto Pifanelli. Luca di Penna. Scipione Ammirate. Luta Zario M.S. Stritture della R.Gan-Lucio Marinco. cellaria del Regno diSi cilia di Peotonotaro del Lucio Mauro. Regno della Cammera Luiggi Contarini. Martino Beziana. Reginale, e de Notari Mattee Palmeri. Publicadel Rezessed al tri anti chi manuferitti, Merola. e astafil a Tabelle. Michele Rizze. Serniure della Zarea di Monaldo Monalde Gbi Napoluc d'altre proun Möfigaer Pina Decaso ue.e Città d'Italia per Mantario. Mugne Alfonzo. tate authentiche. Scritture dell'Archine Nauarro. Nucelo Gëtile Sellarego di Barcellona. Seruique militace del Re Nicolo Sagl'inpepe. gno di Napoli per l'ac-Olderico de Zafia. quifio di Terra Santa. Olas Magno. Olimpiodero Hama. Sepuluede. Sieilla Tibartina. P.Ottauto Castano. Pantalcone Gruftmieni F. Stmone di Leontino II P.S. Peri. M.S. Paele Filippi. Stefano Ancorano. Paolo Giouto. F. Thomaso di Lestino. F.T bomafo Fazzelli. Paolo Mels. Panla Mini. Themalo Giuliane. Pietro Adamo M.S. Timecrate Arfenie. Per Antonia Beuter. Tre Hans Calus. Pietro Bizzare. V berto Foolietta Dietro Mareno. Vizano. Piet, di Nicaffro M.S. Zodorus Zamerenfe.

## TAVOLA DELLE FAMIGLIE

#### NOBILI TITOLATE, FEVDATARIE, Antiche nobili effinte, e vinenti contenute nella prefente opera-

A Bagnteni 11. Abberta 103. Abbate 5 . 1 4-21, 23, 49-80.

82.95. 123. 141, 166. atte 144.384. Abbatelá 7119.24.70.106. 148.148.159.149.082.161.

272.304. Abbatefla 10. 78. Abdemonts 14.63 Abel a Abella 11. 109.156.

30 1 Abenenels 14. Aberna 75 Abrenante 14-Alueli La. Abita \$3,106. Abbracciabene 11 f. Abrame SI. Abruerosmo 12. Abreis 161.

Abrugant LL.13, 215. Accapema 1 3. 143 171. Acito 14 Achiono 14. de110 mol1 137. 151. Acco mando 114.

Atomenies 71. Acures 15. 301.325. Adames 17, 141, 175, 176, 186.28 f. 281. Ademire \$9.

Adinollo 61 Afferio 7.14.19.20.79. 140 106,197 Afur 15.17.28.68.

Agata ved Cell'agola. Acino se Acre 16. Agitata2 1. 2 3 65.97. 1404 142,144,147 167,182, 110

\$70.371.571.577.358,397. Agen TS Agranante 46.

Agriginio 17, 197. Carries 18. Acualon 14-Abd 15

Atdone 18. 66. 106, 136. Amenicrifle 12.32.147. 281.277 A110 82.86,195 376;

Als 41.122. Alexans 19.5 \$ 71.76.78 95.96, 108, 118, 123, 124, 116 151, 160, 175, 150, 181 2014-1.210,172-129. 346,363,380 Aleutor 220. Alerion 180. Albamante t4. Albanes ash

A.b.mite 41.54.103. difuse 12. Alberemus Albertine : 5. Albernie x 4 m 4lbutt \$5 197. All ILINI 35. Abuelo | DJ.

Affress out Abazes61. 371.1971 Akons > 17 Alderefus to Aldren Mint Aldebrandens 414 Alemayne 1911

dimaun 47 11.54. 109. rep. 1 1 L. Aleri 194 ' Aleffendrano ; 8.110. Aleffandro 42. Aleijo 12.39-Alemandra 69.81, 245. Alans 35 1. Alfrero 19. 107. 356.357. Algrie 101.

Alifi ved Galifa Alimera45 Aluerto 161,166, Alterando es. Almangie 14 Alexie 48.160.112.

Aires 199 30 0, 216. discins222 disarp : 46. Altaurila 46. 101.12 t. Altieri 84 Afterienannı 191. 191. Alsonin 173. Alla 48.

Alutari 41. Airenello 47 56. Ameri \$7.143, 192, Amso 71.80.78. 143-1957 211.249 317.318.319. Amfonfi 326. Amuco 18.

Anuder,our Husenadel st. Arconattag.

126 17 L Amenicalia 262. Assorder out Amideo 49-60. 144.154,280 316. 375-378 Amore 14.60,170 Anallaji 1 24 Anna 17.64 Annia 68 2 12.0 Antifa. Audreda 14

Anires 15. 67. 199. 200. 206, I IE. Andrai 191. Anfulo 104. 151.137, 261

Aere'lia 691 101 Augud 165.38". Angefola 11.11-14.68,109

Augelanic 178,179. Argottu \$8.344. Antalaru 110. Anrusiferangi.

Anguifists 178. Amicio , e Amirio 5 21, 193. Amiliach. ADIME 2.15 Approve 12. Anjagetti 37.

Animyre I TS. Aucris 118. Amushisa Anticibia 50.69 144 Astomass 112 .duzelove 61.82, 100, 18c.

APR'M LL AP/W220 197 A guino 12 72, 140, Arabet 101

Aragene 10, 21, 10, 11.19, 60. 74. 23 136, 138 132-110.165, 153.181, 218. 219.143,264,204,101, 316.317.319,346.340. 48 1.

A toperti - cq. Aries 476,109,105, 140, 361 188. Arcan \$46 Ascargelo 29.

Ausille 140'178. Arctt Im.

Artuicio tol 309. Ardineo 41 Ar.jems 4. 5.81 . E. . 131; Art ue 66,79,80, 257. .dreno1 137,228,345. Arity 99-F=2,116,304,317-364, Argul 2.11s

Armink-215. Aril 120. A1 300 95. Arlotte [3 L Almaka Sa. Armanes No.

Arms lists 99. ATMON 17.61. A7846 \$ 4-X 1, A10 218.

AFONE 491 Areparde 197. Arguni 99. Arumétria 69.215. Arrechem gra Arian Sz. ATICKINI 374 Aricin +54-161. ACHILS.

elmesto. Armai 61.61,71, 82.171. A symmeto wed. Selemends. aibent 85. Affar San Affenfa #9.96.

Asbeing ST. All 14.7 1. All of do 5 5.11.8. Aucrin. 18. 15.91. 95. 274. ANTI/ 144-104 Augalla 162 161, Augulin 93,97 154. 103.

Ausica 55, Apolot 381, Ausicile 57, 94, 205, 337c Ausicile 57, 94, 205, 337c Aurigii 94: Asiis 50 : 77 95:101:350. Aurigent 192 ONSTRUBLISHER. Augment

Augrafichen. Apparati 249-A) ala 25 Agraan 15. Aglet (CF. Azarife 14 Actatelo 100.

Barrelitte Lastu 99 Hadoutt of Bugu sequiff.

1-2 tene 96.2 14.0 15.254. Marmant 199. Bawanir of. Malfuffro 96. 2 . Maamigo. p.hem go. Juda-Cin In. Daldre Laune. stables 55% Cha in front \$ 18. Lagg 59-do. 1582 Haditaria 90. Balannoneth C7 1 Ma See 11 10 1-10 1

Hall r 5-97-145-128. Balfamo 44. 18. 90. 156. 164. 256. 115.416. 250. 110 lar 486 166 186. Balline f. 14 to:, Caixe 165 (9) (94. Baceberg te .106. Bandini 37. 1-3.115 fe 19. 269,27e 177 124. Estalliere 173. Estantela 207. Barba duer Balle 95, 101.

261. Listered total narlurga 359. naturate 18. 07.10 (.0) 464.

Eschwells for Parlatte of. Eastata spill fe - symming yo also Perhabit 1-4- 243. 340.

3450 Burrellon 107 i sterticas 37. Bardare tog.rez. Bardafre 16.103.103, 214 Berch 9-10-59, 110, 145-7-47-657,371,375. Surfrose 106 247-3e8.

Barlolle hy. 1 c 5. 1 c 6. 19 6. c 1 1.061 . 141. Barele 191.191.

Bucerfe 71. 1 12. 159 143. 44.179. 181. 182. 183. 199, 617, 219, 210, 216. 251, 104, 106,358, 381, 48 t. 188. Barrellit 16. Berrilla : 17.

Becone 25.

Barrate 115

Bertutro e oz.

Dertoh LIZ Harmeeter 97. Balioto 43.197. Barlann 167. 84017.64 Haffarit 170; Batafla 197. Batelliged Abbateffa. Ech Ithis Ly. Base 16,107,346. Nanos roza

Bearne ILL Pregade d 1 18. PARCELLINE 11-17.64-418. Hearbill 131. Bellevera &. 10, 110, \$7 C. 110, 149, 217, 179, 147 #10 184· Beleampo 191.19t. Beiene Se. Reference Lat. 13f. mellen it 2.11.5. Bellermu 60. Belieffere 1 16. Helmente 1 92.

neifbueme 37. 103. 103. | 10: | Brillet 53:113:206. | Bellem: 7t: Priemece \$4 Dritterdae 14.3. Defre on 101. Eentdette 7. 19. 38. 116. Domney's 10 0:32 4 1 racurniane 117-170-119. 264-Desemente 14

Bedo troars.

memmetende 28. Benfat taites. BrairGne Log. Bidhnegleriribe. River et. Bernel 176. Berretts 168. Retiennis 9 Berfentem tot. Bifota 54. Beilrote 110 Beltoamrie 274 Brun argua 17. \$31. 188.

Barnetini 362. Bainers 17, 107, 132, 15% tot.257.168.269.277. Brd 191. merea 135. Billet ta 64. Burnio 12/107-166. Pinfa 10 Rufatti 17-194-195.

Bifiardatgt. Beebestme 124. Bufger a Mf. Brandesi I ; c. Stage 124. Bland 186. B'afe 12.54. Borrd 117 Borrabang r 6r. Bott abrille 17.

Bacebritit 97. Barema 16. cos. 108.114 Sabatella 169. Borrai the Boles LOL Balogne 1. 13. 21. 23. 12.

e 38. 176. 173. 2r 3. 2 to. 234.249 238.257.516.5 147. 161. 370. 175. 375. Sr. tha 180.196. Belormat \$1.5. Bosnet In Manaffre exa-Bont He tot. Bont & Bento re. 69. 106.

FAG-10Q. Ramfasie 117 161.194. Reofeli | 1-163. Bergh 14. Bergh o Birta 101.016. 21f-170. Bereemine 94.

Borr Co (61) Beleein 170,106,171 Belie 14,14-110,104, 105, 241 4ro 133-354 151. Bain . X .. Bollicht C71. Bolla to? Betterberg 250.

Bottors . 61. Bulletian 14. Benze e c. Bazer In 171. Braces 172-171. Bratta 30-16%. Beetrantri 174. Bratant.

Bramar 44. Beaues officinet 177. 217. Brantareto: 41.143 309.

Brancati 303.

Braciforte S.10. c 7. fo, 1 19-3 fl. 127. fl4. 294. 3\$1. 180.18r. Branderh 172. Brafibi 17. Bufferde 19t. Brilliano I ot-Brite cut e oz. Brotte : 19. Brulle \$3.14 Bulgwife 97.

Bruno 161-6 1-264 Bubes 157.118. Burebrile 194. Baffarer 97. Button 194. Buchs 281,297. Barke 100. Balencar 17.

Buenareobi 27. 18,146,171 Enenafedt 13 f. 140.3 ff. Bagarresta 157.reo-180. Buennestri 161. Buonasato 24. 150. 176. r60.e 17.e 41.e 15. 363. Barnature 16.e 0. Rugmanna 11. 33. 155. 189. 77:314:

івневтрадні с 44-Bnoncoute 31 . r 39. r#1. Buendelmont 49, 50. 161. 195.073. Banylgite 68, 76. 78.023. 120, 158. 210. 310. 319.

Bucoglorna 173. Buongnida 1 17-Becaute cutro 149. Russia 18. 647. 679. 205. 20r 337 Buenfeerlo var. Bumbernate 161. \* Bosconne me 17 Buentalenta 161. Bargatelft 11. Barges 16.7t .87.104. 132. 194.156

Bu ja 214 287 Bufebarini ettie gel Estrarefe e87.

Adres 197.144. 157. 4 166-178. Catirera 311. Caeriagarira 104: 197. 417.30 Catronala 17.2 t to Cartana 6.10.20 e7.3e.74 1 Tt. 166. 167. 180. 181. 184. r93. 214 1136. 264

293.094.07.343.197. Calarett

415.247

affeliadenis 174.

ifirilli 37, 2032 ifire 365, 395, igus 13, 14,65, 116,103; 11,2471 1763 28 AUMA 1 QI . dafel : 1 30.276. amdreno 231. alari # 60.2 4 Y

Lalafribetta 28. 78. 204. 11 3 102. Calaffi 12 Stilland 100. 1 abo, oner C afue 17. 155. 101 405, 209 211 Lacaterro 362, Calzagno 281. Laterra 2011 Cilcins 207

Calcerando | 41-131. Cake 105. 181.197 Calcagora 3 78. Caldarera 17.14 246, Cal: 235,264. Lata 307. Categorom \$2.65.72,153. 181.107.2 53-134 Calm 1 7.54-106,195. ( simila 10%,

Canama 7 .. Enmmarana 118. Слематия 161. Campanino 101. Campbarr. 1 amid: 21 f. Campinano 210,211 Lampa 9- 107. 140. 141, 180 111.19% 17 5178. Camprebrara 157. Campeta 54 37. 18 122,

174-11- 284-161. Camputale 150. Longelia 17. 65 X2. 114. 115 187.494. Captula a 64. Carcillef 65.121.125 Cambani 131-431-110 (aninio 78, 151-116.534

147-339 (64-318) Lenellas 448 1 and 53-210.146.385. Cans 194 Lami22410 117. C 100 264. Cassin Line

Camera 27. Landra J. Candle 114 Capeta 74 141. Carlyzana 118, Caputi 169.170 17 1.121. Capraces 17.112. LEPROUSEO #6. 118,219. 1 mores 14. TRINGE 1 0 5.

Cappzila 118.2 34.503. Captenzane 46. 186. 190. 922.233.319.356 Caprera caer Cabrers r4. 90.124.159.305 119.211 240, 235, 256, 274, 494, Capriats 191.

Captons, over Crapeas 13. 141.211 281.197.100. Capat 44. Categoti 200. Caractiols 140, 141, 178. 24 5. 122. 225. 294. 371.

Careffe 73. 143. 18 3. 225. Catalido 119 Caramara 109 Caramanna 114-Caranchi 17, 61, 61, 208, 414-130 175-676. Lashonario 101 Carpane 20.17 41. 134. Cardilli 84-14 Card est 244-250 Cardmer 126 et i

Catalout 8. 115. 144.183. 207. 109. 210. 414. 247. 166, 267, 194, 503, 343, 149.3fl. a ductio 124 114 a 15. Carre vot. Car mi 4 45 1. Carb 11.17.145 Care 101, 105, (Co. 100)

231 420. 235, 234, 164. 341. arohme 137,453. Carifora 167,111.131 Carritio 14 33. 194 155, 247. Larmanine 165. Caternale 161,117,151

Cottite 14 Cathin dici 339. Gartelias \$4, 164, 241, \$77. Laughte 191. Carpo 60.90, 104, 111.

1111,2,141. Cargapa 41 Cafaloma43 141. 171.210 Cajalt 37.1 a 6,243. Calde If Calamana 106. Cajansua I pt. 244 Cafafagia 197 144

Lafate 178. C afino 3 ; 1. Cafe18421 5. Cafet 215. Callera 3 17 Calizas roll. Czftilde 106. Cald 37. 180.190. Caffigna 5. 62, 232. 145. Cabrutt 141.

Cattallet er. 136.246. Cajtella 9. 17. 41 78. 84. 217. 418, 248. 262, 321. 117,459. Callibratus 13 14 15

110-Coffe is 12 California a \$1. Catirghane 17-40. 1 15-1 13 Caffee 69. 138, 243, 154. 314

Califogioganhi 254.394. Caffinor 33.98, 143.142. 125:333-157-557-CARTEMONA 14 A Lajtrorceiz à 545 Catalano 28 132 Catanes 1 3.18. 418.218. Cape 158. Cancinant Ide. Canalane 17 167.196 454. 460.307.319.356. Canallars 111.

Czerretta 114-132. 160. 140.341 austore jo Gabitore 161. Cashill 54-Cefano 105.161. Czicit 199.346.163. C.184176. Cxlone 1 44.2 17. Celfrat 1.165.315. Craumi 147

244,101,100 3211 Centerbriga.165. Carala , 6 Carali 215 . 184 £ 1116; 334. CHINALS IS ..

Cetattane #3:54-77. Lal. 144 105. Cerain 54.109 34 Carangiasan I H f. 186. Criena 197. Cilerco \$1,79,76,116 170.

Cheft 14 71 Chranamonte 7.6 1, 10. 18. 47.53.58.75.81.11 . 150 451. 152.157. 160. 186. 186. 412. 215. 110 242, 140, 164, 170, 174, 316, 310.339.144 Churno sal. Chan han 14. Crampels 171 Caverille 475.

Cizale 174. 29 . 303. 194 ! Citari 170. Circulator Cichi sr. Cinfo 1911 Caprine 176.

Ciri o Cine 161.196-169. Carolla 11 S. Cupeners 278. Cirini 1 an. 157. 150. 276; \$79.314.540.346.359. Cijo I 92. Citate 151 Clancuofo 113.

Classes (80) Clerui 197. Cimus over Chining and. Cocada ST E ffreile 141. Cobangu 545, Cell also 1 18. Cast 181.345,175 Collegals 35. Collet urte 181. Callege 115. Calmo 151. C slona ios Calamba a Calamba 17: 18. 178.140.481.

Calmefi 151. Coleana 91 181-181-184 147. 176. 189. 214 221 236 205-319 372-181. Columbelis 191, Collata 158,215,282 1994 180. Cantelier , & Cretefix 5 Concile 107. Cemu 161.295 14 109 144 125 167- 219. Comiliar III. Cempagas, d Copagna 1 60. 253-140-

Cross ta Contre tyr Cordelpru S 1 284. Confettmer. 178, Canjalo 20. Centernu so.105. Contt 55 57.178,153,202, 106 107. Loppera tof. Cappala 140.

Condus 23 58 22 2. Congiter ocuatier 15.108 198 310.116 341 Carrene 104 118,301, Catal \$5.77. 149. Carnill 191-Comegrant 178. £0114di 17 Corfseel 14 Corfette . 65.218.901.524.

### T. A. V. O. L. A.

Cerfe's 17. Courly to 261 3/8: Cornfr 307 Coltrattib #197. Column 35. 141.:03.359 117 Cerumo 17 40 101 301. Cojingo 198.375 Calina 110 120, 271, 307. 117,145 180, Celleris. cingnano 304 140.

Celtunge 1 2.111.217-308. C stiemare 130.339. C ettane 184 188, 181, 111. 1 serie 250 312 Cuft. mita 174 155,156. Cryofi 16. 86. 156. 214. Crafel a Cux 111-195. C 10/18/04/01/0 23:315: Crifeo 74. 140. 215, 315. Criffing 28 1. Citta31.

€ restatore 281. Cradrie 161. mrainadimna 339. Carine 23 512. Cult 196. Cajufio 188 106. Tutelle ge7. Catherine 104.

Delitate 15,106, Amotta | \$4.710. 278. Danieh 311. Deftecttongeli 1 97. Dafurup 1 97. Di Curitius and Curto. De Franthis trdi Fign -Digivberti wed. Vberti. Dell' Again 41 Elbud 101. Dellast iat. Efquett & B. Dil Col's ved Cells. Elle 182. Ffar 75.

Deladition 11. Della Meningna 31 3. 35 1. 196. Dilla Ratia ced Rates. Dilla Rosers , weds Rose;

Del Gindire , vedi Gindi-Dilapinelo 116 Pal Vain's rids Value Drl Vagita 12 210.

Falign 287. Fogsela 3 4 4 Ferming 161. D mbo oury Deads 181.. Falatijis 198,

Denocautta 194 Quett 117,357. Dittale 303-33 /. 1 11far 54 5\$2.336. 165. 58K. Dimardo (23. Defper 63-312 Laints 116 Dry 1 1 1 210 Feingha ratios. Fautellari 306. Famfulle 14

Decre at 14 Ejamenti 156. Diamet 4 05:97.139.140. 319 365.37 1. Dint ate. Di Piire 119: Diftianti 1.47. Doblitar \$4 Doguetta tolk Faut 197 Delgani 178, Fargus 211 Deministr cte. Fands 109. Demonaga 111 Faxudo 10 Description.

Davati 12, 49, 147, 311, 141 419 Dorgalists. Danie 191, 191, 195, 194 365 194, Defin sa. DIAZO IL I.

Diefe 470. Laure If. Duch 1 07-397 Duranti 11, 521. Umfert 53 Pagrant 321

E 109. 1731 304. 1331 Enca 117. Empeta 21 54. Envas 127 Epifanta 137. Espitua Veni Herodia. Eril 21,197. Eji hilo 14.

F

LAbit f. Fala 19%

Falso 64. Falignt 12 12.73.75, 119. 151, 191, 215, 119, 253, 254, 311, 338, 340, 364.

Farar 130 115 161, 140. Faracra 15 141 bardığı 114 145.168.196. 161.341 356.357. lating wed Lafatine. Farntie 1 ra. (79-292, \$11. Faxen, over Factio 165 217 317. Firs t. Figerita 2.11-11-156, 207.

207.344.161 Filtra 194 Finellit \$4 109.165. Firez : T. Firturas 343 Lirrarani 132. Firrando ( ça. Ferrance 25

Firtary 17, 64, 134, 178, 347. Perreretta 275. Fritafia 14 Firin \$5. 175 302. 31 4. 345 350 Fille 4. S. 40. 153, 166.

.19t. 105, \$12 261, 277, 198, 304- 310, 336, 361, Fellora 15,16 28. Francisco 7.190.1916 Figarela 355. Firalia 318 Firbs der Fiel 104. Filten fia 34. Feg molden 11-8. Friefia 107.317.358. E/brak 355

Falmerts , a Falamert 72. 170 Emretta 54,462 CHAN WED! FIEHER Finare 12to Fmoibine 122.363. Firmatara 160. Faleula , duer Fifeuli 299.

Pifilate 51 .1 at .278.379. Florie Di Pfoffalle. Foff 197. Fe. 514.16r. Feltali 178.

....

Postus 5. 211.195. 3 5 162. Fanlanefit 78. Fasimetta 134 Fasti 148.114-162. Festuri 107. Firmite 134: 115: 3 62 Formaja 🤼 155. 263 359-Former 120 Portugue 141.173-Fertunata 167 Fofiaim 361. Feffett 365.390. Foxa, dues Fuxa 14, 109. Frommulle 191. Francisco 164 Francia Lei

Francis 58.461. Fraesbir 358. Frantisant 44-71.84, 292; 101-101-Fiskinsti 44.73.84 293. Fredenzano 365. Frigolet 3 % Falcone 141. Falmare 184. Faradis (6 F.

Adi 298.

Y Gattate vid Carte. Gaffari ved Affara Gaghane ISO Gabres 1 51. Gana 191. Galanduccio :43. Gailf 41.106.140. Golinda 276. Gampo 49. 147. 366. Calleib 165. Gaffege 347. Galletti 20, 14, 32 33. 57. 259.31= 569. Genipeh : 91 . 192. Gallo & Gall 17, 299.305. Galler 108. Galfazza Gartuserte 1 3. 12.16.191

171-197.

Cantinua 316. Gamboru 161

Gargalle : 11.

Galifona 5.

Jang 207. 215.156.

Garefale 7 E.14.19.50. 11 37,191,173. Garra 191. Gunfie

Garrelio 347. Geatiene 37-111-113,157. Cettebeenes 106. GESHI ST Galte : 9172 97. General 11. Graces I rt. 164. Genttle 12 11 t. Classe TRY. Geraido 16 r. Greeni 191 Garteno 104, 110, 197. 160. Geremin 13.107-111,181, 17% Giscame 1 97. Guespenello 157. Gumbrano : 60 Ginidatiatiag .. Guadane cos Gamfighagai 176. Gungestla e 16. Gunguerrio 144. Girns X .. Grandens et e. Grgire 319-360. Gulberta 1 59-175-178. Storm to 40, 50 So.\$3,93, 144 -15-160-181 19-319 Gardino 5. 19.115. 243.

\$49 174 ch6. Gargio : 12.7 68.277. GISKARE AFFICE 105. Graung 14 16-51-73 95. 116. 140. 366,37\$. 384; 391. Gra lla 13. Genfalco 5. 60. 71. 100. 145.187. Gregn 12 L Guiman at t.

Gefaifo 17 - 189. Ganace 17: 134 139. 386. 91.191 104. Granden 161.191. Sinks : 2. Greate 18,206, Gistate 144. 171. 236. Chafronces 187.

Giomofo 192. Giels 191. State Lan Gont azd 1 47-140-193-194 Abta Gentalit 11 Gitteen 1 th. Citizan 108.

Gate : 97. Cietto dus e Gami 166. Grade 168 Craffin 24, 10 24 80.324 Grants 17 215. 284 131. 145-166-181-191-195-214 21 5.149. Grand 17.215 Gram d press 11. Cityto 150-192, 213, 219. Fresistani 12,204.111.

Grautine 15, 18,3 1-100 116. 144-146-101-101-131-131-131-Circorra 20, 36, 116, 114.

18.2 19.4 19.161 Geifie Gerfo 64. 114. 181. 207 (04.195 Genfene 37.161. Graphana 161. Cadle see. Granidi 91. 155.156.172 276.180 194. GYIXO 255. Genz 20 14.156. 161.162. 254-101-114-

Cruras377.445. Gagland 197 106.163. Gualter utt 207. Gastieres 161. Guaratua I al a Courtendat 91. Guardinia wed- Invustralio -

CHAPRA 160,364. Gueres po.117.161. Cutrrers 14. Gardina o Ganier 176 Guides 76. Guifieras 1923 Gerguelioni 101.

Gurrella 161. H thanklens:

221-120-194-Herrdia 51. 109.209. \$14. 325. Herefi 35. Harneys 41. fieran cours Musting Te Hebit 100 136 135 177 1

Idit 28. Iombratone 18. Lemprettaie 1 54. Launetta 196. Locky roll Just 147. Imbarbare 264. Imharhari 143.

164-178.161.384-186. I sazarolto 11 fel 16 lmirazna 1950 Levnilone 19 5.186.177. 1004:04 Lensel 137 Inthrum.

I ment ace are 17 Impressore 14:47-243.221 247-101-194-178 Impellancerezza. Imps/111 171-339 Lacerbona to Incontex 13 la/crme v Intalber 1 (.40-11 6.151)

lugho 112. Inviele 64 nguardiola 70. lejparefa (54.10), Interland 198. Leters halo 18. Inutges 14 297-147. Lappalo 24.318. 24rre 121. lofar 1 1.54-3 19-361 Haira 214

Mear 155 Infat tride Deffer. Lielcaner . v. IHATA FF.79 80-295-316. Juntalio 1911 Suurnale 2.41 lee'ls 191. Jaur Lab.

Abrette str Lacerda 111. Jdr. t. 10%. Latinger Lacuna 77,101. Laide 5

Laure Fr Lambatdo ; te. 174. Lamberti La Mendela veda Mendo-

Lemis 79.159 179, 182. Lampufa 128 Lempugnam 17.64. Looding.178. Lidding 18.61 64.81.118. 180. 102. 101. 1,0. 114.

\$27.45 Lastronducci ar. son Lraufrauch 250,160, 297. 157. Leceis 291. L'REI 9 10 17, 10,60, 7

85.86. (06 111.111d15 15t. 18t. 184. 114 264. 170. 181. 207 145. 747.

Lara 119 .: 55.456. Laurelle 22. Laure 12 64. 1 42 140 Ft. Liturft 07. Litiaz. Leat 141.

Ligfing 172 140.141.54h 161, 214, 160 175, 110. 170 178 conergi (Z. Leon 17 151-119. Ltaskus 5, 14, 47.61, 50. 21.81. 120, 188, 91, 101, 1 13 180 188. Lemurch 237. Letecary 111 Leto 17 Legib Fr. Lieges 146. Library 170-107. Licotorni 17%

Licandro 185. Lit oper and Cami. Limane 71 (19 Litteren ved Gregui. Linari 212-Leguita 197 197-Lini 170 192 (197A19) Large 141. tol amp a wed. Compre Lodolla s Lembardo 13: 141: 181. egt. 109. 147. 137 161. Landres 175 177. La he wed Re-Lavargago 336.

1 one 1, 150 101, 316 totta duer Labotta \$57. INIJUIOICH Lautalde tor 161. Laure 176. Laubefe 16. 112. 214. 15 1. 195. 169. 347-349.

Luci 8, 21, 24, 55, 25, 76. 108, 100 112, 114, 140, .116 184. Lafeto 165.

MAtroica 111. Maccaione . 212-258.197. Matrabe 179. Madeleni 17. Mo frigate 14.

Magari 197.

Mein I.

Maga

Segriste - 4 Mainri 43-115 Marterel 151. ASSAULTELY LACE Miside o Maide 20,52.006. Brachel ! fie. 111 160 ALPT 161 Maffara 160. #14" .#1 42. Maria 112 ALUE E Bigfalene 148 Mara an Sh Palacier 153 Palagerengie Bie mili 178. Makingaini 35 Marya 157 Malros 91 Machine 18, 273, 179-191. 102 263 (37-34 Tu 165 arriade d Malien tre. 211.165.174 W. m. pitti 1 78,232. Marpraigz. Ju parelle 394 Manchirch 12-181. Mernas de 1942 to 388. Situatif 16 91. Situatida 17. Mangidellibrii 533 & Many ore 18-147. Stano lo 1:1-141.331. 541.361 170 78. Macretaly. DENTITE AN J Stantour 13.31.31.31.3. die nichefette 171.101. Alarbeie 16.69 269- 272. 105.417 328.385.392. "Marchetto h 6. JP 766115 Mannet 172. March 1 Lts

filgries 13. 42. 42. 67. \$0. Mucho 262. #15/3/13-249 Jif . "graice 99, 191, 192. \$13.166 Bratifona f. Miraus 262 Attenfina 193 Mareta 64 Aftmaift 1 2 Marcart 190,310 Minuteli 1 60,386. 391. Sidarraffi (1)2 Mart. ocs - 1 5, 284 Mirabali 174 Murich 4216 Barfida 64. M. Startle | 01 | 101 Madra 8 5 8, 108.129 Marine y 16 150. 116. 181, 10f. 296. Maringon 81 178, 292, Sinzelas S and the next it. Sefertitu It. Misour 153.

Murter dio 21 5

dierruio 154 Malchan II Michelia 1920 Malpari p. 216 ' 21. Malle at palot Lange Staff ameria 114 145. 24" 257.5"1.5"4. Matepinu \$5.1 10.

Materials Material (6) 118. Material (6) Monto 2 4 Mandere 14 Manra 155 172, 273 215. 195 314 316 Marabrelrace Musera 12.166 Mazernetho MARKET 1 5.71,206,149. Margiorita Mrdin 37. 1 tt. 174. 135. 151. 151. 217. 323, 339. 390. Media 1.

Mrgur 14 At re 307 Mithelige. Met mi 84 B'ingga 210. Alredola tro. Mentraurrane 192. Mrneruge Moneros 476. Montermer et. Mena/74 (11,23% 216, Mercanii 197 Aterratio 23. Merallagi Meifena 1 53. Buffer a tipe Mintel 152, 197. Mighaggo 144.164. Minustr 161

Mitten Milana o Milana 30. 98 1 (2.61 61 57) Majazzot-B. Milite jo 54.209.259.262. 270:310:31 h Attiexie | 12.

Backti ifo.

(370. N 10th 34.191, 224. Wifelli 159. Mais :67 (86.21), 231 Natteer 162.

Molins \$4 Mallers 18 1416 Mai fr 130. Nober 11 10.210. Money 15. Mampaile 149.

Nasa 125. \$54.

Nanatro : 46.22%

Warmer 165:310-

Nren: 05 378:

Newsour 346

Nem / 4

Wilden 13

Wastra 155.

Niilia297.

Nices 178

Niro 0164.

Nualez #1.69

Nolth 1 21.212.213.215 354 3ris

Neumantab to.: 45, 170,

Natar Ra. set o 12 1. 170.

171184 347. 2.89

Narillazio 330.

Ddo 278,

Ciroletal LIS.

Orras 183

finehat ts.

107 \$ - 1:243

Narming 52

Nootes 14

Mombers 54. Menaca tta Manure 20, fee, 257, 257, Marcani S. 1 5 30 18 47-111. ISI-123. 140/ iq 344. 151, 156, 162,165, 166, 181, 182, 207, 209. 165 166 101 304 507 281,285 387. Menerone 14. Marchit 246 Mandalafri 297. Moertt / San Mi aforte 19.172.

Mergurdet flag. Alcopunist 11 .. Manual Little Menfringgs, 215. Muntagna ved della Mosta Nicos alto to, ro | 51.364. Origino 191 Bionte 11-105.359. Ohartes 11. Olivery out Ofurni ton Atomicalino C1 Mentrapreto L 17:31.51. 215. Olfregur 316. Opezagier 14-32.142. 144-211, 161, 164, Monterlieb t 36. Mount our 121. 207.10 # \$51-177.396

Martera Log Aftergraft 14\*105 Marafino e Marrifina 25x: 206. Merriogia 19. Aferra 219 191. Maireir 351. Mri fe 14 10 163.303, Nora 35,84 210,228,197, Murrier sentro (85. Magras 18-51-71 27 189 12.5. 123, 133, 136, 184,

Branton and 5 # 151, 356,

Malerto. Marri 121. Malazze 191. No. 119-219 Muzzu ato 22 t.

Orlandrii 14 Grlando 153 292.397. Oravaltalli L Orfolo, ed Orfiles 128 42mi 107 31-7 Outobrio 7:147147 Chiera 55. 391

Orieles 47. 14-124 #12,

Orfina 240 252-253-194-Olono 1 60 216, 176, 190 Charbelli 121. Ottaber 173.

PAdylu 222. Pagen 13-344.

watherine 110. palation are 1 2 198-101 ff 200 139. Palamuro 394. Palimer 17 rot. \$ 51, 217. Pairolofo 40. Palerma 195. Paistup 14 Pelici

atiel d. 63 74.71.82.99. Picciolo 31. P8 5.21 5 221.173,181,314 2 2 9 . 3 % 0. Pallanterni 178-193. Pierhalifi 176. Paliosta 1 10,110. Palma 34 193. Palmers 11 11. 134. 155. 194-200 (16) Patomba 64 Pamana 107. Pancalae 164 281, Pandolfi 197. Pandose \$41.309. Panenamoli (91. PARHODEN (6)

Papales, & l'andeone 6. 49 beerl (Sq. 52.21 f 2mg 110. Papar da 184. Pardo 109.162.121.152 Paradip / 12. Parife 15.144, 348, 356. 319:474 Pattern z8. Pafquele 198,

Partemen 191. Parmas;.147113.157. Poffaga 197 Paljancio 76.179.180.208. Paffia 1 27. Patterelle (01.107 Paterno #. 16,86, 161, 250, 257.2811330 Patte St. Fatificana 288. Pascerti 115 Pean Por 11117.

Pegnass. Pelmon, 7. Pelliation 64.175.262.276. 291 Pelicee 148. F1024175.11 1 Bept 1 (4,231 234) Privilate 3.9 Petaliago 11.14. 15.60. 25.434.140.161.412.215

244.271 :48 370, Premidia 14 Persperso/1 184.108. Prostableta Santio. Pentiene 13.578, Petellor tus Permitar 61.11 L Perna giner Paena 1. 19. 161.

F. coffe \$1.61 Se. 121. / 14-Ent. 195. 107.741, 149. Perricular 151. Percemana 15 1 17.189. Permenne 361. Pefer th 73.100, Petrujo 37, 148, 159, 328.

371 . Penere 365. Piazzalanga 365. Pire 197 Tierfran 73. Pararale 11 5.79 % Tretes 191, Portestand 233. Piztramala 191. Titt opeeriata 191.192. P1(1416) 24-129-141-140 Filelo175

Presented & Dieneralds. Fings \$4 54.109.138. Perrone 43.1 62 204. Prient 111. Trifacelle : p1.117.121. Pishero I 54 Puffelli 297. Practyla 17. PHILIPPINE POL Prinella sage

Patrice. Fiza 161. Place of So. St. 140, 2811 1 7.149.166. Jaluxent 64, 100, 167 267 .05.332.371.377.378 Platone I Ia. Perà i di . Pitriancarditi Pare of the Life

Politzi 207 508 +15. Pelalite | \$1, 160 170. Palminer 62, ugr goli Pamera 51 / 108 304 Pompro 157. Ponte 1. 20, 1 32. 169. 331. Penteeocona7.15.

140

Pant F 14 176-Tarcari & f. Perce 12, 5 at 100 145, 316, 340 7144 215 Parit ila 190

Forten 176 Pacis ouer Perin : 15. 306. 240. Parinessetta 8 to P#710217.391. Team toa.

Permanu \$4. Preinfret 21 Co Pamipre 191 Pento 44 Pretonoid Sons 161. Perionetero 1044 15 Promiss 114 Premazene \$7, 195-2242

278. Perxisting. 153, 154. Puchert #4

Putneede 54. Pairer and Paxades 100.116.

Vadrado 177 Ouecalta 1091 QUINDAYS 324.

R Ada St. R#0 278. M exemption 88. Ramondo y, Raincett RAIS 12. Ramiger 245. Kams 08.144.110.253. Ramonina 197. Rampalla Lax. Ranzane 33 51.1 of 2 77. Rae 31.210.212-528 387. Kathell 12

Kato lene tor. Kafuer 145 Ratu | 67,166,123. Kav. fibrere 174. Rainda 195-555 Raninio 5. B) CEIO 14-118. 141. 179. 1 50 160 170. Rentha ton.140. Renda 78 Reams adi gr. 106. Requifers 93.115.116.142

161.11 164.169. Riferenta 16. Rishe 1 co Kirsi 14. Kirsi 14. Bulley's Ct. Ribea u Riaiera 1 30.236. 164 Bucca do. 157. hatton Riginali duce Ric-

20 18.40 51.59 86 87..61 167. 106.123, 199. 307. 318.319 356.386.392. Rud off sex Refans 318 Rigareso, over Riginals 1.71 Rin i do 1 33 375. Ristione +75-186.297

FUNCORO 131 Rinle i 41. Ripul-100 106 397. RiPefialle 197. RPI tot. Rifshba 163 Rugella 12.

Bifi 21 4 164. Kiffu 136 Buch St. K 12ari 131.159. Rebitt 124. Parce | 12. | 75. 146. 260 101 100 341 Reiestin 13 74.104. Rigialators 103. Rocastali .o.S. Rocesfi ise \$30 Recelli 341 Katte 14 Remignole 146, Remerch 14 Hamato 12. 14. 18. 15 fg.

200 134 155,156, 159. aso, 154, 200, 201, 101. 11 6.340 344 362,573 Ramed 215 Remeditt 178. Rie GHUIELLIZE. Washam II. Red 24 14 52, Refanes 16 f Rofaer: 59 Rufcfit# 43.11 f. Enfeto % Ruffe 10.78.400, 110.512 119 141.174 191. 114. 2 . 5 141, 254, 249, 271, 18: 346. 1 5. 312, 337. 140,368 1 3 Refress 0: 97. Polist d4 164

Rein 191 Report 16 5-401 115: Rextr+44 Reifteris 11.101.1571 Eu-6-eq 417: Rufa 73.100 165.166,191 3 12 126 348. Butfeen 109 1.67. Rt. Stee 22.81.

Abbrum St. Sade 1 0 Subhers e.18. 40 /1 144 105. \$shefted : 15. San a 65 154.362. Sert ave \$1.65.82.47, 160

181. 274. 276. 284. 114. \$35 \$ st offa 120, 5417115572 Sepulor 544 Inferi 225 233 Registrate 14 Ste 219. 30 1 (1 23.197 Sela / uc : H \$53.1 8 3.175 \$458000 14 41, 207 131, 278.

Selufini 122 191. 163.272. Sperougata. Stendits 141.3721

Sporder 150

Strabani 46.

Seia .. 1100. SIMBOTETTO 187.

Semanare 1 98.

Signat 27.

Sentime LOL.

Atte tre \$15.

Stratue at f.

Sirra 18 356.

Serraiones \$4.

344 366.

Sciolia 12.

Sforgazgz:

heatt 10 178.

Soura Guer Spiel 17, 111 Spuello a8. au e. Spinola 69. 112. 214. 232. Staurrio 7-19-312-233-175-103. Sporo/x 191 Spettitt 284. Statte 6.1 10.1 0 d. Statt 12. 31. 36. 95. 241. 284 316.317.367.392. Stai top Statella 14. 150 114. 143. 181.3: 9-314 356.383. Statere sez. Situate Q. 10, 18, 12, 11. Strille 12. 142, 156, 182, 183, 434. Stimole 247. Starlitu 2 424 Serezzi 391. SEL 478140 361 . 140. Stuhn 345 Suarez 169 Surs, deer Sigiria 40. 51. Subrear 114. 87.116.160.167'10 5. 341. Switer 37 53 216.225.161.317.518.335 Summaurife 37 Surbae 31 6.3374 Sursa 169. SNI 74

336.341.316. Sigmafe 109. Segana 78,118 - Sawa 157 -Salure 144 351. Samone II. con. Smiferhe 191 Starfer 210. Saragufa 119.157.170.134 Saulate Sattaco s Sirolli 359. Sifters 371. Samen in Sigirmonda, duer Tal mages age Ld/muses 115, 196, 503. Tallari 16 Lamarat 1 52 nila 187. Tames 10. Solmirtre. cra. Selave 194 Solhma 367 Tarraffa 77 Somma 141-144-192-Tarren 118. Sardi K.J. Tossii I T4.

Birtann 141 Salmilla 25. Stuanoro 78,87, 86, 321. Sorme 136 161,274. 237. 153 236-149-104 South 41 . 119.130 Magazzio 1 45. Squarredups 31, 126, 143 Stammarce 136-156.339. 247.297. Stage 159.

Spadifacro 12. 24. 40. 50. 97.75 110.111.113.11 123, 141, 144, 167, 182, 214. 244. 457. 259. 304. \$11 119.381.550, Spellrita 65.93 FFT1451 8 0 J 15 9-142 d FF 111. 214. 27f. 210, 231. 217.162.161.392 Sp. 0 210.

Telidonii 119.194 Toisfa 54. Temicell 147.294. Spilings # 115 Temali 2 14-146. Sperimes I 21. Tomafen 159.

25:4197-161.

Terment 147.

TEFFREOTE ST.

Tratempo 161.

Taguna 344.

Timpe 197-214-357

Terrans tac

TABRELLI 07.

144.1 17.

Tullegy

Table 77

TIM IOL

Tora 192: Toraless. Tornambing 9.116 Tornella 11. Termybs 14,76, 142, 148. 159.215.378. 1 orrilla \$7.77.108 Terret 131.115.144.223. 230, 101, 106. Tarricella 18 Terrefamo 12. Taytamano 140.192.

Tefians 128. 1100. Trains 247 Trania La Transigs. Tropani of. Trare se Trafiglia 18. Transiliardi 19 Transfa67.31 Truerie 191. Tresattan en.

Trgaratotot. Triguofi 178. Trimerite 15, 147. 319.

Tracia 28. Tribalb 15 .. 192. Agi shojeo 1 91 . Lagisaka <u>56, 21 1 26</u>, Transmit 191. Trachez L 89 14: 114-115:167, 161, Tadifico over Tedefibi 19. 61.61.104, 108.116.115. 195. 195 303. 316. 357. Tolaris 5 5 . 1 09. 342. Tufa 141. THE CENTRA BOT.

Zuriureto I L., 60.114 Tancredo tot 13. Taranta 170,145 483. 7 Arcertili 43. Valle 1 22 Validatio 106-141 Laurela, over Toroli 21 % Voldish 128.

Palabella 144-377. Vald no 44.157. Vagearmire 9 42-70 242. Termint 8 53.53.116-141. .306 311-751-764. Vallan A Volle file. Valitionro Itali Vallons 186. Vallaria 27 Turnet 31, 170, 503, 320. Vegutdent 126.

Varifanti 30. Vajenci 45 Vaffalle 163.178.179.1811 Pletti 10: 71 74 1791 r Se. Vicibian 31.181. Vege 101 Vela 176.

Velafen, & Velasquez 196

258 361.

Salr201330 Salminini 84

S.dinse 204

Sales 12.149-

Samudia 316. San Mafrin 188.

hangmete 163

Samputifercio 5. 5.argages 41.84-136.257.

Son Letters 125

san . Marters 11.

Sant Angrio 28-131.

Sanda Experies \$3.14.

371.1da 147.411. Sente Sefe 91.171.191

San Parento Ilife

Saratest July 1 06.

Nardo 160-121,397.

Santa Colemba (18

-Saula Mana Irp.

₹74.325.

Sont (x5.

Sangra 245

hapmanf1.

Sapis 101 .

barrites 4

Sellettu 197.

Мамрерак .

Stateum 197

Stackene 16.1

Sanria 101

Shorps 91

Scaletti I 1.

Scaliff 20 r.

Seat 274.

164 188.

Etandallo sa.

Strentth 197

Starana 162.

Start# 1110.

Subdiact 114

Schirre 101.

Stylare 372

Sealla 179.

SINU 371

hiberages 191.

Sebafene a 61.174

Eturatia 13.2 3.373.

264.

han Scuremo 107,310.361.

Pandapas 54-27-96, 109-

Santa Steff 00 30. 124. 31 6.

Sanfaise Y.

Nane art.

Sahaten 84-11 3.

San Caffian 211. 507.

San Chinemi St. 186, 319.

San Felippa 18-213. 151.

Sancher 11-15-11

San la tellament 192.

Solmara 173:

### AVOLA

221.270,376, Velli \$4. Velloria 247. Ventimielia 1.94 44. 52. 70. 75. 84. 89190 2 1 3, 121, 116, 140, 141, #41. 144. 145. 151, 160. 163, 167, 1\$0, 181, 188, 197. 199, 130, 344, 216. 257. 258. 267. 170, 171. 271, 198. 3a6. 3in. 316. 330, 116.141 746. 147. 349. 350. 164. 374. 378. 380.181.188:392. Vento 40 156, Ventori 13, Venufargt. Venufio : 90. Vers 55.314 Varchimett 197 Verdals 324. 182, Vergua 11. Verstá 393. Vernegallo 13:35.152.281. 297.198,

Vermazza 187,307.

Vernine 310. Vefpa 2.17.319.

Virtat 5. Fgine 155.256. PEnceione 306. Pia 141. Vicedemini 178 Vicento 101.195,111,117. 177.160. Vegitalbe 125.126. Veglunda 166. Fifthmeda 114 iledaman 54.

Viliram 15.38. 107.10% Vilenur 14 Villafranca 11174.17 Villamorme ICE 325. Villanetta p Felless 137.232. 304.325.

Fallan: us 14. 18 a. 181 11 5. Vellaragut 1 ap, 110. Vesta 17.2 15. Faberiano 310,271. . Virgeles 215.363. Virmile 149.

VIII 181.348.

Viftore 11. 35. 96.110-121. 106.161.392

Vitale 152 et 17. 378. Viteries 215.310. Pateria 132

Vintacriaks. Vasaldi 195. Varez 77 Vinflini 178. Vlcame 111. Vice 220. Veglia ved Del Voglis-J'alps 178. Velpone 115.

Valta 394. Vrc 246 Virre 55. 85, 108, 109. 140.304.374 V mule ved Origles. Velene 191. V Jodemari 394 395. Victegre 278.

Valneella 71. X XIMIT 317. Y 112m 370 1371.

14

 $\mathbf{z}$ 7 Acce var. v18. Zufaidta 175 . 280. 284 310.

Zagariya tog. Zanzidi 17%. Zaprada 155.176. Zamu jos Zarian, 118, Zanaffers 140, 378. Zabrdra 15. Zenseziii 145. Z-furmer 264.324.329. 20001337 Zurenla 195 161.tes. Zumbo 134.135.387. Zweica : 45.166. Zanta 64.

L FINE,



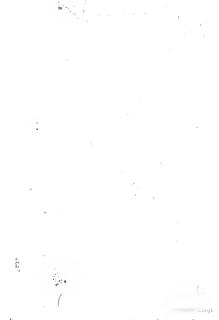

